# **DELLA ISTORIA** ROMANA DI CAJO **VELLEJO** PATERCOLO A M. VINICIO...

Velleius Paterculus, Spiridione Petrettini

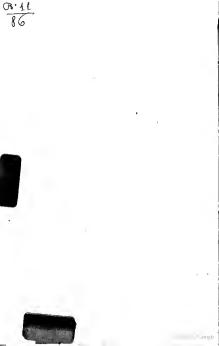

Willio B. 11-86

# BIBLIOTECA

DEGLI

# SCRITTORI LATINI

COL TESTO A FRONTE

# PATERCULUS

# CAII VELLEII

PATERCULI

## HISTORIAE ROMANAE

M. VINICIUM CONSULEM

COM LECTISSIMIS VARIORUM NOTIS



#### VENETUS

EXCUDIT JOSEPH ANTONELLI

N.DOOC.EXNIX

# DELLA

# ISTORIA ROMANA

DI

## CAJO VELLEJO PATERCOLO

## A M. VINICIO CONSOLE

CON ANNOTAZIONI SCELTE DI VARII

FERSIONB

### DI SPIRIDIONE PETRETTINI

CORCIRESE



#### VENEZIA

DALLA TIP. DI GIUSEPPE ANTONELLI ED. PREMIATO CON MEDAGLIA D'UNO 183q



# CAJO VELLEJO PATERCOLO

# DE C. VELLEII PATERCULI

#### VITA ET OPERIBUS



Ann o port Orivitum auxe, vie soleutedienia, B. Rheenans litteramen studiocior cti ni ilia proferendi son infelix, Alustiam perhustralus, si quas veterum reliquios ex ocombierum polvero et unibra centas, viteo ce studia redonaret. Neque sos cuas sagocistimie inquirentem fréditi driantéo. Dum cuim plutoro hibitolineca cocandi bieneledimentu munthenenția, ilo Superini Alustia niti, autentium executi, ecce de imperato apparait veten liber, et içuntors sul illam diem soutero. Quam natem desperatus, mutilas su deprevatus codera facriti, querentem multer libet et B. Rhenando Konsium, non superveciseos sume executur, quippe qui onnes in restiturado Velleio undores et irrita snepius testamenta explicet.

« Ab initio et fine medicia crat, în medio plurimas babebat licenaus, longe maximam libro I medio, foedariminque, vitis ne corroptelia estebat. Incidiare cuim videtur în bonduum incuriorum et insciorum namus, qui vel a citu com nou defenderen, vel foin quacdam a fronte et e medio, nescio quos in usus, execuerente. Praetere alia accessit inquedon anusus, quare velta mombramus tentura, so, literis expunctis, superscrabi posset, in face nomulia crasit. Lacutura et alia estate de la consulta de la

#### DELLA VITA E DELLE OPERE

DI

### C. VELLEIO PATERCOLO



L'a suno del Signore mille ciaspecent o e quindici, un certo Besto Rennao di Selestut, somo infervorsto delle lettere, e non infertuato nell'illusterité, andons ricercando l'Alania, se per aventura qui resisse tonota qualche resto d'ambidi scrittori, ci di certe dell'occessità e dalla polivere de'ecoreni, c ricloura alla vina o agli studi. Ni fin seum feutto la rua sperenna, e quella sepciciarian ricerca. Periococche rifrognoso negli redicibi liberia de'apub insocediti in liuntavo nell' Alania seperiore, gli venso insapetatamente alle masi un libro satico, e dima notro cina quel d'esconocicia. Ni la clotice e rai quatt, monza, nuelco-dotto, che è bello udiras i lamenti del Kramin per hocca di Besto Rennoo, nel sanè certe diunibi questa digrassione, che chi il perché di tunti sedori e studii per lo più varia nel racconciare Valelo.

« Em amonato de principio e da fine, frequenti vari nel menzo, e la ispecialità na graditativo uella metal del primo libro: tempisture e conci sena modo nel fine. Perera cedato in maso di acioperori [prorrato], che lo baccissero maffare, son per altro cursadorane, che per ispicame qui e colò qualche carte pal con usi. Signiame un'ultra mano profuno, che quari per provera le peramena, se, cascellato le lettere, si si potesse acriere sopra, no raschi un framo adino. Vi si sonottarano i noltre frequenti salti di versetti e parde, devuli, o alla negligenza del copini, flossa il marlanese o daltro qui sutice, a a levo satto aper cocultar nel proprio emplare le manonane del veccio, ceri riterestro, necci non praressi imperito. En finalmente procrettiamo, però di conditato carcino por arte imperito. En finalmente procrettiamo, però di aconditato.

raptelayma prodigis, quoi et quanta unquan în uno codec scripturi retusi deprehendantar, shendatisisme refereas. Num doctriptus fait sh homine indectisimor, qui se verhum quidem intellexit, pegligendationopus, qui balori pertocus, festimati mona muare sao definetus est. Attamen ex antiquiori quoque exemplo, tude muntacensis liber exemptos est, quin esta metigante antiquicitus, munta vita de recensistamu unque nut propagata. »

Ents presteres littets intinuendis, quas coulum effigerent, nec continus serries, sed vocibus disjunctis seriptus, ita ut syllabae peiverso seopias aut distrevat sut cobaercreat; milla punctorum disforctione și siegolaris et parum abl constanti orthographia, et ne quid mali deasest, pravis insuper correctionibus nonnuequem inquinter.

Quem postquam libram B. Rhenanus amici manu non diligenter satis descriptum, quae tune erat ars critica, per quinque annos intra se contimuisset, mediolanensem alterum codicem exspectans frustra a Georgio Merula promissum, tandena anno mox in bocem emisit into titulo:

P. Vallen Pavarcou Historias romazas due volumera, ao M. Videntos Coa-edudadas due Terra Cassano, per Bratus Russanus, Selectodiousem, ao interito alcumque vindicale, Bassana, in redibus Jo. Frobenii, memo potentori. Anno mura.

Et optime some romanis studiis consuluit B. Rhenmun. Nun postquam in tosem cidiun idis et a 1. Alberto Buserio necuraisu collana coder, in an vertus versui, syllaba ryllabar responderes, ne quid non in rem eruditorum ageretur, ecce uno amplius apparuit, sire mala manu raptus, sire, dum monachi ex sede marbacensi in Geleenviluerum migrout, depreditus.

Que auten fait libri conditio, es auctoris quoque. C Vellei Patercull faisce richtur, quippe cipia a multo reterem presentactione conficer consistent via in hor qualiformque opere unuis constet. Sed hor quasi fatum silh praceuveret, saspins sai sut averum interposita ususianes, misus difficient, intarum rerum curiosis, provisioni recliqui. Nodes rego heu usum appedam superves, si expositis, qui de ipso treatam locis, viri originene et music narremus, neque tumen i com qui libe patet campas, in gravata, conjectuali pagentem morbilismur. le più mostranes, quali e quante se ne san unai reoperte in afora codice antico. Poiché fu scritto da uomo così relocco, the non ne intere provia, e così trascurato, che, ristocco di quella fisica, non guardara che di întigaracea presto. Tattaria molti di quei difetti reogeno certo dall'esemplare stesso, da cui fi trasto il uncreboscere foresa ache i propuerarono di amo in mano da rhi testi viti quichi. »

Di più era scritto in lettere minuté, che s'aggivano agli occhii, non a distens, non ad interrulli di voci, così siogui, che il più delle silube ermos tstecate, o conginute strevoltamentes: reasuma distinuione di prunti; sul ortografia tutta usa, e reppure uguale a ab stassa; finalmente, perchè non vi mannasso neasuno qualmano, era quae la himestatuto di cuttivo correioni e di segorbii.

Come Beato Resumo é chbe questo libro trascritogi per una di un anico con diligenza non sufficiente, ma secondoché per la critica di que 'tempis, lo ritenan per ciaque suni, supettando un oltro codice milianese, che Giorgio Meralas gli avea promesso. Ma nol vedendo mai giungere, diede finalmente alla luce il Valleio Tanno 1520. con questo titolo:

> Duels Storia romana de P. Velleno Patrioreo poltre gor, a M. Vercio Cordle migripio di Terrio Celare, miretì cumechesa si vise da Brato Refero di Selettat. Bantaa premo Giorgani Frobesio il novembre del 1520.

E certo Il Renno provisib bece seji inodiosi di labinità piccità dopo pubbicato il codice, e riscontanto con maggior cum da Giovanni Alberto Barero, facendo corrispondere servo a verso, e sillaba a sillaba, perche gli eruditi non a mestere a lagnare di multi pi il monosciuto non si trorò più, o che qualcuno il rebasse, o che sia nodato ansartito nel transctarsi da monueci dal convento di Munbaco in quello di Gebenvillatt.

Qual fa la sorte dell' opens, sal pare che sia stata anche qualla dell' sutters, podoch tone harti settiere sation di nomanus, che fucie qua mensione di C. Velleio Batercolo: code quel poco che ne suppiamo non è che quant' opens. Vero è ch'è già statos, quasi prerectesa questo suo dectino, totora più volte ci a è sè celsono en, e creade mon deve le indapida ai curioni di si litto coec. Il preche tomo ci resta, che caporre quei lnoghi, che tastano di lui, e narramera illa loco recrata Portigios, giù illicità costenzi. Ma statata caturatio in quel composito compo lurghismica. qui si plenam et argutissimam Velleii vitam velit, Dopwattam adeat, et praesertim Kazosuu, longiores forsan Velleii praecones, vel cupidissimis satietatena allaturos.

At in primo statim limine harcema, et pinsquam de Norteo dicums, eju piercumente concit, quas summo dim inter dottiainos vice inti disputatio, Quam enim in tindo P. Vazzaros exponat B. Bhensons, camdem in libro G. Vazzaros exponat B. Bhensons, camdem in libro G. Vazzaros exponat B. Bhensons, camdem in libro G. Vazzaros Parzacteros monitas, quene sequim Lacani scholistase ad n. y 198, qui duodecimo ferme seculo exatifica videtas. Sod, si ut adotatri Balankonius, G. in codera Bhensons inventises arbitrantom, propetero qui P. repetieste, Burcuius di pro difigencia sua non videtur proetermisurura faine. « Bhensons suutem in titudo P. celisits, at duobas gratificarente, rom codiera sel Tactions, Ami, m, 3g, secutas, qui P. Vellearo, nontant, quam emadem fisiae en noturus statelt libalkonius, corrupto ut apud Priodamum praenomioris polaveratur Pieterinia.

Nunc C. Velleium, quae sola via est, audiamus, quibus majoribus ortus, quam vitam egerit.

Lib. n, esp. 16: « Neque ego verecundia , domestei sanguinis plarise quiesquam, dum resous refere, subterbans, quirpe multum Minoti Mații, stari med, Ascalmensti, telinendum est memoriere qui respo 5 ceil Migii, Campio sorum priacipis, etelestreini et fieldisimi tiri, statum hoc bello [tibro] Romanis foden prestati, ut cum legion, quan ișe în litripais concriperare, Herculaneum simul cum T. Didio espores, Pempeios cum L. Sylla optugraret, Gossmepe coreputer [uno caxes]. Gujus de virtutibas quam niii, tum mexime dihesileque Q. Horteniuis în Annaibus sois retults; cujus illo piestat pleum populus romanus gratium reddidit, ipsum virim civitate dosando, duos filos qiu creando speatures, quam sain dibue caveratum.

Lib. u, cap. 69: « Quo tempore Capito, patruus meus, vir ordinis senetorii, Agrippae subscripsit in C. Cassium. »

Lib. a, cap. 76: « Quod alieno testimonium redderem, in eo non fraudabo

non trotterremo il lettore in conghietture; che, se alcuno ne rorra uno vita piena con investigazioni le più sottili; portà ricorrere al Douwerlo, e meglio ancora al Kasteno forne troppo prolini, ma bastanti per riempire fino alla gola i più ghiotti di tali Instezze.

Semenchè rulla stessa soglia dobbinno arrestere per chierire non uch ultre, prima di tratterne la viu, l'autinome del nostro autore, di cui chieri grandinima disputa fin dottistati vomich. Perichè il Resmo in fronta ell'opera lo nonima Perusa, e poi perentro all'opera Cano Vazano; Prichado inveca, il solo amisco che toccid di la, lo de Mazoo Vazano; Perichado inveca, il solo amisco che toccid di la, lo de Mazoo Vazano pravenco; e gi in detro la recibate di Lacanu commentando il verso 178. del libro nono, il quele montra vissato intorno al ascolo dondecimo. Bis, come noni al Rischeio, è da credere che il Remon dibiat vonto al massociritto Colp, a non Public picible a silurimenti libarero, che il regguaghi con tatto difigenza, non avrebbe l'acidato di custrente. » Il perchà, so nel picho la chiamb Publio, fia perchè rolle stare con dera seguendo Tacino, che negli annaeli lib. sa. e 3, p. tomina un P. Pelleo, o Pelleo, il quide, per avviso del Rubadecio, è appunto il nostro, gunato mi Prischore, rece è che il Recture lo roude un altro.

Udiamo ora dallo atesso Caio Velleio, unico fonte che abbiamo, di che legnaggio fosse, e qual vita traesse.

Les n. cq., s 6. « Nè io coddidectado al dover di storica, scemerà punto per modenta con line di cultu giori na dissuatione di mi proprio nangua. Molto è da coorarei la memoria di Minusio Majpio Ascolanzes, mio atava, nipote di Derio Migio, primo de'empunt, colcherdasimo e di specchiata felchi verso Roma, la quale a tato giunza in quata guera (dalle), che cossido a nes proprio perse nua legicos negli Iripiti; prese con casa, in compagnia di T. Didia, la città di Ercolano, sessedià, in colleguara di Gilla, Pompia, el cocapio Cosa. (anno recarv). Delle virtis di lai nurrà insienne con altri minutamente e distenamente Q. Ortenzio affensi atmolti la registrata no frompesa gli recibui il popo lo romano della un fedelit, conferendo a lai cola la citadamana, e excendo prettori i das suoi figli, mentre per anche quella mugistratura can ritretta a sei pressono solutano.

Lin. 11. cup. 6g. « In tale occasione Capitone, mio zio paterno, dell'ordine senstorio, sottoscrisse insieme con Agrippa la sentenza contro C. Cassio. »

Lin. 1), cap. 76. « Io non fraudero qui Velleio, avo mio, nomo in virti



avum meum ş quipue C. Veleius, hotornatissiae ister illəs coxa jutifesa Ioco a Ga. Pompelo hetus (an. nexex), e jusdem, Marcique Brut, se Ti. Nerosia praefectus fahrdın, vir sulli secundus, in Gusspanin, digressa Nerosia s Respo-llş, ciylu oh singularem came oa smicitian partium adjutor furest, gravis jan setate et corpore, quum comes esso no punet, gladie se juse transfilir.

Apparet inde exampana Majorum gento ortun fisiase Velleium, et illum inter majores habriaso Decium Majotun, pertinacissimum romais foederis seberarus capunana levitatem definasteran (qui, quum liberirinas in Peenos contanaciae poenas duturus is castra panica esset ductus, his verbis circumfanan umditudirinen accendelat: a Habelai Ibertatean, Campani, quam pesiatis: foro mendo, luce darra, videndhas volisi, nulli Campanorum secundus, vinctus ad moretem rapitor. Quid violentias Capan capata fieres? He obviam Annibali, exertate urbena, diemque adrentus ejus consecrute, ut hune triumphous de civo vestro spectatis. § T. Liv., xxm., 5.

Idem Gerthagicem in visculls mirers, quum cum tempostas in Aegyptum detallasest, Italiam jum liber requetere nodelt; nec tatam ibi Capuse, nec honestam Romae sedem arbitrutus, puum in priore hostis, in posteriore, eo tempore, quo inter Romanos Campanosque bellum easet, transfugue magis, quam hospitis partee sesset habitumen.

Porro Decii Magii nepos fuit Minatius Magius, de quo Noster, Eb. u, 16, qui Asculum fortasse in coloniam romanam demigraverat, ut ingratam Romanis originem omaino e memoria aboleret.

Et eaden fortanse caussa subest, cus, numine mutato, C. Velleian Natri avus recietars. In romanam acilicet Velleiorum gentum, cujus plures exatiere familiar (Can, de Ornat, us, at şa di Dio, ys, sp. 3), adoptione, adeditum Magista a prior re nomine descrist, in quod allera adoptione redili nepos unus, Nossti fuser Magista Celer Velleianas, de quo sacpitas mento, nee nine honore apud Velleium occurrici.

Et haec sunt, quae da Velleü majoribus probabilia satis videntur, neque ope-

a nessuno altro infernore, di quella noncervolo testimonissen, che pur ad uno stenciero resoluta arrei. Eletto collo Camponio de Prospoc (an. necesa), cone cuo de principia lle collegio dei tresento sessuma giuldici, gia presido degli artelei e delle opere e macchina militani del suo ssercito, e di quello di M. Brato e di Thério Reroco, suo potendo per la reu età e unal fermo salute seguiture lo stento. Necono nella sua pattenza da l'Impelfi, delle cai puri Per l'infima suriciasi, che a lai stringeralo era stato factore, mort trafaggendosi con la propria spada, »

Di qua opparice che Visión naccesa delle famiglia cumpum dei Magii, ed avea ornto tra' moi maggiori quel Derio Magio, ostenitore fermissimo del-Fillemenz romune contro la legipiereza del Caporna, il qual, neutre est trato al campo nemicio per pagneti il fo di quella ostinuto libertia, con cei s' era opposto si Cartagiossi, infanamara intanto la molitudine circostante con queste paroles e Voi mete con, o Capornai, la liberti, che siste andati ceremdo secoche nel mezzo della piazza, di giorno chiero, velondo tutti vo, lio, son però secondo da discondi recopromo, legato sono stracciona dal morte. E che maggiore violenza si potria più fare, quando Capora fiosse presa per form? Andata incorro ad Annaline, apparecciniste a adontate la citia, consegurate il di della sua venota, per vedere così distro totino d'un ovoltationo, » T. Li ri, xxxx. 5.

Questo Magio medicinio mindisto a Gartingine în estene, jia glistato da mus hurrasea lo Egitto, dovre fia liberato; un tuttoché potesse tornave în Italia, nol volle fare, dicendo, dele lo stare în Gapus non gli sarebbe sicaro, ni o nonecucle în Roma; priché colli l'arrebbero avrato como nemico, e qui piuttosio come fiqui giltiro che como copita, mestre che durasus la guerne fia Romani e Composi.

Nipote di questo Decio fu Minazio Magio, ricordato dal nostro autore nel capo 16, del libro secondo, il quale em forse passato in Ascolo nello colonia romana per cancellare ogni memoria di un'origine poco piacente ai romani,

Nă divra fia per overentora la cagiona, code l'avo del nostro autore al trora delmante. C. Vellot, laustica il recebio sone di um familija. Forne che nideriato do qualchedan de Vellot, che ren'eblevo în Romo molte famiglie (Ge. de Orat. 111. a 13 del Div. vra. 13), depose il cegnome di Magija, il quale fia poi ripresso, forne per ul'altra adoitous, de un eus niprice, frietdio del nostro. Cialo, chi Magio Celere Velleisuno, di cui "incontensi systemo fixta monsioue converse in Vellot."

Ecco quello che pare ubbastanza probabile intorno agli notenati di Velleio;

444

ree precium est alteram de Geptione patron ojus (a, 69) morero contreversimo fererina C. Actius Copito, de quo Ciorero (ad Dir. sus. 193) ut Krausio placet, an G. Fonteiro Capito de Horaito (Sat. v. 1. 3) landatus, ut Biponitis volunt. Jan satis multae ex Velleiano vita turbae exsistunt, ne alias etiam ex adjunctie recisiere velium:

Nunc vero quis fuerit, quem honorum ac vitae tenorem habuerit Velleius, ipso nos doccat.

Lib. 14, cap. 164 i « Het tempus me, function note tribunata, extrorom Ti. Caestris militare fielt: quippe protinua às absolution embase cum co presente espeitum in Germanian, successor officii patris mei, coelestianimorum ejus operum, per unnos continuon in praedetas sul legatus specialore, procuptomoliforistia innece abloto fii. Neque illi specialosto, quo frontes uma, émale conditio mortala recipres visitus militi quum per celeberrinum Italiae patrica, functione menome Galliae protonicionus, etc. »

Lib. 11, 106: « Proh dii boni! quanti voluminis opera insequenti aestate, sub dute Tiberio Caesare, gessimus! Perlustrata armis tota Germania est, etc.

Lib. 11, cap. 107: « Non tempero mihi, etc. Quum citeriorem ripam praedicti fluminis [ Albis ] castris occupassemus, etc. 2

Lib.u, cup. 111: « Ilabati in loc quoque bello [pannonico] mediocritan nostra speciosi miutri [an ministroii?] Icom. Finita equestri milita, dutigratus quesstor, necdam secator acquitus senatoribus, elian designatus tribuma plebir, portem exercitus ab arbe, trubili sh Augusto, perdari ad filium ejus [anno coxxx]. In questura dejade, requisa rorte provincire, né porterebbe la spesa di prero in Campo la quintiene, se quel Capitone mo sio  $(n, 6_2)$  fosse C. Ateio Capitone, di cui parla Tullo (n, d) fine, un agli, secondo P avraio de Karsairio, o più presto C. Fontelo Capitone Iodato da Ormio (Sut.  $\star$  1. 3.3), siecone cevidono i Bipontini. Già la vite di Velleo ha abbastanna quistioni seuza cerenne in provora nella particolarità più finintee.

Ora ci narri Velleio stesso il suo essere, e le cariche e la vita, che tenne.

Liu, it. cap. 104, « In quel tempo, dopo exerce lo titato tabano del campo, consincia la galitare sotto Tiberio Cesser; e allora subito nella ran adotione, essendonia recato con la lin Germania come generale di centlleria, succedendo al ministero di mio padre, avvenue con), che per nove anni consecutivi, o col grado di generale, o com quello di legato, fossi spetatores, e per quanto la medicertia insi la permettera, cooperatore delle dimine uso gette. Non credo che nochi mostali veder potranoo giammai più sulendido spetatodo di quello che telli lo medicatino; allorchi (percorrecolo) la più popolosa parte d'Italia e totto il tratto della galifiche protraso, ce. ce. e. »

L.m. 11, csp. 106. « Dio buono I qual moltitudine di gloriosi grati operati non furono sotto il regimento di Tiberio Cesare nella state vegnente! Percorsero lo nostre armi la Germania tutta, ecc. ecc. »

Lis. u, cap. 107. « Non so satenermi ecc. Mentre la riva di qua dello stesso fiome (Albi) era occupata dai nostri alloggiamenti, etc. ecc. »

Lin. 1, esp. 111. a In quasta guerra (il Panonnia) pure la mediorità mia fa incaricata di un importante ministero. Disegnato questore dopo aver compitata e militia espestres, e non per anche inentore, si senstroi filto egunle, e gia noni-nato tribuno della plehe condussi da Roma a Thierio la parte dell'esercio che polar sifichir mi rese (anno coccia). Nella inai apestura poi, rimuniando



legatus ejusdem ad eumdom missus, quas nos primo anno acies hostium vidimus? etc. »

Lib. u, cap. 113: « Ipse [ Tiberius ] asperrimae hiemis initio regressus Sisciam, legatos, inter quos ipsi fuimus, partitis praefecit hibernis. »

Lib. n. cap. 1.4; = Per came hell germanici panonolicique tempus, nemo e nobis, gradumer nostvun ant procedentibus sau sequentibus, imbecillas fais, cojus salas au rulctudo non..... rastetometur Gesenic cura. Eras denderantibus peratum junctum veliculum, factica ejus publicata, cojus (usum) quum alli, tum ego santis.

Lib. n, cap. 115: u Genera ed alteram-belli delmatici molem minum stague arana contilit. In qua regione quali adjutore legatoque fratre mea, Magio Calere Velleiano sum sit, joiniu patricique cipa praedicatione testatam cut, et ampliainoquem honorum, quibus triumphana cum Caesar donovis, signat menoria... Nibil in hoc tanto bello, tabil in Germania nut videre majus, an interiori magia potini, quan quod, etc. a

Lab. u, cap. ra1: « Omnes enainentissimos hostium duces non occisos forma narravit, sed vinetos triumphus [Tiberii de Pannonibus et Dalmatis] ostendit. Quem milii fratrique meo inter penecipuos praecipuisque donis adornatos vivos, comitair contigit. »

Lib. u, cap. 124: « Quo tempore [statim post Augusti mortem] miti fratrique meo, candidatis Cassaris, proxime a nobilissimis se sacerdolius viris, destinari praetoribus contigit, consecutis, at neque post nos quemquam D. Augustus, neque ante nos Gaesar commendaret Tiberius. »

Es ha shunde colligius anno secur tribumon militum fuisae, et Orientis protrincias cum Ganare vitiuse; inde circa occur praedette equitone cum Taberio Nerone recess adoptato Germaniam petirisus. Funita espastri militia designatus questors, reschum sanutor, Roma discessi ut apartem exercitus ab urbe, teradii si Auquetto, do filmu Tiberiom predincere toccur. Quaestam sutemo obies, nos nolito mores provinciom sortius est, and Tiberio, fostuma crimais salatator, ye applicit, que doce pumnoticum ballum predifici, et occur trimais

al diritto del governo della provincia che poteva cadermi in sorte, fui dallo atesso Augusto mandato di nnovo a Tiberio col grado di luogotenente. Oh in quel primo anno qual moltitudine non ci vedenano a fronte di nimici eserciti? ecc. ecc. »

Lin. 11, cap. 113. « Lo stesso (Tiberio) ritornò in Scida nel principio di quel rigidissimo inverno, e distribuì le stanze si snoi luogotenenti, del cui numero io era eziandio. »

Lisa, r., cap. 146. « In tato il corno della guerra di Germania e di Pannonia nessuno di noi inferno, o superiore od inferiore al mio grado, di cui alla saltae non.... reglissas Tiberio.... V'era per ognono de denderavalo, un coccidio prouto ed aggiogato, la sua lettiga fia fatta a tatti comano, ed lo stesso insieme con altri di esta sue ne ciorsia. »

Las n, squ. 115. « Therio rivolae P señas e P aresi all'altro non men grare peso della guerra dalmatica. Qual unidio a qual legato in casa egli arressa nella persona di mio fastallo Magio Gelere Veliciano, pubblicamente il testificò suo polor Augusto e los teaso Tiberio, e lo ricordano i glorioli premi dei quali quast'ultimo P corori nel 100 ticnolic....... Nalla ceres tutto di al gran guerra mi pares che fosse tanto tutprendo e annimirbile, quanto che ec. ».

Lib. u, esp. 131. « Nos già la fines narrà necità i espitazi dell'esercito conico, nei U trionfo (di Tiberio sopra i Pannoni e i Dalanti) e il mostrò inestenti. A me ed a mio fintello codde in sorte di escompagnare la pompa in secura ai più cospicai ulfisiali, delle più illustri militari insegno entrambi decessit.

Lib. u, cap. 144. « In questo tempo (toto che avvenne la morte di Auquito) lo e mio fratello fimmo fatti pretori, presentati da Tiberio e nonimai subito dopo i più cospicari cituadini, e che decorsti aplendereno del ascercionio; noti? che ne Augusto altri candidati dopo di noi, ne Tiberio altri prima al popolo neo raccomando. «

Di qua recoglissi finor di congetture, chi si in tribuno militare nell'amo p 54; s visido con Casse a le persincia dell'orientes ç che appresso interno all'amo p 57; fisto prefetto di ceralleria, suoli in Germania con Tiberio Nerone adontate di fresco. Quinto poi dal servigio equestre, ed efetto questore, benehe non fosso ancora senzone, lascio florano per tunture a Tiberio una parte dell'aeretto fishatogli da suo puede Anganto Plamo p 55. Depo la questara non ottenes, secuodo l'ausara, una provincia; in sua fattius a Tiberio, la laggiore dalla naresciaphum inter praccipuos praccipulação dosis admontos viros comistates et. Postes practor destinatus a Theorio, noscio as magistratus humo generit. De extera vita reticetar. Alli cum cum Sejais ântório oppressum putatos, il ili aquentifica alendo vitam trausegiase, quam plurima sui operis volumina de medio tollenton, ne norum alió et foodis in Sejanum adulationibus not periculum, aut pudorens crete cerca.

All-cum anten ab hajas excarnes brevitate sesse finitia in Valisina via immorari, q conjectaria sectum ilian orbene extendere, unde nos eniev vata nactoripue, sua Dobreblum sequi ad calculos omnis ita redigentem, at per obsenta satis diverticula docto lectro interdas, Velleina a accurax natum sine controversia faine, et sampta a pocazax virili togo, desirpa nocaza ad senatorio necessirae honorae. Quae si de praestantatismo aliquo et ad historium faciente viro disputarentur, necesse ilem except haberesmus: ume de seriptore, quem umicus predit liber, sermonem habenibus, quid prodest vanas comanentationes sine fructa in altum joculuit?

Quo sutem útudo et quibas icidis opus suum celazorii, muliu est chibitatio. Quamquam veligati tidum, Haronua seousas on M. Vennero conventa sanatu, non ab inepto grammatico ausetas, ut Krausio places, rerum ab ipao suetore practicus case videtur. Num attentius Veldeanoa amades prependenti, ad id umum festimare autorium patchii, ut commanta rea stituiqui, bos qisa est opus, hichbor. Et certe postquum promisuas breviolati ipus es adunocens, Romam est ingressus, igia plesim as Elucivia, ut rot compos, resupitativa.

Haque in priori parte, quae mutila ad nos percent, Veliciam probabile se veteres rapide descripciase populos, quò primas in ha terrarum scena partes egissent, donce a populo reamos, totius orbis raptore, hauriventur. Et ad locum hone pertinet sentenia illa a Prisciano serrata: « Nec minus clarus en tempestate fait Militalis filias, Gimon.

Pauciorà jam de Velleiano dicendi genere, ut in ipso fine, addamus; quod optime et ejus indolem prodit elatam satis et magni motus capacem, quotiescum-



fortuna di loi; lo regui lo Pamonis, e nel 765 no eccompagno il tricolo fra i primi, el chèse premii rijoù distati. Fe pri da Therio team notianto prestore; ma son so es abbis sostemoto quel magiarato. Del resto della sua vita nos es es fa motto. Altri avrismo, che sia atsto socialo cogli smicii di Scissor; plori, che salvatosmo dello teato di che dibblio, toglicado vi adali sua opera no pochi robusti per son accattami morro pericolo, o vergogna colle basse adulativi termo Scissor.

Non arrebbe dalla brevisi di questa scora a l'astenzensi più a luogo nella visita di Velicio, ed allargate per sin di coglistenze quel ristenzo givo, de cui ci vista di vucire lo tesso autore. Sicabis non terremo dietro al Dodwello, cho rishocodo tutto a compasti, e mensudo il lettore per oscori rigiri, gir vool far cortere, che Velicio noneque fauri di contrato ad p.25 y vesi il topo vivil cel 1/50, e familmoste nel 7,50 și mine nouela visi adelle cariche restorio. Se queste disputo risguardoscero qualche usono del più distini ed importatesi alla storia, crederei andre li ancessorio il orispopardei: ma parlando di un usono non conocidute per altro, che per un sol libro seritto da lai, perché holestrar complicture senza al-can feutto?

Havri pur molto a dobiare sel caminciamento e sel titolo, con cui diclo fuori quanto a puri di titolo che porta di: Srosa a fonasa a M. Venczo Cossoca Lusa unes, non vi pais inoscata, come vorrebbei il Krausio, da qualche inetto grammasico, no più presto nessovi in frente dall'unore medesimo. Percoche chi caminei diligentemente gli anesi di Vellcio, lo vede sempra difettura, come se una cona solo lo virili, ils sposizioni delle cone romane: in queste i stratticase, e lavora, come in suo campo. E di fatto non così tosto notra a parlure di Roma, che, quantanque ricordi prima la berettà pronessa; comincia allora a spatiave con più la pribaza e il fierti, come e tocosto avese il posi intendimento.

Lande è probable, che nella prina parte, la quale non ci permeue che mona, Velicio descrivene rapidamote gi autichi popoli, che sveno mppesentato la prine parti nella scena di questo mondo, svena che ili popole ronano, che non volla altri satori che se, li contringense e far la parte di servi. Forse appartenenzo a qual lango queste parale conservate di Princisco: « Nè mono chiavo fi in qual tempo Cimone figilo di Mikiado. »

Aggiungismo ora, prima di finire, alcun che sullo stile di Velleio; il quale ottimamente palesa nell'autore un'indole abbostanza elevata e capoce di grandi

quo aco de Augunto, nec de Tiberio, nec de Sejmon agitur. Tunce estim focda patestit adulatio, esque accusuadas frustra provinciam assespere tum alit, tum Ruhhachmia. Iladen frame naisolusta, one edicioribus il spilaus Senikas nontes Diédrot eras jum abutus. Nos quam scriptoris interpretes nou praescones agmus, indigunta baute servitai salama merito persequentro opprobrio, et eo quidena servicio; qued ejus alitus maxime tum delettira es corrumpitur.

Neque estan nos Mectum initahismus, omani fere in Velleis probantem, neque Barthio asseutienus, enterense in co decendi genus reprohendenti. Sed si verum fateri lice, asequiu illum sh Augusti surres illa seatae descrisios inevniemus, non tantam in exquirenda seatis illie ad dasdium suspe sestemitis, sed olioni in ipas verbruma serie ase compositions, quue aceptic sobcares et inspectitu, wee codice semper peccante, laborat, ma sterili abundantia luxurist. Et nescio austorione, an acettis vitio di ita peccatum, queci in servitatem reans, molles et fractus Meccaniti smess inicialust, dua vana socorum ageratione, et veteribas repetitis aliquot vocibus, alki et alita facum facere posse arbitraretur.

De cetero Ruhnkenii indicium, restrictis nonnullis laudibus, sequimur. « Alii alia in Velleio reprebendunt, majore cum iniquitate. Mitto Aldum Nepotem, hominem nullo in his litteris sensu praeditum, qui ad u, 5a. Velleium non optimum latinitatis auctorem vocat. Barthio occurrendom est, oni Advers, xvi. 7. et ad Stat. u. Achill. 146. orationis elegantiam Velleio facile concedens, tamen sibi in co eastrense dicendi genus visus est reperisse: quam Barthii reprehensionem sunm fecit Daumins, de Amiss. Radic. L. L. p. 475. Quis non atrum verborum et locutionnm castrensium indicem, quo talis accusatio confirmeretur, exspectasset? At illi ridicule defungantur duobus exemplis verborum praescribere et praedicere, pro supra dicere, quorum prius a mala manu Velleio insertum docnimus ad n. 21. posterius Trogi Pompeii, Columellae, et aliorum suctoritate defendimus. Non minus falsum est, quod Burmannas dicit, Vellcii dictionem multum e munditia Augustei aevi descivisse. Id non melius refelli a nobis potuit, quam locutione quaque, de qua talis dubitatio nasci posset, optimorum seripturum exemplis confirmanda. Alia igitur Velleii vituperatores reprebendant, si volunt aut possunt : venustum et exquisitom loquendi genus carpere supersedeant, nisi veteris elegantiae inscitiam prodere velint. Rectissime idoneus, si quis alius, hnjus rei arbiter, M. A. Muretus ad Cieor. Catil. m. 10.

sertimento, quei qualvola non tentata de ili Augusto, al di Therio, ne di Sciano: percochè allora vi avele una svengorino piezcotterio, dei todaroo presero a scacaaree il Ruhakesio ed altri con le regioni mederinto, o non più felici di quelle, che malmente accumpio per Sencesa il nostro Diberro. Rio disentolo giltotrepresi e non i prospirità il Velledo non altreneo dal metrito dobberbiro questa visità d'animo servile, testo più che lo sife medesimo ne rinnune altren albassoto e cerrento.

Perricochè noi no simiereno Mareto, che approm in Velleio presso che totto, nè terremo con Barthio, che rigerado nel suo stille un corto cho di soldatesco. Ma, a confessare il vero, lo trovremo non di redo scostari il oquell' nurra ctà di Augusto non solo per quei concetti seguti, di cui vo allo caecin fino a storner; un anche pel legamento e costruinose delle purole, che spesso, ne sampre è colpa del codec, o cumanino state ad ocura, o sorrabbondo di finscheric. Del qual difetto son suprei, se si doresse inengionar lui o l'età, che dichionado a servità, imitara i estomai molli odissolni di Mecanac, credendo con una vana numeroni di qualche recchime d'ilbades se el altrai.

Del resto noi ci attenghiamo, con poco difelco, all'onorevol giudizio, che ne dà il Ruhnkenio, « Altri riprendono altre cose in Velleio, mo con maggiore severità ed ingiastizia. Lascio Aldo ninote, nomo di nessun gusta in letteratura, il goale al e. 52, del lib. 12, chioma Velleio non ottimo autore in latinità. Mi pare pinttosto da rispondere al Barthio, che (advers. xv. 7. e nell'Achilleide di Stazio lib. n. v. 146.), concedendo facilmente a Velleio l' elegacsa del dire, crede tuttavio di trovorvi un non so che di soldotesco : e questa censura del Barthio è ripetuta dal Daumio ( de amiss. Radio. L. p. 475). Chi non s'ovrebbe aspettato un' indice dannatorio di queste voci e dizioni soldatesche per rincalzar tale accusa? Ma essi se ne cavano in mudo ridicolo coo due soli esempii dei verbi praescribere o praedicere per ontidire; de'quali verbi il primo vi fu inserito, come s'è mostrato al lib. n. e. a s. do quolche guastacodiei; il secondo poi è difeso dall'antoritò di Trogo Pompeo, di Columella e di altri. Non meno falsa è la conaura di Burmanno, che la dicitura di Velleio s' allontani assai dalla purezza del secolo d'Augusto. Questa censura non potera purgarsi meglio da noi, che coll' appoggiare ad esempil di ottimi scrittori tutte quelle locuzioni, di etti poteva nascere si fotto dubbio. Il perebè codesti critici di Velleio in taccino pure di qualche altra cosa; se vogliono o possonn; ma lascino stere la grazia e squisitezza del

ait, « Historiam a Vellelo terse inprimis atque eleganter explicatam case, » No tamen Velleium simpliciter et sine exceptione laudemus, ultro fatemur, perinde nobis, ac. Burmanno, aliisma multis, nimis frequentatum videri istud nentarum festivarumque sententiarum ancapium, quod in solutam orationem primus invent Trosus Pompeius, in ligatam Ovidius, Certe plus landis ab intelligente posteritate tulisset, si hac quoque parte imitatus esset Sallustium suum. Hunc enim unum sibi imitatione offingendum summit, ab hoc illud artificium indolis humanae describendae didicit, huius aemulatione efficax, est et brevitate nervosus, ab hoc denique totus ita pendet quum in verbis, tem in orationis structura, ut magnopere mirandum sit, rem tam manifestam viros eruditos fefellisse, Hac imitatione semel animadversa, quo studio nos ad Velleium, eodem ad Sallustium cognoscendum dedimus. Ac profecto, si forte alia felicius in Velleio corrigendo versati videmur: quamquam nobis non tantum sumimus, ut Lipsii felicitatem nos assecutos putemus : verumtamen si Velleius cura nostra castigatior prodit, illudnon tam quelicumque insenio postro tribuendum est, quam summec familiaritati cum Sallustio contractae, et perpetuae utriusque scriptoris comparationi. Hic aliquis quaerat, quid sit, quare et Velleius et ceteri historiarum scriptores, deserto eloquentissimo Livio, sese certatim ad Sallustium imitandum contulerint? Sallustianus fuit, teste Seneca, Ep. 114. Arruntius, belli punici scriptor, qui dudum periit: Sullustiani, qui supersunt, Tacitus, Septimius, Sulpicius Severus, Pseudo-Hegesippus. Nempe ab his omnibus, sicut a Martiali xvv. Epier, 101, habitus est.

#### Primus romena Crispus in bistoria.

Es is notem, quae unts praemius, nobis non definies patet, quiduo năjuracenur; adminiculu. Nam ut Rhennuum, Buereium, Basileausen editoreu, Schegkium, Popuasm, Gruterum, Boederum, Acidalum, Patomum, Vossium omitamus, praesto fuere Lipuius felix conjectator nee nats Inchnolus, Heinsiun, Burmanum et proceipur Dav. Rutukseinius, vie utriusque lingume pertissium, ac denigume Krautus, qui optimia onsi historium illustratis; et clutius xiu. 461

dire, se non vogliono mostrarsi in tutto solvaggi dell'antica eleganza. Certo che Marcantonio Muroto (sopra Cicer. Catil. 11. 10.) giudico quant' sitri mal, autorevole di tali cose, dice che la storia fu esposta da Velleio con istile tersissimo ed elegante. » Non però che vogliam lodare Valleio come per ogni parte perfetto, che anzi confessiam volentieri, che quello studio di urvati e festivi motti, che Pompeo Trogo fu il primo ad introdurre nella prosa, o Ovidio nei versi, sembra soverchio anche a noi, come al Burmanno, ed a molti altri. Certo che si avrebbe acquistato più lode dalla posterità intelligente, se anche in questa parto avesso imitato il suo Sallustio. Percipochè questo è l'autore, ch' ei si propose io tutto od esemplare; da questo apprese quell'arte di descrivere i costumi e le indoli; questo emuló nella concisione e nel nerbo; a questo tien dietro onninamento nelle espressioni, e nella costruzione per modo, che è gran maraviglia, che nomini eruditi non sienosi addati di cosa si manifesta. Scoperta una volta questa imitazione, io mi son dato a studiare cno egual cara cosi Sallustio, come Velleio-E certo, se a qualchoduoo parrà, ch' io abbia talvolta colpito meglio degli altri nel corregger Valleio, quantunque io noo pretenda tanto da aver raggiunto la felice aggiustatezza di Lipzio; tuttavia se Velleio esce ora in luce da me purgato, non mi si deve tanto ascrivere ad ingegno, qual ch'egli sia, quanto ad una somma famigliarità contratta con Sallustio, e ad un continuo confronto di un autore coll'altro. Qui alcuno potrebbe chiedere, perchè Velleio e gli altri storici, l'ascinto Pelogocotissimo Livio, sienosi dati a cara ad imitare Sallustio? A lui corse dietro per testimonianza di Seneca (ep. 114.) Arrunzio, scrittore della punica guerra, da lungo tempo perito; a lui corrono dietro quei che ci restano, Tacito, Settimio, Sulpicio Severo, e l'autore che va sotto il nome di Egesippo. Tutti questi, come Marzinle (xiv. epigr. 191.), tennero Crispo

Come il primier nella romana istoria.

Da questo cose, che abbiamo premesso, si pare che noo ci mancassero niuti, di cui valerei. Perocchè, oltre Rennno, Burerio, l'editore di Basileo, Schegkio, Popma, Grutero, Beclero, Acidalio, Puteano ed il Vossio, migiorò Lipsio felico e non mai abbastanza lodato nelle sue conghietture, l'Heinsio, il Burmanno, e sovra tutti Davide Ruhakenio, uomo peritissimo d'ambedae le lingue; e per ultimo il Krausio, che illustro quella storia con ottime note, e il chisrissimo Lemaire, qui male nuper latinis litteris ademptas in unum corpus selectas tot interpretum notas congit. Illius nos chronologium mediasa inter Vorroninams et Cotoninams sumus secuti. Denique inter tot opes ne inops no maneum nostrum apparent opus, summo sumus labore enisti; cetera deus fortunet!

CHARDIN.

465

L'emaire, toto non ha guari resturatumente alle lettere latino, il quale raccole in un sol corpo i commenti scelli di tanti interpreti. A questo di siano nattenuti obli cronologia, in cui egit sia in meno fin Varrone e Catono. Erinalmenta, perchè il nito lavoro in tunta ricchezza di sindi non paresse porero e scarso, mi sia concesso il dire, che non perdonai a fittica, nè a studio; così voglia klalio con bono crisio!

CHARDIN.

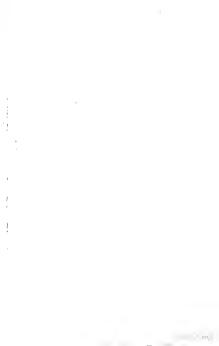

#### C. VELLEII PATERCULI

## HISTORIAE ROMANAE

#### AD M. VINICIUM CONSULEM

LIBER PRIMUS

45- Ø 33+

I. Tempestate distructus a fluor um Nestore, Metapontum condidit. Tenour, non recentue a natre Telamone, oh semitiam non vindicate fratris injurier. Cyprum oppubue, cognominem patrice mae Salamina constituit : Pyrrhus, Achillie Slice. Enimes necessarit: Phidleone Enbream in The specific At year recurs Agreements, temperate in Cretam insulan rejectus, tres ibi uebes statuit, duac a rutrice nomine, unam a victorio; memoris, Mycesse, Tegesm, Pengumum. Idem more scelere natruelle fratric Assisthe herediterium exproratis in commodium, et fecinore axurienporespus, occiditor, Regul potitor Aegisthus per annos ur. Huoc Orestes, materinque, socia comiliarum omnium eurora Electra, vielli animi femica, a letruncet. Fectum eine a Diis comprobatum, austin vites et felleitete imperii apportuit : quippe visit apoie ac, regnavit sau : qui se ettam a Pyrrho, Achillie files, virtute vindicavit, Nurs, quod nactar eine. Menelei atone Helenne filien Hermittere ptipline occupareest. Delahm eum interfreit. Per hace tempora Lydus et Tyrrbengs fratres, quom regularent in Lydia, sterilitate frugum compubil, sortiti cuot, nice cum prete multitudinis petra decederet: som Tyrrhenum contigit. Perueetne in Italiam, el loco et (pcolir et mari nobile ec perpetuum a se nomeu dedit. Puet Orestis interitum, filii cius, Penthilus et Tipumerus, regossere triennio.

L Streente della burresce da Nestere son capitano, edifico Meteropto, Tenero, non secolto dal pedre son Telemone, perchè infingerdamente laprieto avea i uvendicata l'office fatta al fratello, approdute in Cipro, fende Salamina dalla patria em corne minandala. Pierro fielio di Achille occupio FEoiro: Fidippo, Efire nelle Tesprovie, Ouento al re de regi Agamesnone, lenciato dalla burrarea nell'isola di Creta, ivi fondò tre tittà, due della quali appelli Micene e Tages, dal nome di sitre due del Pelopormeso sua petrie, e le terza nomo Peerung, in ricontenza delle ma cittoria, Vruns mento indi a poco per ribaldoria della mortie, e per iscalleratezza di Egisto sao engino, contro di lui suimato de crediterio rencora. S'impedroni Egisto del reguo, e lo ritens e per sette anni. Oroste epegoe le ene propeia madre, e con lei Egisto, consorte exsendugli in tutto in ene deliberazioni Elettra cun sorelle, dounn d'animo virile. Parre che gli Dei a tale aginne consentissero, avendo a lai conseduto lanca vita ed impera felica i perciocché regoé settant'anni, e eisse navauta. Vendiconi anche di Parco figlio di Achille con valoruse mentità. L'uccim in Delfo perabé usurpata gli avea le nouse, con lui peis pattoite, d'Erminne Sulia di Eleua a di Moneleo. Intermo quest'epoca Lido e Tirreno festelli, che cignoreggiavane la Lidia, stirnolati dalla scamiti de'racculti, gittarono Insorti, qual dei dus escito meia dalla patria con mos perte del popole. Cadde la sorte soora Tiereno, a condutto in Italia, impose dai propria alla terre, al mace, agli chitanti illustre nome, c perpetuo. Dopo la morte di Oreste è figli di foi

11. Tura, feer tuno octurcimo post Troism

Pentilo a Tisamene regnarono tre soni.

Il. Gico ottant'unai dopo la presa di Treja,

captant, centesimo et viterimo, cutam Hercules ad Dens excesserat, Pelopis progentes, ques omni boo tempore, polsis Herarlidis, Pelapomusi imperium obtionerst, ab Herculu progenie espetlitor. Denn recoperanti imperil forre Temenas. Cerphonies, Arietodemus, quorum sterne seerat. Endem fere tempore Athenau unb regibon case descerunt : quarum attimus rex fait Codesa. Melanthi filing, sir one practercupilus, Quince, none Lacedsemosti gravi bello Atticos premerent, respondissetque Pythins, gonrum dux ab hoste esset occisus, con futaron imperiorent deposite teste regia, postorulem cultum induit, immixtosque castris hortium, de industria rixum ciens, imorudenter interempter m t. Codrum euen moste neterna gioria, Atheniensee secuta victoria est. Quis eum ana miretus, qui his sitibus mostem quierierit, quibur rè lignoris vita queeri solet? Hujus filing Medon primus archon Adienie fuit : ab boc posteri spud Attions dicti Meduptidae : md ii, insequentesque archontes, usque ad Charupem, dum viverent, eum honorem neurpahent. Pelopunnesit, digredientes finihos stiticis, Megatem , recibent Corintho Athenius nu bess, condidere. La tempertete et Tyris classis, plurimpes policus mari, in ultime Himmir tratto, in extreme nestri otbis termino, Insulam circumfusus Oceano, petexecute a continenti derima fecto. Gada s enndedit. Ab iisdem post paucos sonos in Africa Utica conthe est, Excises als Herachila Orestic labors, instetique com resis methas, tem saevitio meris, quintedecimo non sedem espere circa Lesbam in rulero.

III. Tune Gracie maximis concusm est motibus. Achsei, es Laconim pulsi, ma occupanere mdes, ques vuos ublinent: Pelengi Athenas commigravere : corrope belli mvenis, nomine 7 hesmius, natione Thesprofius, cam magas civinas mi ou cam regionem i i mis occupatit, quas nuoc s bejos numina Thesadia appellitus, aute Myrasidonum emitata ceritas. Que noceine mireti conrenit cos, qui iliaca componentes tempora, de ex regions, at Theasain, commemorant; and more the facient, tragics frequentistime facious; quibus minime id concedendom est : nihit enim ex persona poetre, sed musia sub corum, qui illo tempure vivernot, dixerunt. Outd at quie a Theasalo, Herculis filio, cus appellatos Thessalos dicet. reddends eat ei rain, car nunguam unte houe insequentess Thessalum en gens sil comissis asurpaverit. Paullo unte Aleies, sestus ob Hercole, Reppotis files, Corinthum, quae soles fueral Ephyre, clauster Peloponnesi contingutera, ju

cento venti dopo l'apotenzi di Ercole, la stirpe di Pelope, che caccisti gli Eruclidi ritenuta avea la signoria del Pelopunteso per tatto quel tempo, In meciata anch'essa dai discendenti dello stesso Ercela. Duci pel ricaperamento dell'impero farono Temeno, Cresfonte ed Aristodomo, prenipoti di Ercolo. In quel giro di tempo Atene cesso d'essere de're, dei quali l'ultimo fu Codro, figliodi Melanto, somo di sui non decsi trecere. Imperoochè i La edemoni premendo con deficelle guerra gli Alcoica, ed Apollo Petio avendo a questi risposto, che quelle delle parti otterrà la vittoria, di cui il nemieo encida il mpitano; Codro, cangiate prima le real; in pustoreccie vestimenta, nocscolossi negli alloggiamenti nem ici, e con attispare irl ad at te una querela, fe che in casa ignocandusi venne acciso. Une tel murte featté le vitturia agli Attaiesi, ed a Codro una fama immortale. Chi quest'uomo quo vorch ummirare, che cercata ubbin con quella industria la morte, colla quale i codordi mglioco cerenre la vita? Medonte di Ini figlio fa il primo Arcente di Atene, e gli Ateniesi coordirent Medantidi dil suo nome i successori di lai. Oscati e gli altri Arconti fino a Carone ritennero in vita quella dienità. I Pelononneriaci. meiti dei centin dell'Atten, edificarene Megate posts nel mezzo fra Coriota ed Atene. Jo quests età parimente la flotte Tiria, potentinima in mare, fondò Gaddi nell'altimo confine di Sosone. pelle parte extreme del nostro contincate, in un' isola la ensta dall'Ocesno, e per uno esretto brevissimo durisa della terra ferzos. Dopo pochi anni gli stessi Tiril fondarono anche Utica nell'Africa. I fieli di Oreste essulsi darli Ereclidi, dono soindici cam di moltiplici vicende e di cradele nevigerione, pigliaruno stanga laterno l'isela di Leabo.

III. Subito dopo venue coma la Grecia da grandissime risoluzioni. Gli Achei cacciuti dalla Laconia occuparono quelle sedi che uncora ritengono; i Pelasgi passarono in Attoe. Il bellicom giovana, di nome Tenula, di maione tespantio, con qua gen meno dei suoi concittadini, occupicolle sami quella regione, che ora dal suo nome Tesasglis si appells, prims detta paem de Mirmidool. Laonde è da meravi elituti di enloro, i queli arrivendo delle cose dell'età iluca, ricordaco onella regions col nume di Tessalu. Il che degli allei adoperandosi, assai sovente viene usato dai tragici, c'queli molto meno è da concedersi i perorché in essi ponto non favella per propria bocca il poeta, ma tatto per messo di caloro che vivato hanno in quel tempo. Che m taluno dicesse appellarai Termia quella gente da Termio figlia de Ercole, dave à render randone, perchè non mai raims del accondu Tesralo, quel come casa prendesse. Non moltu peima Alete figlio d'Ippoto, Lethmu condidit. Neque est, qued miresen ab Homero nominari Corinthum; nam ex persona poetes et hancuphem, et quandam Ionera coloniar ils nominibus appellat, quibus rocabuntus setate siza, malta nost lliam cantum conditar.

IV. Athenienses in Embous Chalcels, Erstriam colonia neconsevero : Lacadas monii in Asia Marnesiam. Nec molto pert Chalcidenses, orti, at pracdixleses. Atticis. Hippocle es Messathene ducibus. Curnes in Italia condidences. Huises clessis currons esse directura shi columbia antecedentia volsta fernut, alii noctorno neris sono, qualis Cercalibus secrit rieri salet. Pere harren ciripm marno post intervalle Neapolita condidit. Utrissaus priss examis semper in Remanos fides faut ess pobilitate atoms emperitate one discriminants and allie dili rentice risus pateli munde mutodia : Corannes Osca mularia vicinia i vires autem veterca carum usbinos kodiegos magnitudo estentat mocalum. Subsequents tempore magne via graecae ju v rotutia, abundenta virium, sedes concritans, in Asiam se effedit. Namet Jones, doce Jone, profesti Athenia. pobilissimam pastem regionia maritimos occupavere, quas hodieque appellatos Jonia ; urbesque constituere Ephesum, Miletum, Calophona, Prienen, Lebudnen, Myuntem, Erythesm, Chanmenss, Photeenm: multisque in Aereco algos Icasio cocupavere insulas, Samum, Chann, Andrem, Tenom, Pasum, Delson, glissque ignobiles. Et mou Agolii, eadem profects Gaseria, longiasimisque acti erroribus, pen minni illestres obtingarent locos. clavasque usbes enodiderunt, Smyruam, Cymen, Larissom, Myrinson, Metylenengue, et elias urbes, nuse sunt in Leebe insula.

V. Christianus deirde Emerit Hizzi legen im, gaine zu eine "gaine zine guera den mantenen vei magnitudine oparia et felgere carniotus neiste godest peete generate. In que he martinam met, qued antege matte Hinn, quem His feitheretes, mogue voit lie quenquesta allem, qui es puis prima metter laverit, in es perfectionium, presente Honerum et Archodonius, representam. His nompus tentre level, que no quint amb matter laverit, in est perfectionium, presente Honerum et Archodonius, representam. His honerum et Archodonius, representam. His honerum et Archodonius, representam il honerum et Archodonius, dans que deire militaria dans, que de large illudi careques: «for se's deventidam, que darge illudi careques: «for se's deventidam, que de la care de la carecta de

mato nalla linea di Ercole, edificio nall'Istano Carinto, dianzi Effra nominata, chiare dal Poleponeneo e de locolizzate di Grezia. Ni dobbiamo corperaderzi che Omaro l'appelli Cerinto, parciacchia l'ai farellando il poeta, chiama con quel none con che appellaranzi nell'età lo cei seji vivera, a quatta città, del alcune colonia d'Isnii Godata motto dopo la presa di Trois.

IV. Gli Ateniasi occuparoso con dei colorà Calcida ed Eretria nell'Enbes, i Lacedemoni Magoria nell'Ania. Non multo dono I Calcidensi derivati, come dissi, dall'Attica, condutti da Inpode e Magastape fondarono Cuma in Italia. Seconde alenni durante la potte fu norma el corsu della las flotta il presedenta volo di nea columba. e secondo eltri. Il saone d'uno strumente di bronzo, non da quello diverso che suolsi udire nelle feste di Cerere. Bore un evende intervallo. not nerto di munta colunia ndefici Navoli. La perialty fade, che umbedon cuesta città asservaropo sempre verso l Romani, fa el she dell'aunepità e rinomanza loro debberto dirri meritevolissime. Conservemon i Nanolstani con dilicense. magniore le prime lero patrie costomenze : le vicinenza di Osca fe' tralignare quella da Comuni-L'empiezza delle mara, panifratuenche ossi le antiche forze di queste città. Nel i necedanta tempo usa grau copia di greca gioventii, par la sua sovrebboudanza iu cerca di sede, versoni nell'Asia. Imperciecché ed i Jonii condutti de Jone. partiti de Atene occupescoo quelle nobilissima narte di regione manttima, che Jenia mua orni vien dette, a fondarone la città di Efero, Milete. Colofona, Priene, Lebedo, Minete, Eritre, Claromene. Foces, e di mella (sole presero signosia nel mare Imeio a nell'Egen come di Samo, Chin, Andro, Teno, Paro, Delu ed altre oscure; e gil Kolii indi a poco mossi dalla sterra Gracia, dono lunghi ed infiniti errori, occuparono terre del pari illustri, e diedero nascispento alle fempse cial di Smiroc, Cime, Larisus, Mirios, Mililence ed alcone altre, che sono nell'isola di Lesko.

V. Richie posta qui chianimo ingreso d'Ostres sens assepte rablica, il quale per la vasiti delle opera se, pensepte rablica, il quale per la vasiti delle opera se, pense a pe

tur differentia. Quein si quia concum genitum putat, omnibus actuibus nabut est.

VI. Inseruenti tempore imperium Asiaticum ab Accredit, one id obdingerent applement, tropslature est ad Marlos, abbline appear ferme person. Oriene Serdanapalam corum zerem, mollitüs finentera, et nimiara felicera melo 140, tertio et tricesimo I con ob Niso et Semicamido, cui llabrlong condiderant, naturn, its ut semper successor regni peterul foret filius, Asbuces Madus imperio villague neissyll. Es seinte elevissimm, Grail mominis Lyonamus Lacednessonius, ale evorris reell. fait severissions cam factlesions rescord legam auctoe, et disciplinge convenientimizate via ; cuius quamdio Speats dill gent falt, excelsissime flosult. Hos tesets lamporomonts annos quinque et sexaeinta, quam urbs romana conderente, ab Elisa Tyris, crasm onidam Dido entermed, Certbern conditor. Circa need tempus Casenus, vir generia regii, sextus diciron, shi Haccele, replettus Aprile seenne Maredoniae occupanit: a one maonne Alexandec quam feeelt sentimus decimus. iu en materni generia Achille ancloca, nafecul II eronte gluristas est. u (Aemilius Sara de sunis populi romeni : Amyril principes umniutu gentium rerom potiti sunt, dejode Medi, postes Perser. deinde Macedoues, Exinda duobus regibus, Pottinpo et Autinehu, quiu Macedouthus osiundi erant, hand multo post Casthaginem subsctam, desictis, samma imperii ad populara rumanno peraenit. Inter hoc tempos, et initium perfe Nini Assyrlorum, oni peipoem eerum notitus, intersont anni apoppege.)\*

VII. Hojus teraporis neguelis Hesindas fait. circa exx annus drafinetus ab Homeri setate, vie peralegantia lugenii, et mollissima delectio e carminum memerabilis, offi quietleque cupidassmos, pt lampore laulo siro, ita poeris suctoritate proximus; qui vitavit, ne la id, quod Homerus, incideret patriamque et parentes testetus cat ; sed patrium, quis meletatus ub es erat, contumeliosissime. Dum in estamis moror, incidi in rem domesticam, maximique errosia, et multosa discreemptem anetarom orinintishus Num culdam. buine temporie tructo, ciunt, a Tustis Capuam, Nelsmone conditate, unto attoos fera seconax: quibus equidem usernseriro. Sed M. Cato quentom differt I mai dime. Cappant ab eisdem Tuscis canditum, ne subinde Nolem; stetlese sutem Georgem. entennem a Romains presenter, empir circitee

detto, quali sono gli uomini d'oggidi, così con la differenza fisica dagli uomini, voncodo egli e notece quella delle cià in cui viasero. Se tatono lui reputa cieco neto, cieco è desso di tutti i sensi.

VI. Nel vernente terron, cioè circa settecento settant'ennà dopo. l'impero mistico, che tenuto avenna gli Assari per enso mille e settanta, si trasferi du esal al Medi. Perriocche Achare, medo di muione, paisò di vita e d'impero Sardazanalo tuffato uelle mollexe e pee eun danno troppo felice. Ese questi al trentesimo tarzo re desti Assiri, noversado in diritta successione di padre in fiello de Nina e Sembamble, fondatori da Rabilonis. In quest'epoca Licuego lacedemone ustito dal carono anties obiarro acures o eni altro dei erreco putte. fu entore di mute e severinime ferri. e nomo nel alsere temperantimimo, di cul finché Sparta si mostrà sollecula, finel arandiculamamente. L'enrimenti la questa riro di tenno, sessantseinque anni prima della fendasione di Roges, du edificata Castagine da Eliza di Tisto, che pleuni reputano le stessa Didone. Allura pur-Carana sti schiatta reala, austudecimo deeti Eraelide, pastitu de Argo, nocuno il regon di Macedonia, Alearandro Marnu essendo atato decimo settimo vella di lui discendenza, potè a buon diritto aautami di essere sacito pee aia di madre de Athille, e pre opelle del patro de Errole. « (Emuliu Spenintorno eti suni della romena possaura ; eli Assiri, pasione potentissima di tutte, furonn I primi a esercitare dominio, poscia vi acguitarono à Medu indi i Pessiani, Indi i Macedoni. In seguitu, vals un dire, poco dappoiebelo soggio gata Cartacine, per la decadeosa dei due re. Filippo ed Apticac, muctdoei di prigise, passò al popolo romenn le maggiorenza del deminio. De Nino pol re drell Assiel, che ne lo il dominatore primorio. pecinino el necepta, c'è un mores di anni mille

portecesto sos spiscopous.) w VII, Esiodo visse sa quest'epoca, cento sente enni diselunto de Oustro, unmo di elegantissima ingeguo, a per la sostissima delcezza de mei a eras commendabile, tenero ultre usua dira della propris quieta e raposo, il più sieino e quel tanto nomo nell'epoca della vita, come nella poetica celebriti. Schivar volle il fato di lui, e nomino a renderi e la setriz, ma quella pitremodo viena peranda, percho ne lo sace maltrattato. Intento che su cose straniere so discorras, mi cadde di favellare interen un proposite nestro familiare e domestico, es genne di gress de translute stato, e suol to degli autori combettuto. Vuolri de el cuni, co'quali certamente io convengo, essece stata fondate dai Tuscatii la cuesta vico di tettro Cennu e Nole. scorreno serca effectado Lent'anna. Ma muzato non ai diasente M. Catone, che pure affernse esocax. Quod si its est, quan sunt a Capua capta unai ocat, ut coudita est, anni sunt ferr p. Ego (page dilipeutiar Catauja diarrim) ria redidertea, tam mature tantam urbom crevisse, floraisse, concidiase, requirestirse.

VIII. Chrimimon deindr omeium ludscrem sertamen, et ud racitandem cernoris suimique virtutes efficacionnum. Olympiurum mittem habust, euctorem liphitum Elium. Ir eus ludes mercatumone instituit ante sonos, neam la, M. Vinici, couselstem inires, pouzzery. Hoc secram andom loss instituiese feetus abbanc agnos forms serce. Atrena, guam Pelani patra fanchesa ladas facerety and audem in ludiren, omnisone experit cestaminum. Hercules rictor exstitit. Turn Athenie perpetui erchoptes um desiernet, apum foisset altimus Alemacon: sosperantque in dence ennes creari. Ocea consusta de la sonor exx mossit : ac deinds anguis commissa est magistatibus respublica. Exist qui devir a anu praefuerunt, primur fort Charens, uttimus hervine; re annois. primus Creon. Sexta Olympiade, post due et viginti sonos, quam prima constituta fuerat. Homolus, Martia filius, ultua inforiar ava, Bomam urbem. Puptibus in Palatin condicht; a quo temporr ad you concides anni acut noccayyo : id actum mad Troum cantam annia coccaverer, ld could Box molus, adjusus legionifina Latini, uvi sui; libenter enim his, qui les prodidesont, accesseries : moom aliter firmerr urbem norum, tem signis Vrientihus, eliisque Etruscis, se Sabinis, cum imbelli et pasterali mano rix potestit. Quanquam, ism savlo fecin inter duce lucos, suxit. Her centum homimes electur appellatosque Patres, i unter lachoit conallii publici i hanc originesa nomen Patririorum. habet, Rapins visginum Sabinarum . . . .

IX. . . . quam timecent heatis, rapelit ; mas lineate older existence came resultante centificates, and resultante centificates, and resultante centificates, and resultante came a periane forection in estatisme name producent. Quio Rhodeli quoque, felializatini naine Romantis, periante superiante forection, presidente desperado de la constanta de la comparison de la constanta del constanta de la constanta del constanta d

seer state feedsta degli sissu Toncani prima Capua, poi Nola, na con sistederi la durata di Gepta pitina rh'rata rraisse presa dai Remani, se nua a durcento strattu, seni circa? Il che col tatelo, duccento quarsota sistendo dalla presa di Cappa, non sarchisono circ conqueranto dalla na instarione. Il direi con prec del dilignate Catona, non so permendernii, the una tanta ritizhiba poda di mpishamete corcerne, federir cate peda di mpishamete corcerne, federir -

cadere, risecere VIII. Ebbe poscia tacominciamento per opera d'Ilita d'Elide de giacchi tutti il niù celebre. atto roma ogui altro ad irviloppore le forze del corpo o dell'aguno. l'alimpiano combattunento. Ristabile que' granchi ed adunanze, otturcoto rentetai auti prime che tu. o M. Vinicio, entanti nol consolato. Vuolsi also puo tal religione fossu rtata istituita mello atraso luogo da Atreo, reorrono circa mille dorcento cinercot'anni, ontrundo de sigothi fagebri Priope suo padre. Ercole rimese gie ellom rincitmer in queeto, del pari che in tutti gli altri combattimenti. Nello stesso trmpo eli Arcenti in Atene, nitimo essendo eleto Alcincone, cersarono di rasera perpetui, r si comioció a rrearli ogni dieci anni. Doró tele conrortuline settent'anui, e poi fu commesse la repubblica ad autoi magistrati. De'decenneli Caropo fa il primo, Erissia l'altimo. Degli annai, primo Cresos. Nella sesta olumpiada, ventidos unai dopo she fo celsbeats is prime, setteceuto ottantador pris del restro consolate, o consoli, Bosselo fiella di Marte dono aver rendicato l'avodelle offres soffeste, edufico la città di Roma nei giorni Palifri rul Palatino, quattrocente trentasett'anni dono la presa di Troja, Romolo venno sintato in tel'opera delle legioni latina dell'ago. suo. Volontirri in conrenzo con tolero che cost errissero, altrimenti difficilmente agli arrebbu polato porre in sodo una città mova, tanto ririna a Sabini e Vejrati, ed altai Etrusci, con imbella torma a postorale, comerté si sumenlasse, aperto arrodele pa selle fra dur boschi. Litti iri de lui cepto u amini che appello Padri, li tenne iu guise di pubblico consiglio. Outeta à l'osegine del nome patrisio. Ratto delle Sabine ....

N. Prace ai galrò di popolo romano più pericolosa menico, cha mon Prari stati di asso renduto; percierchi atbicane tairella giir imatessa estressa estressa in fottean, nondimen riffattusacte pagnà eri des piùmi nati coi consoli, che molte spean finanti ricolore, e teste in illenna non pirolole part ai Orenta. Tabbés andre i Redii praza facilitatica, ilami foceri virus el Ressoli, equalo gii arrenimenti, imbiene parevo per consenti producto gii arrenimenti, imbiene parevo per consenti producto di princi periodi pe

620 landandom, in quantum intelligi cirles notest, consolem crearit, fillogs thus Ponti, can ad Cannes. ggam tarefrerunter peraleissam reinublicae sugoen luierst, sam fortiter in en mortem abieret. Is Person Ingenti proelio sped orbem nomino Prefram in Macadonia, ferem faratomene castrie exmit, defetieune cinneconita, destitutom consi specoegit u Macedonia profesere: quam ille linguens, in insulam Samothreciam profugit, templique se religioni montinem credudil. Ad eura Co. Octavius practor, noi classi senerat, pervenit; el retiona magis, come vi parsusait, ut se Rucamorum fidei consmitteret. Its Panige maximum nobilissingumque regem la triumpho dunit; qua muno et Octavii proctoria ppealia, et Anicii, regen Illyriorure Centigen ante corrum aventir, triumphi lucro otlebres. Onem sit assidua caninentis fortunac comes invidu. alticularisme adhaerest, etien bor colligi potest, quod, quom Anicii Octavilque triamphan neme latersetheet, foure, out Pauli leapodire ubaiterentur: coins tantam priores expesait, vel magaitudina regis Perso, vel specie sienubecome sel made recursive at his million centies HS, severio contuierit, et unmium ante actorura occuparationem amplitudino vicerit.

X. Per idem tempus, quara Antiochus Epiphanes, and Athenia Olympicum inchoseit, tom rex Syrine, Ptolemanum puerum Alexandrine obsideret, missus est ad com legatus M. Popilina Cooms, quirinheret incento derinterer mandatagne expospit; et recem deliberaturum se dioratem. circumscripait errents, junitant prins responsara reddere, gome egredereter ficito menas circulo. Sin cogitationem regima rossams disject constantis, obeditumque imperio. Lucio entem Paulo, menac cictorise computs, quatoor filli facre. Ex linduos, patu majores, unum P. Scipioni, P. Africani filio, nihil ex patarna majestate, peacter speciem nominis, vigoremque eloquentise retinenti, in adoptionem dederst, atterum Fabio Maximu: duos minores nate, prestextatos, quo tempore victorium adeptus est, haboit. In quam in coocione extra urbem, more majorom, sote triumphi diem, ordinem actorum anoram commemoraret, Deos immortales prevatou est, nt. si quis corum. invident operious ac fortunas suse, in locum po-

et si primi diportamenti di suo fratello, eè al-Penties amicizia che s' Rossani l'onire. In questo tampo il senata ed il popolo romano creò capsola L. Emilio Paolo, che due entre trimpfeto sens, nalla sua preture e nel suo consolato, nomo tanto derno il lude, guanto poò esserio in virtà stessa. fielfo di quel Peolo, il quele a Canne non altrimenti incontrò da valorose la morte, che indurisole scesse incontreta quella pogne alla repubblica reginous. Distense celi e foré Person la un evavissimo combattimento, Innuovi la città di Pidas. la Macedonia, a steromata le ma schiere, e caociato obe l'ebbe dagli slloggiamenti, moglio di ogni sperstra, il costrinse foggire dalla Macedodonis. Dicerrate essended nell'isola Semutracia. si commise monlicharele alla religione del tampio. Recossi appo Ini Coro Ottavio pretere, che espitanaes le fiotta, ed avendolo persuaso più col maniglio, che con la forza, a mettera notto la fede dei Ramani, noté Paulo fe tal avita trares in tricafo eneste potente e chiarinimo re. Celebre in quest'anno fo il trionfo nacale di Ottacio pretore a qualla di Anicia tracata arnoll il carro Genzio re degl'Illirii. Quanto l'Invidia sia fedele compagna della fortnua inminosa, ed agli nomici dia si appieti, si poù anche da opeate conoscere. osservando cioè come intanto che verune a frastornare sor cera il trionfo di Ottavio e di Anicio, el fous chi cercuse di noncere a mello di Panin. Non imped) guesto per altro che cuo tutti non vincenza ali untecedenti, ad la laplendore li surpersusse, sin per la potenza del re Petreo, sin per le immagini simboleggianti in cittorie di Paolo, sia pel desaro da lai recato all'erario, che monto a deccento dieci mitioni di materni.

X, Nello xiesso tempo Antioen Epifant, allora re di Siria, quegli che (ncominciò il tempio di Giore olimpico la Atene, assediando al giucinetta Tolommeo in Alessandria, eli si mundo in figura di legato M. Popillo Lena, con ordine di desistere. Espesti i napondamenti, il re rispondendogli, che pensato avrebbe, Popilio lo rirenseruse. con una cerga, o gli ordinà di risponiere pria che uscire de quel cerchio usile rena descritto, Coal la romana farmessa dissipi la perpiratità del re. a fa la repubblea chbedita. Lucio Paolo, quel desso che ginortò al illestre efitoria supra Person, fu padre di quattro figli. Di questi, due is primogeniti, li diede se adosione unu a P. Scipinne figlio di P. Africano, nolla della grendezza paterna ritenente nitre lo aplendore del nome, n le vigurem eloquenza; l'altro a Fabro Messinan. Gli altri due, che ricevato avecano la pretesta al tampo della sua vittoria, la ritenue in casa. Rissdando nella concinne fuori Ruma, giusta l'uso de'nostri padri, ii giorno prima del trimeto la

tios servicast, quem in rempublicam : gose you, veloti oracula emissa, magoa parte eum spolinait sanguinis ani Naru alterora es suis, mun in Servilin retlament, liberia, ante naucos trimunhi, alte-Para most continues eminit data. Aspeta circa base tempora cecure Felvil Pleaci et Postamil Albini fait; quippe Felaiscensoris frater, et quidese nonsoes, Cn. Fulying, sensta mates est ab im censoriber.

...

XI. Post a istum captamene Person, qui quadriennin nost in libera custodia Alban decessit, Pseudophilippus, a mendatio sirucietas originas sprelletus, qui un Philippum, regineque stirpia ferebat, no om esset citimae, armia occutata Macodonia, augmptie regni insignibus, bruri temeritetis poeuse dedit. Onippe O. Metallos practos, cui es sirtate Macedonici nomeo estatom tratpraeclara victorio ipenes gentenaque asperaalt, et impagnetiam Achaeos, rebellare incipiestes, fudit ocie. Hin est Metellus Macedonicus, qui porticus, once force circumdates doshos audiboraine inseriratione positie, stage anno Octavius poeticibus ambigutur, fecerat s onique hanc turmem statoarum equestrium, quae foottem undiem spectant. hodisque maximum occamentum cius loci, ex Mocedocis details. Coins turmes have consum raferupt, secondo Alexandrum imperante Lysippo. singulari tahum anctori operam, at coessu egoitom, goren ipmor turens upod Granicum flomen cociderant, express similitading figurerant, fecvet states», et ipsine quoque lis interconeret. Bic ideas, primos omnium. Romusandem ex marmore in ile ipris mounmentie molitus, vel meguificentine vel l'exactes princeps fuit. Vix ullus gentis, actetis, ordinis bominem irasenens, cujus felicitutem fortanno Metelli compares. Nem acastes eacellentes triomphos, hoporesune emplissimos, et principale in rapublica fastiginus, extentamqua sinte apetion, et acres innocentes qua pro rapobleca cum átimicio contentiones, quatuor filios oustullt, cames adultan cetatis vidit, omnes reliquit superstites et honocestissimos. Mostui eius lectum pre sestria mateternet quatace file ; enne coreularis et censorius, altae consularia, tertica consul, quartos esculidatos consoletus; quem honorem ndentos est. Hos est nimiram marie feliciter de wite suigrame, musta mori.

serio dello sun geste, scongintò gli Dei immortail, che se tatano di loro riotnezze poleva la fortops are, a lo selendore delle sue azioni, inferire dorrere pinttosto soora lui, che soura la repubblica. Passe che quarte voca fonc empe menta da oracolo, che l'octorm di gran parte del peoprio sangue. Perdette uno de' figli che ritenolo even la femirita pochi giorni prima, e l'altre appopulà. pochi dono il trinafo. Circa gerat'epoce, s'esercità la macra censura di F. Fisco e di Postnuin Albino, la quain giunas e ta eto, che motió dal seneto Co. Folvio, fratelio di Folele centore, e certo ini seco consisente.

XI. Poscachè fa sinte e prese Persoo, raorio la Alba cuattro sani dopa, es ere in cassis e facite prigionia, Pseudofilippo, così appellato dalla simulata sua origios, qual veco Filippo, e del rest ceupo horiendosi, mente'era d'accolultatican, sa endo ina em esto l'a emi la Macedonia, ed assonta Pintegra di ve scontò in bresa la para della son esroganza. Il pretere Q. Metalle, cognomicata il Macedonico dal mo salore, riporto co allastre al ttoria sopra loi, e la provincia, e disfece pescia in no grave excelattimento enche gli Achel, che a arbella esà comincia vano. È questi Metello il Macedocico, che circordò di purtici que doc tempit neivi d'iscrizione, è quali pra sono racchinal neinoctici di Ottavia, ed è quel desm che recò dalla Macedonie quella moltitudine di statue equestri che guardano la fronte di questi tempia e che nue pre formano il niù bello ornamento di quel Isone. Delle apali vuolsi essees questa l'origene; che Alessandro Magno cioè ordinato abbia a Lieippo, entore esimio in sidietto genere di lavori, di scolpire agli originali soniglianti, le statue di tatti ana' czaslieri della di lui pecoria spordia. che morti emen nel manegato del Granico, e viframmottene tra quelle anche la sag propria. Meteile icoltre secummistes in Rome Il prisco, l'escratio della magnificenza, e del losso, ignalanodo na tempio di manno, fra i remtosati monomenti. Difficilmente potroi rio renire alte como prasso nazione seruos, di qualsivoglis età o condizione, de confrontere in felicità con Metello. Oltro i cospicui teionii, le amplissime dignità, fa longo vita, il pin elto seggin tecuto nella repubblice, la calde eppice innocese sentese con gl'islmiel dello stato, gli crebbero quattes Eglé, e edalti tutti li eède, e lesciò tutti e si superstiti, e ricolmi di onori. Fe portato il son feretra nei restri da'anci quattan figli, l'ano consolere, o prima ceasors, l'altro ocasolars, al terzo cossole, d quarto candidate al consolato, che poscia uttenne. Onceto può direi enzi che morire, congodarsi della vita felicemente.

XII. Universa deinde, at preedicinus, instin-

XII. Venor poi al console Mommin offidato

rta in believe &chain, rains part mages ripules. Metalli Marramici ririnta um isono fracta rest. maxime Corinthiis in arms, com encribus etiam in Remanos contumrliis, instiguntibus, destinatos ri hella gerenda consul Mammios, Et rub idem treamer maris ones valebant Ramoni, avidental de Carthagentamilias discretor, credere, onam quia credenda sfferchantur, statnit arcutus Curthagirem excidere. Ha codem tempure P. Sciolo Acmilianus, rir scitis P. Africani, asteroiruor L. Pauli virtotibus simillianus, namibus helli ar toa con detabas ingenistue sa stadis ram eminentissis mus seculi rai, ani nibil in rits pui landanduse and feril, sol diret, or sensitrantes, Paula ecoitum. ndoptatum a Scipit ne Africani filio diximus, nedilitalem petens, concellerentus est. Bellum Carthagini, jum antr biencium s princibus contulibrs illstom, majore ti jotaliti out m suta jo ll'upanja murali corone, in Africa obsidionali donatus esset; in Dispenia pera etisea ex provocatione spar madieus ririnm, iromanis magnitudinis hostem interemuset; camour orbem, maris irrula imperii. quam alisas rine temporis noxisei asiss m romano nomini, fanditas sustabit, fecitares mus ricintin monumentum, anod freest ari ejus elementise. Cartles go directs est, quare sictimet assoic peacers, akhing apans cuxxvit. Co. Corpelio Lentolo, L. Maramin consulbus. Hanr finers behalf remani imperil Carthago semula, cum que bellore maiores oustri coepere, Claudio et Fulvio consultans, sets senos couces, quem in, M. Viniri, consolr tom roiner. He per suppe car and belless inter our penetos, ant belli prescoratio, ant infide ney fait: neane se Roma, ir or terrarum orbit superato, sesursm sperarit forc, si pureza genues stantis macaret Carthaginis: adeo pilium, certaminibus ortom, altra metom darat, et un in rietis unidem deponiter; ocque note invisum esse desinit, quam ene derid!

XIII. Ante triguaismo, quase Carthago defereine; M. Cato, perpetono derumalee ejas surfur, Le Cennorius, M. Mashoer mandeluis, neurtano tikal-Bodem rano, qua Carthago concidit, L. Musamien Caristhano, para anonos rocozerr, quans via Altel, Bippoin filio, eral con-ulas, finalitins cruit. Ulerquai superanoi, del ciclas as re gratiti somoliro bronoraina, alter Africanna, alter appellates est Achaicous; non galarquam exa narro homislous prior con-

l'incarico della guerra d'Acris. Prococata accugla constitutio i Carintii surbe con scerbissmi obtragel a pai fatti i a quelle processis intte, selbone già, comu dass, infranta del valuro o dalle campagne di Matello di Macedonico, or nauramente all'armi sero eterra mertercei. Corre In rlesso terano niù nerrhi i Romana rroder volovano cherolià raciferersei del Cartesinesi , che non perché le ruso vocifrente meritassero creder un, lermi il sensto di distrugger Cartagine. Oniadi renne create console, mentra non aspivery the all'edilitis. P. Seinings Emiliano, the ditumme mate da Panlo, est adeltato dal fiulio di Seluinar Africana, nomo nelle rirtà dell'aro e nelle peterar » L. Paulu somieliantissimo, èn tette le arte delle pace e delle guerra, e melte doti Intta dell'incerro, e decti stadii, primo del secolo ano, che antia in rata o fece, o duse, o pensò, che degno non fame di lode. Leggi e di già prima meritato in Africa il premin della corcona d'assetho, ed in Ispagna la corona mursle, dave narbe provocatu a dusida, s els non di eren pessa, necise no nemico di eleunteres erandezas. Inceltó poi pre niù podernamente le guerre carteginese, che già der agni prices recute svenne i corsoli setrcedenti, e dal fondo schianto quella città odiosa sl nums romano, piò per gelous d'impero, che per rerum recepto cos colps, uma facendo monumento del sao valore, quella città ch'era rista munurgente delle clementa dell'are son l'a distrutta Cartagiga seiscrito sessantiscita anni dono Is sua fondazinus, sotto i espacii Caso Cornelio Lentalo, n L. Mommio, sono cento settante setto anni. Tal fine clube l'emris dal romano impero. con le nuele i nustri maggiori cominciarone a pugusre setto i console Chardes a Folvio, duncento norantzeri zani prima che la entrasti nel tuo consolato, o M. Vinicia. In guisa chr per cents quindiel anni non vi fo con que popoli, che gurrra, o apparocchiamenti di guerra, n pace infida, a Roma già padrona del mondo, r'arrisò tollevia mus casere sienes, finchè eiva il onme rimaners di Cartagior. Trato l'udin ento da ambisiosi gareggiamenti soprarvice al ticzoro, e pemserno versu i rintà si depane! Ne Cartagine prima crasò d' caser odutta, che gon cessasse di esisters.

XIII. Tre smi i manti che fosse consultabili XIII. Tre smi i manti che fosse consultabili Critegine, solto il consolato di L. Genavino s M. Mantin, meri M. Catone, perpotan escenitore della necessità di distruggeria. Nello rieno anno in cal caddo Categine, L. Mosmio vestre delle fundamenta Occiato, overerato rinquentoluna mori dopo che fia fundata da Atta figlia d'ipposta. L'enno c'illier capitumo oncertodel reggiuras della certi donata: nonollisti difficient l'uno, Acciera l'uno, certi donata: nonollisti difficient l'uno, Mummin cognomen vietute partum r iodicarit.Diversi imperaturibus source, diversa force studio, Onippu Scipio tara elegrate laberalisma etudiorum. omnisque d'actrimae et suctor et admirator fuit, nt Pulybians, Panartiumque, pessoellentra ingemin virus, domi mulitiseque secum hubuerit. Neque quies quisquam bos Scipione elemetics intervalla negatlarum utio dispunzit, semperque cut belli out pada serrit urtibue: semper inter sema su studir versatus, sul corpor perfectis, not animom disciplinis carrenit. Memmine tam radia fait, ut, capta Corantho, ossero maximurom artificom perfertus manibus taboles ur sintuau la Italian portanda a locacet, inheret praedici conducentibos, si enn perdidissent, novas esse reddituros. Non tamen, pata, dabites, Vinici, quia magia pro republica forrit, parnece adour rodero Corinthiprom intellecture, quam in trutum ea intelligt, at quin has prodentia illa improdentia dessei publico funcil eppresuration.

XIV. Quant furilism enjusque mi in unum contrucin medies, quam dirisa temporibus, oculo uniminrue inhacrest, et lui priorem bajus voluminis, posteriorezque partera, non inetili recom nutitia in agricum contrarts, distinguere, steur hair loco inserere, ques quoque temporr, post Romans te Guillin coptum, desincta sit colonia inssu senutus : tum militariem et cataque, el ructures, et ipsaram negefulrent numbos. Hair ret per ideza tempur ciritates propereira, suctamqua ramanum nomen communions Juris, hand intemperties subtexturi videnur. Post septem unnos, norm Galti urbem ceperont, Sutrium deducts colunts est, rt post august Setion, povemore interiestis augis Nices drivde, Interpositis deobus et tricinta Aricini in ciritatem recepti. Abbion r nama autem cors. So. Posthursio. Vetorio Calvino consulibre. Campania data est ciritas, portique Samuitlem, sint roffragin : rt codem mnn Calra dedorts cohain, Interiecto drindr telepoio, Fandani et Formind to civilatem receptl, eo loso suno, que Alrxandria condita rat, iosegnentiburque rupuntibus. s Sp. Posthemio, Philant Publilla, censuribos, Acreratia data rivitas : et post teiraniam Trerariarm deducts colunis: intrepositoque quadriesnio, Luceria: ao deinde, intreferta trirngio, Snessa Aprunea; et Salietala, Intramuneur post biennium. Decem drindr hee monrer and recaverant, Tunn Sora atque Alba deductor colonine, et Carseoli part Isirantum, Al quintaza Fahio, Decio Mare quartum consulibat, one song Perrbus co-

l'altre, e Manualo è stato il primo fra gli nomini enori, che simziesse ne soprannome signistato col relace. Direcsi effetto ne' rostami i der capitani, dirrren ribbero le indinazioni. Scieinne fu cotanta estimatore, ed elegacte propagatore dei Ilhereli et odel, e di ugui mraiera di discipline. che seco rbbe sempre e in Rama, r nel campo, Pulibin r Panexio, numiol di mpaisitissima ingrgun Nê veruno per re rentura distribut mai più neconciumente di Scipione, l'urio negl'interretti della feccenda. Sempra intento alle ettà della paca o della garera, armora dirito tra le rend e già stadil, esercità o il corpo ne'rassluttimensi, o l'animo artie discipline. Minmoin poi elibr cost tuzza l'ingerno, che dupo la presa di Carinto. rolendo trasportace in Italia Ir più belle atatoe e plitture da più valenti artriici, oedini di gevertire I conduttieri, che se guaste rd infracte la arrapero, nance ir arrebbero vitamate. Io penua initaria, rhr to our slabitred conto, o Vicinio, non fosse più ntite alla repubblica, che rezzo roque rimunesse l'intrifrito mella cognizione delle operr coristir, anxi rhe di quelle tanto esserue Intentto, e non di una tale perizia, finar guella Ignorama all'utilità pubblica più confacente.

XIV. Siccome più ageralesente arviene che rimanga presente egli occhi e alla memoria qualdescription of second experience of second te, appehé per tempi ed intrevalli disciunte, rosì pental di separace qui la prima dalla seconda parle di quest'apera, con solicim nea mon disptile cognizione di cose la cueinto ristrette, u ripertar in questo luogo quali colonir, ed iu qual tempo sir un etate compdate, per ordine del sensta, de po le prese di Rumu fetta dei Celli. E ssi perre di poter exiandio nggiongere una inopportunamente, ed il diritto di cittalinana propagato, ed il dresciale name remana con la difficiale di merl diritto. Per rià poi rhe riameria in colonia esilitari: ir cagloni e gli su ari loro, dagli atessi nonj di quelle son giù manifesti. Sette mmi dapo le nessa di Roma fatta del Calli, si mandò colunia in Sutrio, un annu dupo a Sexia, dupu nove a Nepe, e postia frapposti l'entadne, el rimmisero alla cittadanapsa gli Aricin, a trecento cinquantr anni da quell'epoca la si coecedette ni Campani, r ad one portr dr'Sanniti, ma senza rata, solto i consoli Sp. Postumio, e Vaturio Calelno, nel quel enno pure si zumidò colusiu e Cale. Trascorsa un triennio, nell'annu mesma in cui fu edificala Alessandrie, al amminero I Formiani r i Fondani. Un none depo fo reoferite la cittadinatua agli Acerrant, ruendo censori Filone Publifin r Sp. Postumin. Tre anei dupo si mando colenia r Terracius, dapo quattro e Lucerra, dapo tre a Sarssa Aurapes, dono due a Saticula, rd leteremon. Scor-

grame corrolt, Singapures. Mictornesune caled coloni; post unadrimplum Vacusium. Interjectoque biennio, M. Cario at Bulino Carnello councidore. Sabinia sine i offragio data civitano id actum ente annos ferma coux. At Cosam et Paestam abhine nuque ferme trecentos, Fabio Dursona es Claudio Canius cost: Interierto ourgonaggia, Sempropia Sophe et Apple Creci filio coss., Ariminum, Beneventum coloni missis et suffrarit ferandi ius Sabinia datam. At initio primi belli Punici Firmore et Captron colucis securata, et post anuom Aesernia, postque Batt annos Aesulum et Alainen Freedlessas anna post historium i proximature anno, Tarquato Semprouioque cosa, Broudissum, et post tremeium Spoletium : one sunn Floralium Indorum factum est loitium. Postque blennum deducts Velentin, et sub adventum in Italiam Anmibelis, Cremous stque Placentis.

XV. Deinda, peope dem Appibel in Italia moratur, negue proximia post excessom eins sonis, vagar it Romania colonius conderes quasa esset la bella enagairen las potiss miles, quam dimittendan, et post bellam rires refovendse magis, genm spergender. Co. sutem Munito Volsone et Foldo Nobiliare suss., Bononia deducta colunia, abbino annos ferme octas, et, post quadricenium, Pimurum se Petentia i interjectoque triennio, Aquillela et Gririsco, et port quadriracium Loca, Eodem temporum trzetu, mrne unmeped goodem nabigitur, Patrofos, Selemanone et Buxentem missi coloui. Auximpm autem in Picenum, ebbins annos forme SCXXXVII ante in eunium, quem Camina censor, a Lupercali in folation rersus, theatron facera instituit; cal fe demoliendo eximis civitatis neraritus, et cons, Scipin restitere ; quod ego inter clarasima publicas voluntatia argumenta numerararim. Cassin antenal ongino et Sextio Calaino, qui Sallnes uped Auras, que ab es Sextim anpellantur, devicit, cos., Fabrateria deducte est, sblene sonos lerme carra, el pest sunum. Ser cium, Maserrines, Tarentura, Neptunia, Cartlingorge in Africa prime, at practizames, extre italum colunia condita est. De Dertuna ambiritor. Norbe satem Martina in Gillas, Porcio Marcioque coss., alchema annea electer care, deducta culonia est. Past tres et rigiati aupon in Barironii Eporedia, Mano sexies Valeripone Flacco COLA.; negoe ficile memories candar crim, quec. tree melitaris, post huc tempus deducts sit.

sero died anni menti di tal neso. Poi sobite si roudé colonia ad Alba ed a Sora, a dopo due noni a Carsenio. Nel quinto nemelato di Fabio, e nel apprio di Decio Mas. Il prican supo del reene di Perro, si mandò colonia a Signessa a Mintereo, a dono quattro anal a Ventes. Trassorso un bienuio, siros trecenta rent'acen sono, autto il consoluto di M. Cario, e Cornelio Brafino, fin data is cittadinama ai Sabini, ma sena rota, Trecente spei dano nel consoleto di Fabie Dorsone, e Claudio Caniga, si mandò calonia a Com ed a Pesto. Cinque apai depo, mille i consoli Semprenie Soffe, ed Appia, figlia d'Appio il cieco, ad Arimina a Reperento, a si accordò II diritto del rato si Sabani. Nel principio della prima sperra ponica. In occupata con soloni Ferran e Cantro, dono un anno Esernia, dope rentidos Ascolo ed Also e dono des Frereits, Nell'anno serventa, millo il coumisto di Toronato e Samnzonio, si maudò calonis a Brindisi, e tre sesi done a Speletto, nel qual nouo abbero principio i gipochi Florali. Due auni dope si mandè colenia a Veleum, ed al tempo della reputa d'Amnia bale in Italia, a Creenus e Piacerna.

XV. Poscia finchi Applibate stetta, n perli mani primi dopo che usch dall'Italia, non chbero l Romani l'agerolessa di fendare unove colonie; davendo nozi darante la guerra, for leve di soldati, e con congedarii, e dopo la guerra, non istarcarliare le ferze, ma risercerie. Setto el consolato di Coso Manlio Volsone e M. Fuirio Nabiliore, soco circa decento dicissette nesi, si mendo colonia a Bologna, quattro aumi siopo m Passore e a Potenza, tre anni dono ad Appileia e Grariaca, e dupo quattro apcora a Luca. Nello stesso periodo di tempo, benché da skuni senttori si controverta, mandarumi coloni a Salergo, Pozzuolo e Buscuta, e cento ottanissetia sun? dopo, ad Ausino nel Piceno, tre anni prima che il crum re Cassio cominciasse a fabbricare il teatro, noste tre il Lupercole ed il Palatino, al di cui componimento si opposero il consolo Scapione, o le lodevole severità di Roma, ció che lo approvere come um delle più illustri e leder eli prove del pubblica costume. Sotto il consoluta di Camin Longino, sono circa cento cinquantanette amni, o di Sestia Calvino, lai alta viose i Sallai lupea mell'acres che del son pome Sestin si appellane. si mandò orloria in Fabretaria, a dope un sous e Scillacio, Maservo, Tarento, Nettucia e Cartegiue, che fu la prima colonia, come accennai, che de um s'inrisse pell'Africa. Non è accertato il tempo in cui si rasulò colonia a Dertoua. Satto il consolato di Parcio e Maraio, ceuto cinquuutatra anni dopo, so spedita colonia a Nurhona-Marcia gella Gallia, e dopo ancora ventitra, na

XVI. Onum beec particula operia valut forsours pra positi excessorit, quamquem intelligo. znihi iu bro tam praecipiti festicatione, opra mr rolne, pronien guzgitis ar verticir medo nusquem palling consisters, pero maris percessely procteresteda, stotas cumerraren amplectenda menura tamen temperace mihi, quin rem saepe rgitelam nnimo meo, neque ed liquidom ratione parductem. riemem rulo. Quir enim abunda rairari potest, ened eminentissims cojusque professionis ingenia. In camdem formaca, el in i dem arctati terraporte congresses sontique : rl , quemedrantum clausa capsa, alioque septe diversi generie animelie, nibilo minus separate alienia, in nuova quoque corper congregentur, les cujusque cirri operis capacie ingenie in similitudinem et temperora el profectama semetipo ch chia concrete al l Una, megna sultarera ennorura asatso dielsa, actes, per dirioi rpiritas riros, Amehyben, Sophoclem. Enriniders. Blustrarit transedias: nor neisouth allem of veterous rule Cratics. Arietoshane el Eupelida compedicas. Al poram (comicam ) Menondrur, munulescon sine setatis megir quam operis, Philemon to Diphilas, et Invenere intra paucissener auges, neque imitanda reliquere. Philasonherum erecque in renia, accretica are defluentia, ostnium, coss paullo ante rnumerarimos, quanto port Platnuis Aristntalisque mortem flocurre enatin? Quid cuts I socratum, quid post cins agilitorer eorumque discipular clarum in oratoribus fait? adeo quidem arciatum angustiis temperem, ul cemo memorio digona, citre ab altero. rideri negniserini. Negne boe in Graccia, quam in Romans, ovenil megu.

XVII. Nam., miri aspera se rudia repetat. al inventi laudanda nomine, in Accio circanue cura Romana tragoedia est; dulcesqua latini leports Sociliar per Carcilium, Terentiumene et Afranium support estate nilograni. Historicot, ul ri Livinas oungne priorum setati astruta, praeter Catonou nt quesdem enteres at obscuros, minur avex runis circumdriam rerum tulij; ut uec poetarum in antiquier caleriusee processil abretar Al aratia, ac sir loremis, perfecturaçõe prosse eloquentine Prrancoto

Eporedia nei Barenni, antio il consolato di Velarin Fisco, ed il serto consulate di Merio. Donn un iel tempo non supre affermare che clire colu-

nie sieno stele mandato, transe railitari. XVI. Sebben: nuche questa parta del raio la-

voro, che della rialifimento tratta della colonio. esca e die cosi come del piano propertumi . benchi io introda che in fretta tanto precipitosa. ora e spiss di rapide rocta a di corticora lavrente, la picar ad il corro drile com adegon noni manutra d'indugia, debbasi piquosto ommetter queri della cose necessarie, che abbracsiare delle superfine, interris non so el fattemente temperarmi, de non tinere neone interno un proposito messo nell'animo mio zisolto, a non mai a achiarimento condotto. Ed in vero chi potrà di soverrhio meraviglicre, come I più alti maragni in curlsivogéa meniera di discipline, ed in siasena rama di quelle is perticolere, mean in nuo rtenso, o tanto morneto rossio di tempo vienti? Nè eltrisventi che sa snissali di rossa e petura dicarsa schbene mescoleti venezuo confummento in no chiuso qualunque, pera cirrenso dagli e sè riqui dividesi, ed in ispezio si purtono e separano fra laro, del mei ann'd'agni illustre anera atmeiasmi juereni, kenché comune rressero atota l'apocoiu che fiorirono, e l'eccellenza compre, nondimeno repararonal tra loro classificandosi. In una sola brecissima età, ne da grande spazio d'enni interolla, contr illustrata le Tragedia degl'ingegni divini di Eschilo, di Soffocie, r di Envinide. in one norte, l'antica a vecchia commedia, per noera el Cratino, di Aristofana, e di Empolida, E dapo brevistimi unti Mensadro, e Filenane, a Diffic più vicini a lui nrll's poca, in cul vissero, che nel merato, in venturopo la nunce legenica) nel presono in muclia inimitabili. Gl' ineceni filusofici centgapti dal fante socratico, e gli scrittori Intli Inciè de uni angoserati, florigenu forse molto tempo dope la morte di Platene e di Arietetelel Chi prima d'Isserate, o dono i sual rinnai, a i loro discepoli c'inneleò chiero fra gli nratori ? Tento certements fo brese ed ungusto quel giro di tempo rhe gis produsec, che initi i più degni di ricordenza, vissero contempor uri, e nettrono les luro transhirrolescott conoscersi-

XVII. No ció poù acremar appo i Greci che speo i Remani, Imperesoraté ure non ri roglis randare a socoli rozzi rd incelli, a per ralo mecito della inventione commendabili, la terarda rumene nacuna con Accin. e 4 intorno quell'encea. Le seporite facezie delle launa urbanita si volero riendrodere iu nue età eteam mella opere di Cecilio, Teregrio ed Afranio. Gli storici pol quando ruche in annurrar roglis Lorio fra gli antiche, recettorto Caloue, ed ricuni altri più rimoli ed

deepe, at idem senarator Cato (mon P. Crassi, Seironniarus, et Laulii, et Gracchorom, et Ser. Guibae dizerim), ita universa sub paincipe noeria ani usupit Tullin, ut delesteri untu cum poucissimis, mireri veso nemluem possis, nisi unt ub ido viscos, ant quaillum videalt. Hor idem annuisse grammuticis, plastin, pictorulus, scalptorulus, quisuma temporum institurit potis, reperiet, at eminentia comuque opesis urctissimis temporum claustris circum-data. Hujus ergo, pracestentisquu secuti ingeniorum similitadinia, congrecationisque et in studium par, et je emolamentum, caussa guum sempes requiro, nunquem reperio, ques esse seras applicato, sed fostere veri similes e inter que has convince. Allt nemulatio incenia : et nope invidia, mana admiratio imitationess accendit a matorome, good summo stadio petitum set, escendit in resonum distrillague to pealecte mora sat; naturalitarque, qued proceders non potest. excedit. Et. ut oring al consequendos, man priores ducirnos, secondamer, Ita, phi unt penatariri. unt arqueri era nosse despera imos, studium enm spe mnescit, st. gued smegni non potest, segoi desirit, et, velut occupatana relinguena materiam, muerit noram : proelesitogne en, m ann eminera non possessus, aliquid, la que nitamer, conquirimus; segulturous, ut frequent se mobile franitus meximem perfecti operis impedimentum at.

XVIII. Trausit deriands all conditioners temporam, et el cubico. Una subs. Altica judnosa mais desponetta, que maisreras Grecos, opériparta inte full contra participa de la contra de la contra de la civilater, agenta reco solis
Abeleniacións morai el cases catisticas. Neges ego 
hom naja mareita sina, quan naudien Aagirun,
Alphanen, Loncelacionion errotteren, est den 
visit seasioniate, est port moriem memoria di 
mareita de la contra de la contra de la 
mareita de la 
mareita de la contra de la 
mareita de 
mareit

escosi, tetti fiorirena te un periodo nea maggiore di ottant'unni. Nè la nuetra nortica obertà procede mette peine, o mette dupe quell'apoca. Mu l'urazione poi, il usabu foranse, la efoquenza pression, per concluser annuamente Catson, dirolto con pace di P. Grasso, a di Scipiona. u di Lellio, de Fanccio, dei Gracchii, e di S. Gulba, così totte necrence net suo principe Tellio, che di pochimicai de'snot prodecessori potrai nigliare diletto, ne altri ammirare se non coluro che furona enni contemporanci. Tanto wedch course accuduto chi e'tempi vorre nos mente, ne'erammatici na'mittori, neeli amiltori, na'misstici; la perfezione di qualsivoglia urte, in brevissimi confini di tempo racchinas. In de siffetto administrato di berli lugoani che vediama esservi così in questo, che nel sucolo precedente, pari nell'amulazione, e da pari premii a loro atudi stigorjati, u di muziglianza siffatta. di questo duo eti, mentre sempra mi posi ad inveatiene le cueloni, non essi mè senne di sopprienz tati, the come were mi attenues to se non the nersaventusa varcsimili : fra le cuali untate ausroformente. L'amulacione alimenta es lugrani, e talenta Planidia, tal'altra flamminazione accende all'imitazione. Valocamente ginner al annuno. che con prilor commo è ceresto i ma la normapegra zella perfezione è difficule, ad a di sua petara, che ciò che procedes una può, retroceda. E enmo e prime gioute o'informatione e reggiunzere coloro, che per primi da noi al reputano, sosi se uvvicos che si disperi di sorpasserti, a aguagliurii, langua ultora con la sperausa l'ardore, e intralaccia di sermitare ciò che conternia pon si può, ed abbandonanda come compate qualla materia, si cerca nos paore. Duel cammino lesciata in cui non possiamo imalzardi, risogliama altrova i nostai sforzi, un de uvaiem che il frequente coutamento sia di grandiminto danno alla perfezione

dell'open. XVIII. Peni era la moitra attenzione dalla undialone del Vangai a quella di diri chit. Atton soi deliana per mai pia sudi di diri chit. Atton soi di lara per mai pia sudi di delopenna, si fi più facosi hu derati diversi i corpi del'Gucia nagla intitorità di consultata di consultata di consultata di cola muru di Atton. Ni sunite di si due suvetura pia della fini dere cono el Agrico, sel Talano, al Loro-Sucosso cortere, fa su untervi sus, eri supri de egge di dirano, depo morte, di ricoccianpatri depresi difamo, depo morte, di ricoccianpatri depresi difamo, depo morte, di ricocciantati di cono di piano di consultata di ricocciantata di cono di piano que di disconi di ditatata dal catto di piano que ma di cono di distinzio conti di chi, transe Teles il tamorto di latanta dal catto di piano que di disconi di falsa-

mente Alexann a m attribuendo.

## C. VELLEII PATERCULI

## HISTORIAE ROMANAE

## AD M. VINICIUM CONSULEM

## LIBER SECUNDUS

\*E-@ 33>----

Patentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerst, luxurise posterior cueruit : gumpe remoto Carthagioir meta, sublataque imperii nemula, non grade, sed praecipiti curso, a victore descitum, ad vitia transcorum i cetas disciplina deserta, nora radacta: in someom a vicilità, ab armia ad volumtates, a negotija in otima conversa ciritas. Tum Sciple Nasca in Capitalin porticus; tum quas preedizimus, Metelina; tum in circo Co. Octavius multo umoenissimam, moliti rent: publicamque megnificentiam recuta prirata luxuria est. Triste deinde, et routemrlionem bellom in Hisaseis, duce intropum Viriathe, secutam est: quad its varia fortona gertom est, at menius Remanagum gereering adversa. Sed interempto Viriatho, fraudr magir quam rirtute Servilo Cacpionis, Numantionim gravina raussit. Hace orbe panettem x plans quant proprier introdutir srmar it ; sed, rel ferocir ingenii, rel inscitis mostrorum ducum, rel fortonse indalgentis, com alica duces, tum Pumpeiare, magni nominis rirum, ad turnistima deduxit foeders this primar r Pompelia course fuit), per minus turnir or detectabilis Mancipum Bostilium consulem, Sed Pumpeium gratia (espanitum habuit, Mancioure verecondia. Quippe non recessands perduxit bac, at per Fecialer andos, co post teraum religatis maniluse, dedocetur hostileas. Quem illi recipere en paravernut. nicut quoudans Caudim facerunt, dicentes, publicam vinlationem fidei mon debere unica loi sanguior. .

alla potenza dei Romani, il secondo l'aperse alla dissipatione ed el lorso. Rimosso il tissor di Cartagine, levels chr fo r Rome l'emale della rea potenza, con gradatamente, mo precipitando dalla rirtà rorino rasa ne' visii. Obbliste ir rotiche contamanza, a' introdussero delle unner, canaixrono i cittadici con le ririlir il sonon, con le armi le voluttà, con ir faccondr eli crii. Falsbricò allora Scipione Nurice i portici nel Campidoglio, e Metello quelli che già accennamaso, e Core Ottavin un altro brillissimo nel ciero, e tener pressa s tale ambhlim mumificenza il lusto neierto. Accudde poscia l'infelice e rergognem gnerra nella Spagna contre Virinto, conduttiere di una masonda de ladroci de noi cuenta cuo assi vacilente fortuna, anzi più sovente con irfarorevole. Ma estinto Viriato più per frode, che pez valore di Servilio Cenione, c'accese tutto donn la curera pourantina ancora poù arerbe. La città di Numauria pop mire mai in armi più di durcimila combattenti, ma sia per lo suo indomito coraggio, ris per l'imperitis de'nortri capitani. un perché a lei si mortrasse surridente la fortana. contrinue e terminaimi patti (unicone con altri duci Pompeo, nomo di grandinima frata (questi fee à Pompei fincansola pel peimo), rd a non meno detartabeli a vergognosi il cattrale Mancino Ortilto. Ma a Pompee precacció l'impunità il farore di sui celi coderr, ed a Mancino L sofferta receonne, a tanto essendu cippto che non ricusò di farsi consegnar oudo dai Feciali al persico, e con le manial teran legata. Ricusarono è Namantini di ricererlo, come no tempo fatte arevana quei di Caudie, dicendo, rhe un mencemento di fede pubblera non dores becesi col sanene di un solo.

1. Il primo Scinione dischluso ar eva la streda

II. Immanen delitio Mancial civitatia movit diasensionam. Quippe Tith. Gaucches, Tib. Gracchi, elerimini stran eminentisdini siri. filina P. Africani ex filia papos, uno questosa al aucture id fordos icinm arat, nunc evantes forens aliquid a se Gatum intizmuri, nune similia vel judecii, vel pocuse metasta discrimen, l'ilbanne plebis creatos, e ie allogol wite impreentissimme, in regin florestiss. simus, proposido sanctistimos, tentis denigna adornatus virtotibus, quantae perfecta et nature at Industria mortalia equilatio recipit. P. Mucio Scarvola. L. Calpurnionosa, abhimeannos cuans, descirit a bonis; pollucturque toti I talige civitatem, eissol et iam propulestie agracia leribus, comium clatum concetientabus, summa isnis miscuit, et in presropium siene socera nesculum adduxis cempublicara, Octaviogne colleges, pro bone nubber stanti, imperiora abrogarit: trimesvicos agris dividandes, antoniscon dedorradis, cerarit se, soceromone enom consolarem Anniam, et Gracchom featrers, adcordons inveness.

III. Tora P. Scinio Nesica, eius, emi ontiseus vir mannin je dicatos erat, e epos, ejos, qui censos postices in Capitelio Secret, filias, promapes notem Cn. Scipionia, orleberrimi airi, P. Africani patrui, privatasque el togalos, quem ceset contobrinus Tib. Gasashi, patriase cognationi paseforms, at emidenial publics salutare non essetprinction eliapura existiment Lob can vistates primms common absens pontifax moximus fastus est ) circumdate laggo brachio trese lecinie, ex especiore peste Capitolii, summus gradinos Insiatens, hortatus est, qui salassa vellent rempublicase, se sequeropher. Tors optionates, settains, ntous equestais ordinis para melios el meine, et Intacts prenicionis consiliis plabs, incorre in Geneshum, stantam in arms com caterals suit, et cuncientem pene totine I talise frequentism. Is fugiens, decurrensum clive Capitolico, fasgmins subsettii latos, vitato, suam aloriosissima degree potagrat, Impastora merte finivit. Hos initione lo o che lloras ciastia aunguioia, gladiorumque impunitatia fuit. Inde juani chrutam, potenticeque habitan prior ; discordinequa ciainm, antes conditimibus saturi politac ferro diindicatas: bellaquenon caussis inita. sed pront enrum racross feit. Quod hand mirran uo o. 🗡 est. Non enim ibi consistont exemple, unda coeperupt a sed considered to tempora records transition. latissigne evagandi sibi alam factorat ; at, phi semel recto decoratom est, in pracceps perventine; mor quisquemaibi putat terpe, quod atti fatt frestnosum, e le discoedie de cittadus paima sobia ad essere

Il. La dedicione di Mancine anscitò in Rossa non siolentissima rivolta. Tiberio Gracco fielio di T. Semnaonio Granco cittadine chiadissimo, ed alla prime dignità incultato, nipota da P. Afaicano per sia di fictio, per opera del mule e setto la sui uncatues era etale etretto anel patto, genrese ente compostagilo che infermata frisia com da lui enerate, o perchè tensesse auche per sè il riashin della nonisione e sentenza da Mantino, pomo eol nel resto di costumi incolnabili, di fiorentiasirso sersono, d'intensioni rettissimo, di tanto sintà in fine ornato, di quapte può essere carace la mostal condisione fatta prefetta della estera e dall'aste, areata tribuna dalla ofabe, sibellossi dal bnoni sotto i consoli P. Mozio Scenda, a L. Calparnio, scorrono centa sesseptadas mois e promellando la cittadinanza a totta d' italiani, a promulgando losieras la leggi agencia della comune fortous rovescistairi. Intlo da sommo ad imo acouvolte, a strassinà la repubblica in tremando e erave pericols. Depose del corsando Ottavio eso collega, aderente al pobblico bena, e per la dialsione delle taure, e per teursi e fiamre I coloni, nacinò Triumviri et medesimo inscesse con Apріо колзоване мно впосего, е Сајо Стакоо мло

fratelio, effetto riceens. III. Allera P. Seimens Natica, pinete de quelle Sciences, che il senste mestrò di riputa su come l'aomo il nin peristio, figlio di comi che nella sua orosura adificò i portici nel Campidoglio, pacaipote dal celebratissimo Cneo Scipione, sio dell'Africano, quantunque prisato e semplice cittadias, a cueles de Tiberio Gracco, pure antiquoendo la natala alfa narentela, e stimatido a sé privatamente. stratiero che cha al nubblico non fossa per essere saluture, vietà quaste, che sebbene assente meritain avevangli con neceo ascepto il massimo pontificato, raspolto nel braccio manco il lembo delta ana togo, soli ne'più siti gradi della parte superiore del caravidoslio, de cola caortando « lo regultane shi salva solar la repubblica n. A quella voce gli ottimati, il sensto, e la miglime e maggioe partu dell'ordine de'esvalieri, e quella purzione di niche, che non era stata sedotta dai rovinosi progetti dal tribuno, rosessiò sopra Gracco, che eta su ocila plesza del Campi foglio cinto delle tushe de suoi paetigiaci, in atto di volca destare n aedizione tetta Insieme l'Italia. Mantre foggian eiù rovinando nel catte Capitoline, colnito de un francoento di sedile, con sa osta so matura terrorizio quella sais, che pointo sarebbe condurre gioriosissima. De qui continció in Boros per la prima anita a comanere impuneta la mada, a le aperac sangne civile, du qui il dirette rirasse oppresso della lorza, e la teunte per prime il prò potenta.



IV. Interim dum luce in Italia germatur, Aristeniens, qui, moeton cere Attalo, a quo Asia populn romeno hem ditate rebeta eral, eient relieta postes est a Nicospede Bithyule, mentitua regiso stirpis originem, armia cam occupaverat. Incinos a M. Percerne, doctorages in triumpho, sed M. Aquilio, espite poessu dedit; quum initio helli Crassum Muziawura, eiram foria scientissimora. decedentem ex Asia processolem interemisset. Et P. Seinin Africanna Aemillianna, mi Caethsainem deleverat, post ini i coeptan eirea Numentiara clades, creates iteram reaml, missasque in Hispanism, foetune eletatique expertae in Africa respondit (in Hispania), et intre samen se tree menses, mam eo venerat, eircumdatam operibus Numantiam, excisomque aequeeit solo. Nee quinquem allum gentis hominum unte eum claricei pelitum excislio nomen aunm peepelese commendayli memorine. Quippe, excisa Caethagino no Numantin, ab alteriou aut metu, alteriou eindicavil contameliin. Hie, cam interroguete telbano Carbone, quid de Tib. Gracchi esede sentirel, eespondit : il in occupandno reipublicae enimum habnissel, jure carse m. Et, quom omots concio ecclamesset, a Hostiam, fogalt, nemetorum toticee elamnes non teeritas, qui possum ventro moveri, goorute accercs est Italia? + Revesus in urbem, intra brece tempus, M. Aquilio, C. Sempronio cors, abbies sonoucz, post duouconsulatos, duosque triumphos, et his excisontecrores reionblicae, mane in lectule repertured meeting, list of govedum elimeura faceines in erceice reperirectur notes. De tunti vici morte nella babita est quacntio : einance corena celato carite elatum est. entan opera unper tutaca tercerum nebem Roma eximieral capul, Seu intelero, na pluren mo confishen insidie, ut eliqui prodidera memorine, modem chiil, eilum certe digainimum egil, quae ranilion ad id temperia praeteogram seito falgora einceretne. Decemit enno feeme ser. De gon si quis ambiget, recuest ad priorem consolutura ejns, its quem creator est anno xxxys, its dubitare

umete da consemicioi, si decisses col kerra, si lema longai di aggiuna silla guera, l'i peristico di quelle. Ni munsiqlini ; percochè non ri) ri consinone chi sensagii non i mance la socyctata, ma benchè dapprima in supundo sentenco ciretta; rinni siculta si diluberici supinimiramente, ci ove per une fati si travio dal retto, si biasso si procigio. Kennono più titula si sono per di che al altri vidoriterane castaggiano. Ni 17. Mentro i tutte in cone secuchesano, Ari-

11. Amelin's li titule in consistencia, Artituriolo speciciosidal discrudenta de rel espopo di Atale, in rusa l'Ais con l'urad dopo la socate di como di quale location servali in cescidia d' R. Della di Cartino della consistencia di Cartino di Cartino di Macileo di Cartino di Cartino del Listoso di Macileo (Agrillos, questi finalmente son la vile in colpa d'ecre moiso sul principio della guerra Maciono Costa che riterano adi passonnolato d'Asia, sono sul diffici legate pertituma.

chè datratto seca Caetagine, ereste di nuoco console e mundate in Lineras, renne accomptgnato poe ivi de qualle foctune a estore, che segnitale socile well Africa, e dopu tante usuten monfille meants Nomanzia, et nello apreie di solo quiadici mesi, la cinse di assedio, schiantolla effetto, eduttered. Ne soni prima di lui cerano di cazinne verson s'ecupiitò fame immortale da più illoure duterzione de cittadini a perché allerratu Cartagine e Nomontle, ci liberò dal timore del-Pass, e dagl'insulti dell'altra. Interregnodolo il tribono Cerbone come le nenutre ratorne la racete di T. Gencoo, rispose: a se aveca cell'animo d'invadere la renubblica, meritaments fo ments. . So di che etrenitando allora tutta l'edunanza: « lo, disse, tante colte non etterrito del elamace di nemeti nemici, potrei la neamparmi dal vottro? di quel di coloro, a eni Italia medra oon è, ma mateigna? » Entro breen tempo dat mo eilorno in Ruma, dopo dae consoleta dos I cionfi, dopo seer distrutto l'nos e l'altro terrore delle cepubblica, sotto i conmili M. Aquilm n C. Semneonio, ecorropu crate cinquenta nani, fo ritrovato morta une mattina del mo letticcionio. mustrando nel collo come de' segui che rice soto neeme le struogolo. Nessens indugine ni fe'sulla morto di colenia nomo. Trasportessi col espo coptete il corpo di lui, la mercè del quala Renta innafzate nece il capo ni Intin in terra. Sia che di celural morte, come alcuni scrissero, tia morto, o dall'elten tristicia progregatagli, come altri pretende, glarionississa creto na condusse le vila, e du pinn' eltra einta dell'età persole, transe

della splendidissima dell'ann. Meet nell'anno uso circa cinquantesimo serio, di phe se tafuna dinbitasse, potrà convincersi rallettendo, she fa

V. Ante tempos excisse Nomantias, pranelara in Hispania militis D. Benti fuit : gni, penstralis provibes Haramar contibus, incepti si kominura. urbinmone potitus numero, aditis ques six undita erant. Galfacci cuenomen mercit. Et ante eura poucis apple tare seaurum illius O. Mocedonici in his runt thus impeniors foit, ut, guam unbem Contrebiem numine in Hupenia oppuguaret, pulsas praecipiti loco quinque cohortes lugionauica, sodem protinus subire inberet : facientibuscum omnibus in procinctu testamenta, velut ad pertam mostem cundum luret, non daterritas propoeito, (persenemutis ducis) quem muriturara miseest militers sistorem resenit. Tuntura affecit mistre timeri nudor, snesane desperations assessits. His sistate au atveritate facti, at Fabius Ac-

milianus. Pauli szemplo, daciplicae in Himania

fuit clarimimos.

F VI. Decem deinde interpositis annis, qui Tib. Guechum, idem Caism, frutrera sius, occupavit furor, tam sistutibus ejus oronibus, quem linio errori similers, ingenio etiam, eloquentiaque lupge praestantinum. Oui goum summa goiste anisoi ciudatis princeps esse posset, sul vindicaudes fraternes mustis gentis, sel personapiro de regalia nutentise, ciusdem escopli tribo actum ingressus. loore majore al acciera renetena, dabat sigliatem omnibus Italinis. Estendebal eam pena nama Alpes; disidebat ugros; sutabat quamquam cissus las quingentis rogueines habere : quod sliquando lege Licinia cautum ural : nova constituchat portoria: nome mionis veolebut provincias: indicia a senata travelere but ad equites; frumentum plebi dare instituerat; subil immotom, mibil tesuquillam, nihil quietum denique in codern state relinquebet : quiu alterum etiam continuavit trihunstura. Hune L. Opizzios neesul, qui prestor Feegallas extendurat, persocutus umois, quuqua Fals loss Fiscours, consulatem ac triumphalem virum, acque prasa cupientem, quem C. Greechus in locam Tibern frates trimovirum acceips verst, earn accium recelli assemperat polentiac, morte efficit. Id norm neferie ab Opinio proditum, quad capitis, non dicara Gracchi, sed civis romani pretium se datorum, idans suro repensurum propoegit. Flaccus in Apeutico empelos ad resenam ciens, cum filio majure jugulatus ust. Gracchus profugiens, quara jum comprehendesetus sh im, quos Opinius miserat, comicam Europo servo prochust, qui ano segnica su ipaz interemit, quam

clutto ul son puimo consolate in età d'anni trentasei.

V. Prism della distruzione di Numenzia s'era reso celulum pulle cueura de Sancon D. Bruto. il quale penetrate essendo in totte le meti, di quella provincia, e visitata quella che appena di nome Contraccuanti, col soliorantiere molte rittà, e fare un greu namero di praginti, muritani il sopraznome di Gallicano, Pochi appi prima, tanto sereco era stato il comundo militam da O. Macellonito nersso antila senti, che anguerrando celi la città di Controbia, essendo state reminte cinque poosti ferionarie da una posizione erta a malacevolissims, urdioù loro che duvenero incontinuente risaliela. Ne essendosi rimosso pes voilers ch'use faceurus i les testements nel nececiuto stesso della suffa, come se u certa moste si presentassero, vide sitorosa sincitori erra soldati. che mandati avea u perire. Tunto pote mistu al timor la suncagna, n'il sperunza natu della disperacione! Metello per funtusza u severità, mu Fabio Emiliano el rese chimierimo in Jenzeno per ever durintipeto i suce soldati sulle trance di P. Emilio.

VI. Dopo l'intervallo di dicci eppi, lo stesso

forume, che insuso us can Taberio Gracco, invuse auche Cajo sno fratello, pari a kai in tutte le virtù come ence in unesto traviamento, per ingegoo ed eleguenza annos niú prestante. Con risousto unimo e tranquillo surebbe egli potuto suere il primo della espubblica i me sia che volcise vendicer la moste del fratello, o che aspirasso ulla regal potestà, entrato ud esempio di loi nel tribanato, molto maggiori ed ardite euse in rasnte volunado, concedesta la cittadinanza e tutti efi Staluni . la diffue guni fino elle Alpi, ripusti i campi, riutò ad ogni cittadigo di possedere più di cipque jogori, ciò che era stato prossedato no tempo dalla legge Licinia, statel muosi pedaggi, riempiù la prosincie di nuose entopin trasfed il poter giudiziasio dal senato all'urdine nemertre, istitut pas distribuscom di formento alla piche ; unita infine fasciava immoto, mulla tampquillo, unila nel suu pristino stato. Confermoud anche da sà pella curren di tribuno ner la arcondu solte. Il consolu L. Opimio, che usendo pretore, smuntellate uvesu Fuegella, sacalse con l'ampi e con sase perseguità lui, del pen che Fulsia Flamo appealant a trimpfale, non meno de Graçco saida di mbelderse, u che da loi nominato per triumerro in lungo di Trberro suo fratello, eletto lo sause peusodo della regal potestà. Not the Opimio questo fe' solo indegnamente; di avere cioè pubblicato, che per la testa uon dissi di Gracco, sea peu quella di su cittadano

comano, darebbe presso e l'auna coropeuta con

domino i noturtero). Quo divi ingularia Pompouli equilia reaveni in Gracebam fides fait Qui usora Coditia, un testatati in ponte honitioa ejea, glatio iv transfevit. Ul Tiberii Gracebi antea oricpue, in Cail, mira crudelitate victorum, in Tiberiia dejectum ett.

VII, Hone Tib. Greechi liberi, P. Sciplon Africani penotes, viea adbno metro Cornelia, Africa canl filis, viri optimis ingeniis mule usi, vitas mortisque byborre exitum. Qui il civilem dienitatio vup w nissept modorn, emidenial tomoltoupulo adipisci gestlerent, quietie obtalisset resoublics. Haie atrocitati velicetana scelar anicam. Onione invenis, specie excellent, necdum doodericesimum iranseccus: venues, immunisque delictorum paternorum. Patris Fisca filips, open patry legatum de son dillonibus miserat, ab Cotmin interemptat wit. Ones goom hyrospex Tossus, amicus. Sentem in vierola doci vidicate a coin to hec potios, inquit, fecis ? - protings que illeso copite in posters lapidesso ispury caractis, effusoque cerebro, verpirari l. Cuedelesque moy quasstiones in a micos ellentesquy Gracchorum babitay nunt. Sed Opimiose, virus alloqui sanctum et graven, dampete to porter judicio nublico, memoria ipsica meritias, nolla civilu persecuta est miserivuedia. Eadem Rupilium Positiomous, qui coss, aspecrica: in Tiberii Grucchi amicov mavaerest, poster judiciorum publicorum myritos ppresvit invidia. Rei tantav passem ad notitiara pertisens introponetur. Hic est Opimips, a quo cos. och berrimum Opinisol vini pomen; med jam pollum euse, i patio approrum colligi potest a quinu ab co viat ad te, M. Vinici, consulva anni czz. Factors Opiraii, quod i oimicitiarum quaesita vral ultio, minoe secuta vucturitas: et von uitio privato odio magis, quem publicae vindictae data.

ore. These is secure to index or on on figure magnifere, writer coincer a bailing is used combatterial milifarctation. Greece of this late fact as well-online if all a creation of all made and a combatterial of a creation of all made and a combatterial coincer and a combatterial combatteria

Vil. Tel fo la vita, tal cenero di morta vibero I fieli di Taberio Gracco, e nipoti di P. Scipinne Africano, vivente ancora Corneli: los madre. figliy dell'Africano, eccellentissimi ingegoi a mal neo rivelti, i musi, se vita civile neeminway delis repubblics solutio avestvro vinirato, in mon van seria loca offrato, the viv tenteroon di conscepire tumultuvodo. All'atrocità della los morta ti nerione ope scellerateurs ppica, cinentare il figho di Fulvio Flacco, gioreny di meravielione bellessa, che non vavara oltrepassato avva l'anno van dicietterium netta dei delitti raterri essenda state spedite dy see padre mmy Legate ad office conditioni di nece, venne fetto munico per ardine d'Orimio. Un vrustice tossano esta amico, vedendolo piungwe mentre II condoperano in prigione, perchè, disse, tu non fei unvi cost? v (ncontanenta el rupor il tapo rentro il listitare mymocreo della novia del carecre, y colcò schiarando il cavevilo. S'esercitarono turto dono deliv crudeli inquisizioni contro gli umici vd i clienti de' Granchi. Opimio stesso per altro, uomo grave nel resto v di vpecchinti costomi, essendo vivia poscia von daporeto per altra socosa (p. nu sindizio di stato , la rimembranza di quelle qui ferocia fi' al ch'egli pon ottwesse ocsana pretà dei cittadini. Le stessa mulvvolenza appresse dopo meretempeta ne' pubblici giudicii Rapilio - Popelio, ch'esemdo cousoli averveo di soverchio infirrito contro eli smici di Tiberia Gracco. Del resto Pasiony di Onimio, come mgives te de partireferi que inimicizie, el tenuto con uvos multa approvagione ; e paves la moste di Grucco più mecedata all'odio privvio, che a difundera le pubblica mae-1th. A cem tanty succeds ora one noticis ben noce a supersi importante. Questi è garll'Opindo. dal vai consolato prese nome il celebraticsimo vino opizziano; vhe il poù intendere ne già più nun wistere di llo spazio d'aqui terscorso, volgrodo da Onimio fino al tao consulsto, e Vinivio, nu

periodo di cente vinguantuny no.

VIII Subinda Porcio Mareiogur coss, de do eta colonia. Nurbo Martius, Mundring deinde nemoniae acaeritas indicioram, Quippe C. Cato com ulagis, N. Catonia pepos, Africani sororia filius, renetandarum ra Maredonia damantos est; quum lis rim um sentimeretur. A deo illi siri magic voboolsten necessidi tuturbaptur, mass modum, fastaunt ad comilium directbent, et quid. son in aumtum adenistum foret atstirmsbuct. Circa radem tempora M. Metelli featers man dir Leiumpharerant. Non minus cletom exemplum, et adhue miram. Falsii Flacci, elee qui Capum ceperat, filprum, sed alterite in adaptionem dati, in colbreig ens fult. Adoptivas in Acidiai Mucht femlines datur. Nam commun Metellorum, pateurlinm, non grommarum fratrum full: quod sella contigrest Scipionibon. Tum Cimbri et Teutoni transcendere Ehrung, multis mon nortels, suisaur rindibus nubiles. Per eadem tempora elavur rim Mingeil, goi posticus, que e bodicune estebres sunt, molitue est, co Scurdiscia triamphus futt.

IX. Endras tracio temporam nitroccani pratores, Sripto Aemikaous, Larlim que, Ser. Gulba, dun Grucchi, C. Funnius, Carlos Pupirius, Nec practereundus Metellus Numidieus, et Seaures, et unte ommes L. Crucus, et M. Antonius. Quorum netal'i ingeniaque nuccessere C. Coesse Strubu, P. Salaining Nam O. Marson Instanciantin, gasto proper elequentiar nomice, celebries fuit. Clare stiam pee idem seri spatium fuere ingenia, in togate Aferoii, in tragoedija Paccatii, atque Accii, arque se Gracorum ingenioram computationem ruecta, marijamque inter hos i psos faciratis operi son locum (Envil); adea quidom, ut in illis limae, in hoc pene plus ni deatue faince songuinis, Colebre et Lucalú musoen fuit, qui sub P. Africano, Numentino bellor questralitaveral. Quo quidem tempore juntnis adbur Jugartha ar Narius, sub rodem Africano militantes, la fisdem carteir didirere, quar postea in contration factrent. Butteristum nucler is m tum Sisenna reat invenir; sed open belli rinitis. Sellenique post eliquot an una ab co semore e datum est. Vet untion Sissann fast Coelius; nequalis Sisenme Butilius, Chadinsque Quadrigarius, et Valetrue Autus. Sano non iemoremus, endre untate (uisse Pomponium, sensibus celebrem, arribis rudrie, ot povitate inventil a se aperic commendabi-Irm.

VIII Incontagente dans nel consolute di Porcio e Mercio, venne mandate la polonia Narbous-Narrala. Si remmenti ura la scur dià dei giuditii. C. Catone consolare, pipotr di M. Catone, r figlia di una sorella dell'Africano, fo condannato di reformioni praficate in Macedonia, plimate puri ad one make di soli quattro mile statertil. Tento querli no mini miravenu mid alla aptombi di pencarr chr al peccato, ed i fatti alla intensione diferusuro, e di che, pap ill quento, peccato si s rosse osternamo Circa enest'espea, i doc fratelli Mrtelli ricosternon in pun ateua riorno ambidute il trianfo. Ne men illustes escanio fa mello e fing allow gaios, the ci trouverero consoli collechi ambidan i figli di Fulsio Flacco, di colui che ureso syeva Capus, uno per altro de'quali era stato dato in udoziour alla fimiglia di Acidino Munito, Perciocche i due Metalli che sicerule uvcano umbidue la censure un uno stesso tempo, erano fratelli curini, non cermoni; onore che torrà soltante nelli Scipiani. In questo Irmpo surcarono II Reno i Cimbri ed i Trutoni, illustri poscia per molte nodre, a loro scoufitte. Allora pure trionfò gioriosamente degli Scondisci quel Minucio, che fabbricò i portici nel Campidaglio

unehr in presents famed. IX. În questa età i lessa fioricono molti illustri amiari, oun farous Scipione Emiliano Lelio, i dur Graccia, Ser. Gulba, C. Franco e Carbonn Popirio. Ni è da tacersi Netello il Numidico e Scauro, r sopea Iulii L. Crasso e M. Autonio, all'ingegno ed atà da' quali succedettoru C. Cemir Sterbone e P. Sulpizio. Quanto e M. Munio, fu più celebre nella scionas legale, che urill'elacurues propriamente della . Circa unest rpoca fioriruno pure gi' illostri ingegni di Afranio nella cummeda cittudinesta, di Paccasio ed Accio pella impedia, che tanto alle lasseconi da corteuere la comperazione co' greci scrittori, tra' essali stessi potrebbe occupare un oporranir posto kanin con l'opera sue, 1) che ar s'he più eleguera ne' Greci, in lui per ellro sembra caser il più sun. rue, Celebre fu anche il nome di Lucilio. Militò come cassiliere adia gurara numerativa setto P. Africane, appo il quale sullitarano pure in quel tampo Mario, e Giugurta untern ginavos, ed apurrada suno ja con steno campo quell'arte, che poacia da campi nerosti escreitarano l'un contro l'altra. Siseaus, giornor per anche, Henders allors le ctoria di questi tempi i ma dopa alquanti anni pobbiioù più necchio quella dello gurrre cinti di Silla. Suruus senus preceduto da Celeo, e fu cortanea u Butsho, e Quadrigario Claudio, r ad Angia Valerio. Pemponio suur pure in queela rpoca, scrittore imigur per alli senu, di linguaggia rotto, r per

l'intenzione del genere quo emanicadabile.

X. Prosequantur notara severitalem consorura. Cassii Longini, Campionisque, qui abbine aucos CLAY Lenidors Aemilian , surneys, mod ser mullibus sedas conduzintel, adetse incorront. Al pone, as quie tenti lubitet, vix at senstos assocci-I ur. Adeo matura a rectis in vitis, a vitus lu prase, a presis in praecipitia pervenitur! Ecologi Leactn temporum at Domitil ex Acresola, at Enhili ex Allohrogibus sigtoris fuit pobilis. Pabia Penli nameti, ex sictoria componen Allobrogico indi-Inm. Notetur Domities families peculiaria crassdam, et al elerissims, its arctata numero felicitas: oti unte huns nobilissimas simplicitatis invenem. Co. Domition, fuere singula omnico parentibus genitl, sed onenes ad consulatum, sacerdotiaque, ad triamahi autom pena omnes perreperant lasiznie.

XI. Sellum deinde Jugurthieum gestem est nes O. Matellans, notif secondom socoli sal. Hours legal un fuit C. Marius, quem perediximus, natus squestri loco, birtos esque borridos, sitaque sanstas, quantum hello optimus, tauleus pace pessimus, immodicus glurise, inmtiabilis, impoleus, sesprengo inquistas. His pas publicasos, eliquan in Africa na rotisotes, criminatus Metelli Jentitadinem, trabentiajam in tertiom annum ballom, at natoralem nobilitatis annerbiam, morandisme in impesiis cupiditatem, affect, ut, quum, commenta petito, Romam senisset, consul crearetor, ballique pene patrati a Matallo, qui bis Jogurtham ucia Suderet, somme committeretunibi. Metelli tacesu at triumphus fuit altaissimus, at meritum : airtutione cornomen Namidai suditors. Ut publicante Domitias families, its Gecilise notanda claritudo sal : quippe intra xet ferms unnos bujos temporia consules fuere Matelli, aut censores, sul latumpharuni amplica xet, ut apparent, quamadmodum nabium, imperiorumque, eta gentuum nuns florene for lugare, upoc senescere, upoc i utesire.

XII. At C. Mexica L. Syltam, jam tune, ut paracteretibus fatus, supulatora sili questorare habiti, at per cum minum ud regem Bocchum, Jogoriba rege, abbita ausuo fizuse carsun, polituse si: dengatuqua tierum consul in unbem-great tuns, secundi consulatus initio calendis jamosis sum in Irisumpho dayat. Kiban, ut pendrimum, tumnosis sit Germanyum gentinan, quiban Paracoto

X. Si favelli di pporn delle famou sessità dei censori Cassio Longino e Cepione, i quali cente cinquantische stoi sono, citareno e presentaral of les tribunals l'augure Emilio Lepido. perché tolto uvea u pignons una caso per sei mila staternii. Personiamenio se un arnatore non n'abitasse di al fatta presso, appena per senatore lo si terrebbe. Tunto rapido è il passaggio dalla sirtia al vizio, dal sizio al totale dissipamento, Nello stesso tempo Domizio risusto una solendadissima villoria deeli Arreroi, n Fubio ninote di Proin un'altra dagli Alloheogi, ond'abbe il souramonne di Allobrogico. Notisi certa perticolar fertuna della famigiis Domisia, e come oltremodo singolare, coal e nicciol numero ristretta: grantico forono i Dominii che precedettean quesin Go. Domirio, giovane di si pubile amplicatà di contemi. de padai loro cum figli, ma tutti al comolato n al sacerdoria, a musici intii, selli nuori, del tricofo.

XI. Si pagad poscis la guerra giugurtina umministrata de O. Metello, a nieno semodo del secola uno. Ebbe per suo legato C. Mario di cui già fasellai, moun di cascita agreste, di probita incolpabile, di selvaggi ed lati custami, tanto eccellente e suluroso lo guerra munte nessimo nella pace, di gloria svido, lossziabile, di efrensta indule eccession, inquieto sempre. Per mareo de pubblicani nd altri, che communiciavano nall'Africa . avendo s gli fatto spangere dalle male soci contro Metello, di protrarre cini la manue già da tre appl per sun l'antesau, a ner sonarbia proprie della nobiltà uffig d'immorar pel comando. fece al, she ottenute le pesmissione di portarei s Rome, fo ivi creato ecosole, ed uffidato eli venne l'intarico di quella guerra, schbene Matello, sha fagato aveva in baltaglia dan volta Ginguala , l'avesse grà quasi a fine condotts. Metello initaria riportò non spisodidissimo trionfo, e mentemente abbe del suo satore il noma di Numidico. Comu tassé della famiglia Dominia, così nea è de notare) lo solepitore della Matella; percipochè pello spezio di dodici attai circe di cresti'spece è Matelli forcem più di dodici volte o consoli, o censori, a trionfanti, ands si vede she come in fortuna deel (mores a della città, corì cur quella delle familie, evviens che ora sia luminosa, usu lan-EDISCH, OCS DATE.

XII. Mario elease Silla pas ano questore, pel cui messo manisto assuedos al as Bocco, a l'anpairent di Giugusti, scorroso croto irentesette unoi. Con questa uniono parere che i destulo prevedando la fore chacrolli, inpuedra la volenzo. Mario anminato consolo pas la seconda volla, sasanda ritornato in Roma, trasse in tinofos ficiguata nel pronopiro dal sua cucostato, nelle catende

nomen Cimbris or Trutanis erat, grown Carnin, I erm, Manlippagne coss. rt ante Carbonem, Sitanessone fudiment forsamaterus in Gallifs, et exuitseal exercity. Stantumque Aurelium consulers. et alies celeberrimi pominis riros trucidessent. nopulus porsuus pon alinga renellendis tantis hostikus mugis idoneam imperatorem, quem Musing, est extes. Tara moltiplicati consultant sing. Testiva in apperato belli consumptus: 000 augo Co. Domitius tribusco pirbis legera talit, ot sacerdales, grass sottes colleges rufficiobent, popu-Inucremet, Ouer to trens Alpes riges Agnus Sextins cum Tentuma conflixit, amplica ca bestiam priore na pentero die ub co tracidatis, generar extina Tentonom, Oninto, cites Alpes in cass sis, ouibus comen erat Ramilis, juse cos, rt proces. O. Lutatipe Catalon fortunatissimo decertarere prociso: caesa not capta amplios r bominom. Her ricturia yldetar meralise Murius, or rius usti rempublicam poeniteret, as home malis renenuase, Sextus consulstne veloti praemiora ri meritorom datos. Non tamen hains consulatou fraudr tur gloria, qua Serville Glancine, Satarninique Apoleii fororem, conthough honoribus rempoblicers becraptium, et eludia meccue et camia comitia discutitutione. coord armis cornercelt, homipreque exitiabiles in Hustrica curis morte multaret.

XIII Delode Interfectis paucus atmis, tribums. tum infit M. Lirim Drusus, rir unbilissimus, elsgaratinimas, sanctinimas, meliore la capaja ingeniu animoque, quum fortuna nius. Qui quum accentai prasoura restiturre ruperet decoa, et judicia nb equitiban nd ram tramfrere orditers (quippe esen potestatem unrti equites Gracebunis legibes, quum in multos clarissimos utque conorcusissimas rires sacriment, turn P. Ruttium, vicam non seculi sui, sed omgis urvi outimara, interrogatum feer repetuoderure, maximo com ermita ciritatus. duranaverant); in the pare, over pro secuto carliebalur, senatum habuit adversurium, non intellicentera, si ann de abbin oceamodia ab co avercotor, refuti jurscandse, illiricodurnur moltitudinis cause fiers, at minumbos perceptis, rations perreitterrt. Designe ca fortona Dress fe't, at meirferta collegurum, quam emi optime ub ipsa cogiteta, irradoi probaret megis, et bozorera, uni nh co deferrbator, sperarcet; injurias, que ab shis introdebuttar, acquo animo reciperet e et

un'infinita moltitudine di centi Germane nomia esta Cimbra r Trutone, srendo sese econfitto nelle Galbe le mente dei consoli Muslin e Cenome a mima disperso e distrutto l'esercito di Curbone e Sillano, e trucidato insieme con siluiillustri cittudini il consule Ancelio Scanco, il nonelo Boranto n'ar risò nea altra dere vi fosse niù ette e ricacciar teati nemici che Merio. Si eccomekrouo perciò allura supra lui i consoluti. Il terzo lo mese neeli soperecchiamenti della guerra, nel qual unno Dumizio tribuno della pirbe recò le legge, che i sacerdoti prima soliti ad essere eletti dal collegia meerdatale. la fausera altora dal nopole, Nel quarto guerreggià i Teutoni al di là dall'Alpi intorpo alle senne sestie, dave mocise pei dan ciorni del combattimento più di centa ciparente raila prmici, e distrana entreimente quel popolo. Nel colute dieds con l'armate sus consolars units a onella di O. Lutarin Catalio procennole una fortunatissions battarlia pe' namoi detti Rundi di one dell' Aloi, nella quale foreno pocisi o presi più di cento mile nerolci. Per qua tale rittoria sembre che Merio abbie meritato men ereset u pentirsi la repubblica dal mascimento di Iui, e che con cuesto solo beneficio totti i reali di cui fu cugione bilanciase. Il sesto consolsto il riportò come il premio dei sual meriti. Nè decal tattaria recargli offesu tacendo le giuris che soche da questo moroles. Con l'armi conselleri recresse il forcere di Serrilio Glancia e di Saturnino Apuleio, e conduent e ravrte nella enric ostilia que gli nomini prenicipal, che col confermani arilla distrità tribanizia laceravano le repubblica, r fino i comisioup le spedr r con le accisioni disciogliereno. XIII. Dopo un intervello di pochi usni entrò nel tribututo M. Livio Druso, nomo di suscita Uluates, elaparaticimo, d'incontamiente rirtà. che seco recò le che che sia solellor increpa e r slouth che fertues. Sollecito di restituire al secoto il ruo natico uplendure, r di trasferire la potestà giudiziuria dall'ordine equestre al secutorio (perdocché i mralieri da qualle autorità

symbonic concedeta luro delle Lerri Gracche.

dapo urer Infierito contro molti illustri ed iu-

infinito dolore di Intte Roma P. Lancilio sotto

pretesto di estornoni, numo nun solo dell'rta

sun, mu d'agni altra il più rirtusso), provò rgis contrario il scanto in quelle strase cose, melle

guels a fayora di lui affatica venis non intendendo

chr se Druso trattara di concedere qualche run-

taggio ulfa pirbe, rra per udracare o solirticare

la rapitituda e, perché ottenute cose di ile re conto,

altre di maggiora casa alla nobiltà ne roncedesse.

Volle in tine Il fate di Drunt, rhe il scorto lui-

nocenti cittadini. Arrrago norbe modemnato con

di sennelo. Ruvesciatari posciu, come accennai.

vederni. n

bolos summer electro incident, illerum modicam ferret.

XIV. Turn conversus Drust snimus, quando bese coepts male codebant, ad dandam ciritatem Italiar. Quod onem molieus rerectimet e foraimmeom illa et incondita, quae cum semper comutabet ar. ciustos meltitudius, in ctrio domus ruse cultello parrussus, qui adfieus lateri nius relicius est, inter pencus hores decessit. Sed apam officens redderet micitum, intonos circumstentium morrentinmone frequentiam, affiche vocem concenientiasimam conscientian suser a Econandone, insuit propinció acidame, eleutem mei curem habebit respublica? » Hune finem clarissimus juvenis vitre babuit, Cajus morom minime omittatar argamentum. Quom sedificaret domon lu palatio in co luco, ubi est, quan quocdara Gicerunia, mox Cossocial fait, nunc Statilii Sisenose est: promitteretoue el arebitectas, ita er eum nodificultation, at libera a conspecto, immunisque ab ommebre selektris esset, seque quisquese in eam drapicere possit : « Tu vero, loquit, el quid in te actionst, its compone domain means, at, opinguid eer m. ab omnibne perspiri possit, w

XV. In legéon Gracchi inter peruiciosissims numerarerim, quod estes Italiam colonias possit. Id majores funges viderent tauto potentioress. Two Cartheniness, Massiliam Phoeses, Syracusas Corintho, Craicuto se Branquiam Mileto, genitali solo) dillecater vitaverant, ut cires romanos ad consendom es provincio in Italian revocavariat, Prime ratem extra Italiam colonia Cartham condite cat. More Drusi jum pridem tosoesoene belham excitavit Italicum. Qelppe L. Caesare et P. Ratilio core, abbine apres exx. universa Italia. aumm id matem ab Asculants ortum esset, (on ince Serrium practorem. Fonteiumque legetom occidergul) no driade a Marsia exceptum, in cames penetrasset regiones, erms adrersus Rumanos cenit Occessor at fortuna atrox, its resum fuit incomer. Priebont raise com civitatem, enios inoncoum armis inchesiur; per umpes annos, etcene omniu bella, dupleci pumezu se militara soci-Lamane fragi, erque la ejus civilatis las recipi. que per cos iu id ipento perrenisset fetigium, per qu'el homines rjusdem et gentis et sanguisis. nt asternor stienosque, festidire postel. Id bellom amedias por inventotis italicae e hatalit, Clerissimi autem impesstore: fuerunt romani so belio, Ca. | tecipi del diento di quella città che per loro stesso

dans pinttrato le ribablerio del collechi di Ini l chr eli mesti spoi pensamenti r duscessisto l'opore che Druso eli recora, con ressernato animo sugnostance il vitenero che pselli promoriavaneli. Spiacevagli in Denso la somma glurie: negli citti comportava la modernia.

XIV. Vedeudo Droso che a vuoto riescivano i ristard progetti, immonò allera di definadere le cittadinaura e tutte Italia. Elvolorre la mente no tele penaiere, allosché tornamio dalla piezza ciato de ncella luficite e mal composte moltitudine, che sempre sernitar il soleca, fu nell'atrio della sus casa pascosso da ne pagnile, che eli rimase infitto nel fianco, a tra non molte ore spirò. Mentse risve per essiare l'ultimu fiato, ellasendos sull'addolorate folia de circostanti, espresse morata parela conveninatissime alla coscienza dello sue proprie rirtà, « E quendo mai, duse, o amici, o congiunti mici, arcà la repobblica on cittedino. che selessomiele è a Tul fine chhe la vita di cuesto chiarissima gioTant, dei ani costatoi ninan memoria e de contitorsi. Edificación nos eus casa nel. Palatino, in med luogo dare ora è trutlla di Stetilio Spenny e che fo prime di Cicuroue e pai di Counting a symmettendoeli l'erchitette che diroosts l'arrebbe in guiss che libera rienanesse dell'altroi ruriostà, ed egli entro non fosso da nessuno veduto: e Ta più presto, rispose, se nalla sei dell' erte tus, così r mu edifira unu cues. rbr qualunque cosa in vi faccir, da tutti nossa

XV. Una delleloggi più pernielose di C. Gracco quella in reputa certamente, che puratettera di mandar cefonie fuesi d'Italia. I nostsi maggiori vedendo quanto poù potenti delle tarra natale dicounts fossers Tien di Carterius, Mercirles di Foces, Sirarusa di Corinto, Cisico e Rizanzio di Mileto, attentamente questo rritarono, richiamandojn Italia per essare censati i Romam sparsi nelle prorincie. Castegine è la prime citta rtraniese riar abhia ricerniu una colonia remana. La morte di Druso free scoppiare la guerra italica gei de gran tempo vikallente, e sotto il consolato di L. Cesare r di P. Rutilio scorrono cauto vant'anni, tutta Italia s'ermò contro il oma, Mosse in prima. and male dark Ascolani che uccisero il pretore Serrio rd il legato Fontejo, rd socolto poscia dai Mersi, ornetro finalmente in tutte le segione. Tunto ifacurecole ebbreo gl' Italieni la fortuna in quella gorrea, quento ginsta rea la causa che atta guerra stimoloragli, fintercarano di essere cittadini di mella rittà, di cui con l'ercoi la rignoria proleggevanu. Doloroso era il somministrare tutsi gli moni ed in tutte le guerre un doppio numero di fanti e di cavelerri, e non essess parPampino, Co. Pompili Magai pater, C. Glerias, de que prediciarios, L. Sylla, amo ante practius functos, Q. Matellas, Namahad filias, qui maritamo coprance Ri Consecutas ant. Culpy explainas civitata s. L. Satomino tribuno plabis, que de alcula in lega qui parte molerrat, pietato na, actorio tata manta, comenta populi revanir radicul per recens. Res trimaghis, bocordisaque, quesavest tunisse astrallis, sut exilio, not redito clarior falt Nemidians.

XVI. Italicorum autum fuarunt celeberaimi dores, Silo Popardina, Berina Asinina, Insteina Cato. C. Poutidica, Telesious Pontina, Marina Ecuatius, Papius Mutlius, Neque egu verecondie, demestici sangninio glorino quicquatz, dam verum rufero, auhtrahaus. Quippe coultum Muntii Mugii, stari mei, Asenlauensis, tribuendum est somporan : emi nepos Decti Magii, Campanorum principia, erleberrimi at fidalissimi aisi, tantam has belly romania fidera practitit, at cum legispe, num i pee la Hirpinis conscripsemt, Harculaneum simul sum T. Didio caparet, Pompeios cum L. Sylla uppugnaret, Cosamque occuparet. Cuins de sis-', totibus quem stit, test sustante dilucideque Q. Morteneine in Aunalibus suie retulit. Coins ille pictati plenum popolna romanus gratism reddidit. i com viritim cisitate donandu, duos filius cins creando amatores, quam seni adhue crearentur. Taza seria atone atros fortune Italici belli fuit. nt per bicanium ovatianum das romani casa, Butilius, so doinde Cota Pareira sib hostibus onsiderentus, exercitus popoli romant multis in locis funderentor, utque ad segu ientos, dinque in eo kabito meneretus, Caput Imperii sui Custiminen legerant, quod appellarunt Italicum. Paullatim deinde recipiendo in civitatum, qui nama ent non ceperant, and deponential materials, sires refectas sunt, Pompeio, Syllaque et Marce Guentem procquibentemque rempublicara populi rossoni restituentibus.

XVII. Finito ex maxima parte, nisi qua polani belli manebent reliquise, itabeo belio (quu quidem Russani vieta affictisqua i pai esarenati, quasa

mezer a tal colmo di grandenza era pervenata, per qui disprezzare ella poteva nomini dalla stessa potura u della etesso sen rue come m strucieri fossero ed estrinacci. Strappo onesta e su um ull'Italia più di trecento mila giusmi. I più illimiri espitanl romani che in esse militarono, farona Co. Pompeo padre di Cn. Pompen il grande, C. Marin di cui già fasellai, L. Srite pertore l'anno prima, a O. Metella II elio del Namidico, che meritamente conseguito avera il comporta di Pint perciocché essendo atato esiliat a suo pedre da Saturnigo tribuno della plebe per aver esti solo ricusato il giuramento ad una ingineta legge da esso recets, ei col fieliale eno ampre, con l'antorità del sensto, e con l'universale nonsentimento del popolo romeno saralo fatto richamess. Non è trionfi riportati dal Numidico, u le dignità sue, fureno più illastri della mgione dell'esiglio, o dell'esiglio, e del suo ripatriamento.

XVI. I più femon condottieri degl'Italiani in quella enerra farono Silo Popedio. Erio Asinio. Instein Catous, C. Pontidio, Ponzio Telesino, Egnapio Mario, Paple Mutilio, Ni io soddusiscendo al dovere d'istosico scemerò unila pes modestra col mio sileculo della gloria mia domestica, u del min proprin sangan. Molto è da onorassi la memoria di Minario Merejo ascolapese mio etavo. ninete di Decin Mangio, primo de Campeni, celahartissimo, e di specchinta fedeltà sarso Roma, la quele u tanto ginose in questa guerra che muoldò a sua proprin apase una legione negli Ispini, n prese one com le compagnia di T. Didio la città di Ercoleno, assediò con Silla Pampeia, ed occapò Cosse. Delle sistà di lul narrò insisme con eleri minutamente, e dietesamente. Q. Ostensin pe'esoi agnati. Laurbissima ricompessa gli ritoanò li popolo remano della sua fedellà, conferendo a lui solo la cittadiasma, a cruzudo pretori i due suoi figli, mentre per anche quelle magistratura era ristretta a sei persone solianto. Tanto avvarsa nella guerre italica si mostrò a noi la fortuna per due sani continui, che i pernici uccisero dia nostri consoli Kntilla e poi Porcio Catous, ed la più langhi disfecero t nostri esercati, a s'andi in Roma in militar vesta di lutto, e pes multo tempo in quell'uracce si rimase, Eletta nunceuo gl'Italiani per espitals dal loro impero Carilino, ch'essi appellarono Italico. Possia insensibilmente accogligado nel corpo de cittadoni enforo site non uvevano preso in nami, o she tusto agrania deposte, si restaurareno la nestre forze, e Pompeo Silla e Merio sutabilirono la gia cadauta a prostanta re-

pobblics.

XVII. Tranne quilchs sanoro she in Nola rizanora, finta sas quasi intermente le guerra
Inline; persoche i Romani qui essi attai indabo-

integris materia initiates due molecural (constant disease). Especia es I. Comridera 59th, vis., qui sepec sel form victoria sulla basile, vis. qui servici sulla disease per la constanta copia festi, perpiù inter celeberrines ferest desse, din ce gento familiare qui develo internate sette, din ce gento familiare qui develo disease sette, din ce gento familiare delle balle, que se nimentalismo denne harriante sollo servicio della della constanta della della della constanta della della

XVIII. Fra es tampora Mitheidales Pontient rex, via negue silendos, secus dicendas sina nare, bello scerrinos, sistute eximios, sligosudo fortuna, semper spimo mesimos, concilia dox. miles mans, odin in Romence Annibel, competa Asis, paretiscus in ex omnibos sisibes remaula quos quidem nadem die atmin borz, redditte riaitatibus litteris, incenti com uclicitatione procminaum, interimi juserat (quo tempore neque fortitudine adversus Mithridatem, pegas fide in Romanos quisquem Rhodije per fuit. Rorum fidem Mytilenscorum perfidie illumissell : qui M. Amillum, aliesque Mithridali vinatos Iradiderunt ; quibus libestes, in unios Theoribania grafiam, postes a Pompeia resilinta esti, mona tearibilia Italiae quoque sideralus Imminere, sorte charnit Siller Asia pausincia. In egressos uebe, gonn circa Nolum moraretar (goippe ea urba pertinusimiem grau retinebal, exercinque romeso shuidabalua, velut poeniteret eina fidei, quam ompirm vanetiarimem bella nevertiteral Punicol P. Soloitina, teibnone plabra, disertus, acer, opibos, gratia, amislijis, algore jogusij at que solost celeberrimos, gours antes rectinimo a cloudate apod propisium muzimum quaesissel dignitatero, quad pigeres a om sistatom sasgum, et bene consulta el mala cedarent, subito pravua el praesens, C. Marin pull txa annum amnia Impesia et ummes paorineira concuniscenti addieit, lagerequa ad populam tolil, que Sellee imperium shoquestos, C. Mario ballom decarseretos Mithridaticom y slinaque leges pernisiosas al exitiabiles, neuro tolarandes laberse maitati tuli). Quin alium Q. Pumpeii consulis filium, enmilement Syllas generum, per emissacios faationis suns inlasfeeil.

liti, arrisato avenno fusse miglior consiglio concedere le cittadinanza a popoli ajuti ed oppaessi, enzichi ed intetti e robesti. Si contes allera il consolato u Q. Pompeo, e L. Cornelio Silla, nomo nhe nà si noù bestaanimente lodere, mentra caniteno ricercò la vittorianel campo, ne dupo la viltoria bissimare bestavolmente coma cittadono. Noto de Albustea famiella sesta ralla linea da Caractia. Bufino, che nella guerra di Pipro fa uno da più colabri postri canitani, dicadato essendo lo sulendore della ma casa, in tal enita pea molto tempo si nomportó, che passono intendimento pereva a vesse di asnizase al capsolato. Resosi chiaro in aspuito dopo le sua pratora nella guerra italica, o paisso in fignes di Inogotesente di Musio nella Gallia, nye sconfima i più famosi capitani nemici, rilece animo del rioscimento, assiró al consoluto, e l'utienne -con di voti di quari tutti i cittadini mili inon quadra ereimo none dell'età sua.

XVIII. Circa quest's open Mitridate, re del Ponto, nomo pè da promesi in nianzio, ne da essera nominato scuza deligenza, farocissimo a valopoplasimo la guerra, per le sus fertune talvolta, per l'animo sempre gasudisamo, duce nel consielio, soldato nella mischia. Aunibala d'odio verva i Romani, dono mer invesa l'Asia solistità con lettere le progincie, e con campie ecritamento di premil perché trucidati fossero totti i cittadiul Romani she isi trovesanti, e in furono in nuo elesso elerno, ad in unions atress. In cruesta necuelone ninno pareggià i Romeni ne in luciezza contro Mitridate, në in Culaltë verso di noi, lu quale accelató mageina lusa della pesfidia de Mitileni che stretto in cappi consegnarono a Mitridate M. Aquillo insignas con al tal cittudini. Pumpeo nel tempo dopo non ristonò a Mitsiana stassa la libeată che în graciu selo di Teolone, Pares Mitridate soprartage formidabile anche all'Italia allorchà il experno dell'Asia cudde in soste a Silla. mantre agli trovassai tuttain assoti Note, Impereiocabé a ocuta città quantungne assediate dai nostri eserciti, pos come pentitu di quella specshintjeriene lede che serhata al sasse mella guarra pupica, ingistana pertonocementa sull'anne. S'apnom alla destinazione di Sille li tribuno della plabe P. Sulpiaio, facondo, ordente, per ricchezzo, pes fares, pes umicipio, per furteres d'animo u e d'ingegno preclarisamo, che prima avez goduto gran credito di savin e milla magustrato, ed os quasi gli dispiscemero le sue proprie virtà, e gli onesti a seggi divisamenti pea lui sipulusa iuopportuni, di rapente accessivo, a malvagio si cousecrò a C. Marin, siù oltre il settantesimo dell'etie era urido accora di Intli I poteri, u del cumandu di tutte le progincie, e pertà innunti el populo lu lagge pea aut da Silla fone tracierito o Mario

XIX. Tera Sylla, contracto exercita, ad orbem redbt, camona armis accuracit, xu anctores nocerum neutonorumque rerum, inter anni Masum care filio, et P. Subsitio, price extendavit. co logo lata exader fecit. Solphiam etiam amecuti equitee, in Learentinie peladibus ingulavere : capatque aina erectum el ortentalmo pro rostria. celut omen immingatie proscription is fait. Marioe ned sextom consisteiom ennouse exx. padas, as irao obratus, acalis tentamenodo se peribus eminentifica, entractus era odiosto, circa cala dem Mericae, in ourm se, for sene consectantes Syliae equiter, abdiderat, injecto ia collum loro, ia careccent Mintmenendura justa donmeiri perductus est. Ad onem interferendom missoe rum eladio serves poblime, notions Germanus, ani focts ab-(imperatore eo, bello Circlinico cuptus crat, et agnorit Marium, megoo riplate expromenti indienglishem overs tooti visi abiseto eladin, renfacil a mercero. Turn rises ab hoste misseri ranlio ante principis viel docti, lustructum rom vistico, colletaune verte, in parem imposserunt, At illr. essecutus circa Acnariam filium, cursum in Africom direxit, idoperagna vitam in tugario rumaenra caethaginiensiam toleracit: quaen Marius, associens Caethaginem, illa intome Marium, alter

alteri potsent esse solatio.

XX. Hot primers suco, sangeine cons. romani sollitis imbaten macae esats quippe Pamprias, collega Syller, ab exercito Co. Pompeii procesulis, seditione, sed quam dux creaverst. interfectue est. Non erat Maria, Sulpitio Ciana temperation. Itaque, quom ita cicitas Italica data exet, of in acto tribue contribuerentar novi civest ne notentia coram et multitude ceteram ciciam dernitatem francerel, plusque possent recepti le beneficiora, norm auctores beneficili Cinna, je sumibue tribubos cos m distributuram, policitae est. Que nomine ingentem totios Italian frequentism to acham sociverst. E qua palsos, collegue optimatio mune viribos, quana in Companiara lenderet, ex encloritate senates consolutes ei chromates est, soffectusone in sinclocura L. Cornelius Meenla, flamen Dialis, Hare injaria homine, quem exemplo diguier foil. Tean Ciuna, coeruptis primo centerionibas ac tribunis. il comando della guerra enotre Mitridate. Altre leggi eccò estandio rocinose e faneste, nè in 5bera città apportabili, r fe'tracidar enche dai eastitiu dalla sua insione il figlio del cossole Q. Porspeo, genera dello atesso Silla.

XIX. Sills ellors, dopo aver rescolto an esertito, riturna a Roma, le ineade con l'armi, prosonte, e mande la exiello con ona lever i dodici odpcinali actud delle malvare porità, tra'quali Entorio e Mario con ano figlio, Sulpisio raggiunto delle m calleria fo trucidato nelle palodi Laurente, ad il eno capo errito e presentato asi rostri, nager come il segnelo delle sorrestrate procesiziane. Mario in eta d'anni settenta, e dono il sesto complete, fe rinvenete oude e sepelto ori lance. tranne eli occhi r gli oracchi rhe soorustacangli. la on cantto nei contorni della paledo Marica. oce ei era ascose dalla caedlecia di Sille che l'inmenice, ed extratts a condutts in Minterpo cone tracollo una comia, fa per omline del duamviro posto in carnero. Gla si mandò lo schiavo pubblico di orginee permana col murale per apriderla. me come per avventara celi era stato fatto cattleo nella guerra cimbeira sotto lo etesso Mario, tosto ch'ti il riconobbe, espeimendo coo an grasilissimo nelo la ena indignezione pel fata di cotrat nomo, rettè cie il pagasle, e faggi dei mroere. Allora quelli di Mioturno aramentrati de un nemios ad impietories di colui che testè cre etata primo delle repubblica, il perecidero di una certe e dell'occuerente pel visggio, ed il focces pectire coe one nore. Avendo egil regulunto son fielio eicina ad Eneria, dieizzò il ciarcio ner l'Africa, done sosteone scarsa e povera vita lo un torurio (es le revice di Caetarine, Ivi Merio contraplando Cartegine, e Cartegine Merio, trases potecano l'uno dell'altes cagina di confocto.

XX. In quest'aono il midato irabratto pue la prima volta le mani nel sungue di an coasole romano, assendo state ucciso Q. Porspeo collega di Silla dall'esercito del proconsole Co. Pompeo in pas redisione, the per dire em state dal eue duce proceets. Non era Cinos pin moderato di Mario. a de Sologiaio. E perced exarcelo etete di fattamente scrordeta sel Italiani la cittadinanza, che in otto tribit confinate areanti i apovi cittadisi, perchi la loro potenza e moltitudius non distruguesse le dirnità degli actichi, e più non potassero i bene-Scali che eli sotori dal becasticio; Ciona peomise laro d'incorporedi in totte le tribit. Sotto tel pratesto chiamà a Rome da égoi peete nne refinite quantità d'Italiani, ma se fo de Roma cucriato dal mo collega, e dalle forze degli Ottimati i o mentro ei dieirerani cerso la Camponia, il senate le denose del consolato, e gli sorazio in enccessore L. Cornelio Merule flemine di Giovenor tilm spe ingifonia milibbas, ab co sterio, qui circo Nolam ent, receptas ci 1, qua tum oubreros in rerhe cjoajoraset, retinent ingina unbreros in rerhe cjoajoraset, retinent ingina mostro ouvroem civian, e quoram delecta complica oborber contriperat, ac leigiota Egoloum in inher implement. Openeral pertilm assistante, gradua quidea suporda e Rariam como filio de tautilm revocavit, quique cum lis pola retuit.

XXI. Dom bellum miem infert patrine Cinna. Co. Pompeins. Masoni notes (eniga praeclara opeza bello murueo praecione circa Picenom nevaro. at pratecriminus, pra arat recobles a quique Asculum experst, tires quera urban, queso in soultis aliis regionibus exercitus dispersi forent. quinque at exx civigm romanorum, amplica ex Italicorers nos din annilimeranti frustratus sos continuandi consolutos, eta se dabiaro mediamope pertibus pressitit, at omnia ex propria usu aceret, temporibusque insidiafi videreta e, et hoe stope illar, ande men major adfinisset petaotine. an exercitomone deflecteret. Sed ad alternom maarea atendons proclio cum Ciona conflicit. Cuma cometicii patratione sob insis secunbus oculucros urbis romação, pograntibos speciantibasque onam fusril sventos exitiabilis, vie varbis es prim) notes. Post hoc. goam alremous secretum. velut parum bella exhacutum, laceraret pestilentis. Co. Pompeius decessit: cajus interitos volurotan againscram and cludio and morbo divious pene demao repensale sal : nondusque romunos quam vivo iracundiam debaerat, in corpus mot-Ini coolulit. Seu dant, seu tres Pompeiorum force familiar, reigno, sinc sentinia, sale sunos fere caxva. Q. Pompeios cum Co. Servilio consul luit. Cious et Mesios, baud incrocolis atrinque certeminibos editis, neham ocenpacaront; sed prior ingressus Cinna, do recipiendo Megio legem tolit.

XXII. Nor C. Merin, restifere deliben miscellis intensi monic. Bibli Illi elektric fationi crudellas, nill mon Sylines need scota. Neque leculis gladitores in medicere sassimos, nell excellabioti apolyas etque entonatuninal dalatini cit caris applicationes generoles affect, liu liscons. Octevias, vie leniami solnis, fasto Ginose interfetta cell. Retria otene, qui se sin alventuro Generoles adolescent, locitic wens, properioriote attenta sangulas, que susper pro-

Don signations der duri pla approprieta at era de di selle escapio. Coma recosa il losso sill'oste-cito di fidoli, e col correcapion primei construction di sobile e col correcapion primei construction di selle e transitation della resultationa della resultationali quell'assistationa della resultationali di consultationali primei della resultationali della resultationa della resultationa della resultationali della resultationa della re

XXI. Mentre Cinna recata la surrea alla patria, Co. Pompeo, pedre di Pompeo il grande. che al Inminosi servicii reso exere ello stato nelle. gnerra Marsica, nel Freezo singolarmente, e cho preso avea Asrolo ne' mi contorni, sebbene eli eserciti si trovassero altrure dispersi, si direle in un sel giorna na combattimento di settautacionna mile Romani contre sessante mile Deliani : vedendoù ara deloso nelle enerousa di ottenero un secondo consoleto, tapto comporterasi dobbio ed igresoluto fra i pertigiani, che spiane pereza elli avecumenti ed operar in sheechtasic secondo il proprio ventaggio, là egli pirgando ed Il aco esercita does marviore mempa di potenza sonridene. Ha finalmente venne con Ciena a grande ed strace batterijs. In conte puzzania solio is siesse store e rii occhi stessi di Rome, se niu luttuosa sia ciuscita a'combattenti, non al di leggeri può diesi. Montre la pestitante itantraggendo ambidos gii eserciti, come se poco distrutti gli neese la guerra, morì Ca. Pompeo. La giule che cagionò une tal morte esque quest ammomata dal disloce pei cittadini teld della mada a del morba. Il popole perté sopre II corpo dell'estinto « cell'odie che car lai viva gioriamenta na trice. O dos o treche siego state la familalia Pompeia è certo cha Q. Pompeo college di Cu. Servilio fo il primo consile di questo prine, sono rento sessetti selt'anni. Dono essersi date sangninose batteglie fra I des partiti, Ciana e Maria a' impadrourono di Roma. Ciuna entrò il primo, a pattà la legge dal zipetriamento di Mario.

XXII. Pocodappiel C. Mario, the is financia rivaal runs distinguisto in Binnes Mulla ri an whole alto old pila crushe in quanta estonia, or delle silhano non fone sinta agguista. Ni increality sin cotanta is farcola contra causat estadiat, ma apida conplexal climata silel pi patta riposia, is relativare accia men ali supplemi. Venne noine per selluo di Ginna il connel Ottaria, mono di dello cuassatiana. Marala sha abdigato area il councidato cicnii intanti orina che Causat ilivanza in Bonn. receticanti orina che Causat ilivanza in Bonn. rece-

salnta reigeblime Bamen Dielis precatus erat dros, son in expecuationess Cinnus postingenue ejas tem precutus, uptiene de sepublica meritum spiritum reddidit. M. Antonios, princeps civitatia stone eloquentise, gladiis militem, quos ipsos fecunilie non moratus cent, junto Marii Cionacque employeus est. Q. Catulus, al alegrum viviatom at belts cimbrici etunia, com illi com Mariu communia (pero), celeberrimus, naum ad moytem conquirentus, concinnit as loco nuper calcu uvenaqua perpolita, illutuqua igni, qui virandaria excitaret, simul exiticli bench spirite, simul inclese uno, mentera rangia auto quera substriminimicosum ubiit. Omnis erant proecipitis in republica, neo taman udano quasquasa inveniubatus, gal bons civis romani, uni donare underet, uni petere suntinerel. Postea ld quoque accessit, pl sanvitian camuna maeitis praeborel, el 200dos colore ex acconire modo emistimeretor e et, qui funset locanies, figret numps, sui quirque periculi merces forel ; nec quidquam viderelar large, quad esset quaculnosum,

XXIII. Secundam deinde consoletum Cian al septimum Masion in priorum deducus inist, Cujni initia marbo appressus decessit, vis in bella buntibus, in also civibus infestimiems quistisque impalientinimus In hajus locura suffictus Valenint Flaceus, turpitsimen tagis auctos, que creditusibus quadrontem solvi įsuserai: sujus facti remits cam poeus inter biennium consecuta est. Dominante in Italia Cinna, major para nobilitatia ud Srllara in Auhaiam, se dainde post In Asiam perfugit. Sylls interim com Mathridatis praefealls, circa Athenas, Boestismque, et Mecedenium ita dimicavit, ut al Athenas reciperet, et plurimo eisca multiplices Plesei portue munitiones labore explate, amplitus or hostions interferent, nea mines roel la caperet. Si quis hue rebellandi tempus, unn Athense proponentas a Svita sant, imputat Athunizmilias, minili um veri vetnitutisque lenuand cat. Adec units cents Albeniensium in Romanos fides fait, at semper at in usual ra, guidquid sincera fide generetos, id Rumani, Allica finni, praedieurent. Ceterum tum oppressi Mithuidatis urada, bomines mirenrimes conditiunia. quum ab l'almicia tenerentor, appagesbantus ab utoicis, el unimus extra moenia, corpora, gecessiluti servicului, lutra muros habebent. Transgrence dainds in Asism Sylls, parenters unte omniu aupplicemenu Mithu datera invenit. Quem multetum pucumie su paulu co rium, Asia, pungi-

nato sopra gli altari, del suo sangua bagnandoli, queeli dei che tante solte come fismine di Giove pregnin eveva per la saini e della patria, sconginraudo allora in escruzione di Ciona, e delle une azti, cadó lu spirito benemento della repubblica. M. Antonio, principale de cittudini e degli oreteri, fu per ordine de Murin e di Cinna trucidato dalla i peda di guneti i tessi soldati chi ci colla spa facendis giù allentato sum ed assessitista. O. Catolo chiasimino per le une sirtà non meno che pre la giuria che trasse insierne con Muriu cellu guerra cimbrica, vedendo che valuvasi lu sus mor-Is, si chiuse in une stanza poco primu con calca ed urens interacata, a postovi del fecco che spriginnasse la forca di apell'odora, most per soffocament u e pes aver respiraln di quell'aria mustifara. Fine che se sprogò i suel nemici, involò per altro loro la rodia della son murte. Tutto era in rovice nella vepubblica, u l'ultrain non per unche l'rossausi sti s'ettentesse di chiedere, o concedera ossuse i beni di un elitadina romano. Si sessinose su seenila anche quarto. L'asserizia somministrò pretesti ulla produltà, e dal grado degli un eri si costi-Luireum quelli della colpe, ahi ara ricco era colpesule ed agnum preszo discone delle propris morte. Né punto paren turne ciò che ripsos vaci-

taggituo. XXIII. Ciuna poi sutré pel secondo, u Music nel settima sun consolutu che fa in vitupero del pracedenti, nel cui principio most agli di malattia. Uomo nella guerra agl'inimici nella pece ui caltadini (plestinimo, tenbolento, irrequinto, Gli fo dostituite Valario Flacco, untern della socileratiasima legge, cha ordinana donera i creditori teneral suldati con la genrie parie del sendito, del che due soul dapo na siposta pena condegna. Puichè Circus signoreggiuse effetto l'Italia, la maggior navte de grandi rilpggiaronn appo Silla nall'Acaja, e posciu nell'Asia. Silla intento con tal fortune pugnò con i capitani di Mitridate nei contorni d'Alene, della Beozie, a della Macedonia, che sienperò Atunu, espugnò con travagli infiniti le molte fortificazioni del Pieco, uccise più di duocentu mila pemici, ed altrettanti ne fe'di cattivi. Se Inluno Impulsase l'essedio posto ud Atene du Sille ed una risulte dugli Alexiesi, certu egli si paleserebbe ignam del sero e della cose unlicha ; perchi unti tanto fu fermu la ledultà luro verso di pui, che i Rumani sempre ed m ugni occazione selerona pul dire proverbiando, farai all'Allica sheeche con sincera fede aperavaii. Per altro oppressi allum delle ermi di Mitridate, trovavan ita la seimes olizzione condizione: poiche montre areno possedet) degl' immiol, essedierante gli umici, a con eli unime al di fuori, avengon i anroi uni ro la mana serve dalla necessità. Sella poscia recossi

busque aliis provinciis, muas armis occuparerat, s dropdare coegit: cantinos recepit; in perfugas, noxiceque enimades tit e peternis, id est, ponticie finities contentum user justit.

XXIV, C. Flaries Fimbria, qui, praefectus equitum, ante adventom Syllae, Valerium Flaccom consularem virum interforerat, exercitaque occupate imperator appellates, forti Mithridatem pepalerat proello, seb adventom Sviles se lose intereroit, adolescens, como pessione sumo erat, fortites ensecutus, Eudem anno P. Leanes, tribanni plehis, Sextem Lucilium, qui in priere enno tribumus plebis forest, muo terpeio dejecite et quam collegae ejus, quibus diem dixerat, meta ad Sylhan profugissent, sons ignique ils interdixit. - Tues Sylla, compositie transmarinia rebus, quam ed cum, primum continu Romanorum, legeti Parthorum seniment, et io its quidam megi exmotis corposis respondissent, osolostem ojus sitem et mamoriam fotorum, resectus in Italiam, band plans quem xxx armstorum millis adversum oc emplies bestinm exposelt Brundusii. Vix quicmuses in Syllan operatus clarina daxorita, conste good, quum per triennium Cionagae Marismaeone parter Italiam absiderent, ascus illaturum se bellum iis dissimularit, nec quod sest in manibus omiest; existimacity or ante franguadam hosters, quem ulciscendum cirem; repulsoque externo meta, ubi quod alisanm esset, vicinet, superarst qued erst domesticuta. Ante seventum L. Syllac, Cinna, seditione orta, ab exercito interemptus est, sia diguios, qui mibitrio sictorum moreretus, quam irrannella militora; de que sara dici putert, susum cons, quas nemo anderet bouns, perfecisse, puse a pullo, nisi fortimimo, perfigi possent; at fuisse com in consultando temerarium, in exsequendo virum. Carbo, nullo

XXV. Putarea, Syllam a colose in Italiam, nou belli vindicem, sed pecie suctorem: teuta cum quiete exercitam per Calabriam Apeliacoque, cum singulari cura fragam, agropum, hominum, urbium, perduxit in Compenson; tenteritque instis legibus et sennis conditionibus bellum compomere. Sed in, quibus et pessima et immodica cupi-

suffects college, soins toto anno consul fait.

pell'Asia, e trovà Mitridate obbediente in tutto e supplicante la pace. L'obblighe coderell une parzione delle sua così o del suo denero, e zitirasti dell'Aria e de totto le ettre provincio da lui occupate, ed a contentarsi degli aviti possedimenti del

Pnoto, SI fe'restituire gli schiavi, e puel i juggitivi ed i celpesoli, XXIV. C. Flavio Ficalicia centrale di cavalle-

ris, il quale prime dell'acriso di Silla trucidato aveva il consolare Valerio Piacco, ed usurpate il comundo dell'esercito ed il titolo il'imparatore sol per aver posto in form per accidente Metridate. in un combettimento: all'arrigo di Silla nell'Asia s' uncise di propria mano. Così guesto giovinetto esegui da forte quanto macchinate avea da malsagio. Nello stesso anno P. Lena tribuno della plebe fece precipitare dalla rupe tarpeia il tribano Seste Lucilio sno predecessors, a bandli colleght di ini perchè chiemati avendoli in giudizio erenei per timore rifuggisti presso Silla. Avez questi ordinate le cose delle prosiscie d'aitre mare, allarobà con muovo esemplo appe noi i Parti a lai spediropo derli umbasciatori, tra quali furcere alconi Anguri che da certi contrassegni della persona gli vaticinarono, che la sua fama e memoria sarebbe stala immurtate. Ritoroste in Italia, shared in Brindlei pen plù di trente mile nomial destinati ad opporai a descento a più mila nemici. Ralla altro saprei io riputare più commendabile nelle geste di Sille, quanto che nel corro di que' tre soni nei quali la fesioni Cinusac a Mariane lacerayane l'Italia, non abbia pui ne dissimulato che le asrebbe sombattate, uè intrelescisto quello di che in presente occupanzi. Stitoò doses si distrugavere prima gli esterni comici, poi sendicursi del concittadini, o dove più nulla si fosse de temere el di fuori, speguere con sicurezza i nemici domestici. Prime ch'egli ritormaso so Rome, Cinna eta state occiso dal suo proprio esercito in una sedizione: nome che speritara di ricevere la murte della volontà de'aincitori, anniebè della ferocia de' anni soldati, a dal quale pad direi con verità, aver egli macchimato ciò the nessus uomo dabbene macchinato avrebbe, condutto a termine quello che condurre non potevasi she de un fortissimo, ed essere stato temenerio nell'intraprendere, volorose nell'eseguire. Carbone per tutto quell'anno restò solo console ecuze college.

XXV. Directe Silla venire in Itelia non vindice della guerra cielle, ma antore di pace, tente tranquillamente per la Pagha e per la Calabria combuse nella Campania il sno escreito, o con tal cure delle messi, dei campi, deeli nomini, e detle sittà. Tentò di combindere la poce proponendo siusti patti ed aneste condizioni, ma piacere casa ditax crat, non netrrat nex placers. Cresothat interim in dies Syllee extrestus, confloratibas ad eum oplime garque el sensimo. Felici deinde circa Capanin eventu Scipionem Norbauarciani coss. smorral: marrum Norlegue, sein virtue a Scious. ab exemity ago desertus ac proditus, incidatus a Sylla demissue est. Adro raim Sylla dissimilir full bellator or virtor at dom vineit, as institutmo lenier; post rictoriam audito fuarit crudelior. Nam et cone, ut nesedenimus, exarmators. O. Sertorium (prob quanti mox hells farem!) et multos alios, notitus corum, daminit incolumes a eredo, ut in codem humine dupliers ac durarsissimi saimi comprocentur exemplom. Post victorism, quie descendens montem Tifeta com C. Norbana concurrerest Salla, grates Dianae, caius aumini regio illa garrata est, solvit: oques aslubritate medendisque cornoribus pubiles, serosque oumes e dérait dese. Boius em la e religionis recesorians et inscriptio templi affixa posti bodicque, et tabula testatur seres intre sedem.

XXVI. Deinda soss. Carbo as, et G. Marius, septiens cons. flins, space matus xxvz, vir apimi magie quem ervi paterni, multa fortiterque molites, nemne usomen inferior receipe consulis. annul Sacriportum nalsus a Sella acia, Prasmeste. quad ante nature punitum practidite frmaveret. so recreitemone contulit. Ne quid asquem melis publicie deenet, ju que civitate semper rirtutibur perfeture eret, certabator sederibus i nationasqua mhi valabatur, qui foerst neujons. Quinne dum ad Sacripostum dimicutur, Damesippos praetor Domitium, Scaerolam rtiam, nontificem manimum. rt divini humaniane laru sustarem celeberrumum, et C. Carbonem praetorium, coos, fratrem, et Autistium nedilitigm, veint feventes Syllar portsbur, in ourm Hostilia trusidevit. Nuo perdat nobilitaimi facti elerissu Caleoraia, Bostor file, axor Authtii: quar jugulato, ut pracdixious, rico, gladro se opanea transfixit. Ousptum bujus glorino famacque accessit ? none virtule rminat, potru latet.

XXVII. At Poptius Telesipus, dum Samuitium, rir aujrei bellique fortimmos, pentusque romana popusi refestistimus, contractes circiter

non potera e coloro che posseduti rrapo da mrlr agus r afreur ta ambigiour. Cresogra in tanto agui giorao il suo esercito, appe lui afflumpio tutti è per mrii ed nuesti cettadini, Soonfisse puscas pel conturni di Capus i due conseti Norbeno e Scipisco, il primo de quali rime reli in battarlia. r Paltro essendo siato tradito ed ebbiodonato dall'esercito, il consectò salvo est intesto. Tanto mostrossi dissimile Silla combattenta da Sille viaestore, che mentre pagod, ualla si neli mui di ziù umeno, e doso la rittoria nulla di mii crudelr. Parriccahé oltre il console che testa socerani concedó O. Scrtorio (e mad famina poscia con excess reli di enerre li dono averlo soltanto disermato, a cost fe' di molti altri già soci cattivi; affinchi, credo, mostrer col mo esempio doresse, come una atomo nomo albergar nomo na opposto e dirrreissimo animo. Dopo la sconfitta da Norhapo, perché discendendo il casata Tiffata riportato area quella vittoria, scioles sus rendamento di errese a Diago, al cui Nucce è mereta guella rerione, a dedicolla i campi tutti che sono i ri interna e le sorge, per la salghrità laro e medicina colobratming. Ex anabe one i fede di cuella sua riconomente religiona. l'incrimono aprisa nella porta dal tempio, e la tarchi di bracco entro il tempio riposte.

XXVI. Furono poseis conseli Carbone per la terza colta, e Cajo Mario d'anni crutisci, figlio del mitimano console, pari al padre nel corargeo. non al lungo spezio d' reni de lui rirata. Dopo molte e calorme impress, e sepra mai essersi mostrato inferiore alla compolare sun dignità, volto in fuge de Silla appo Secriporto, ricarrossi con l'esercito su Preprate fortificata dalla cutara, e da lai prima munita anche di presidio. Affinche nulla manquese alle pobbliche calamità, gareggiavasi ora di scelleraggini in quella città, in rus sempre garegusto er cesi di rirtà, ed ottimo a se streso parea colai che per era pessimo. Mentra combatterra a Sacriporto, il pretore Demasippo fa'tracider nella curia ostillia metto pretesta che aderiaerre alla fazione Sillana, Domisio, e con lui Scerola nontafice manimo, e scrittore celebrarimo del diritto umano e divisto, e C. Carbour fertello del console rel Aptistio, del quali ara l'uno stato pretore, r l'altro adde. Non perda qui Calpornia moglir di Antistio e figlia di Bestra, la giuria di son nobilissima stiour; poichr trucidate chr a lai fa il marito, come duni, cita pur e' infitad nella spade. Quanto con ció non acquistò ella di fama, e de gloris? Vice ore per la sus rirtit, somire

l'abblio copre suo padre.

XXVII. Sotto il consolato di Carbona e di
Mario il giorane, cento undici suoi da quall'epoce
telle calende di novembre, Pennio Talestino duor

er, fortissimos pertinaciminaceme in refloradio menia inventatio. Carbono ne Marso ensa, abhino super Cri, kel, nonembribus, its ad portant coltienen cum Sville dimicaeit, nt ad name um discrimen et eum et rampublicum perdocerel. Ouas non majos periculum adiit. Antabalia intra tertium miliarium cartra commicata, osaso co dia. nno circumvolana ordines exercitus sui Telasinus, dictiti arrun, nécue Romania altinum diera, vociferabalo e eruendam delendaraque urbera ; adikiena, nangpam defotures raptores italiese dibertatia fupus, nist sylva, in quam refogere noterent, essel excisa. Post primara domana hornea mortis et communa seire rastiturit, et horlion cesait. Teledons postera die sendenimie reportor ett. victoria maria crosm morientis valtum praeferene; coinnebscissum capul la ri, gestarione circa Praemente Sella jussit. Tum demom, desperation rehas sals. C. Marina adolescena per emicelos. oul mires opera labricati, in discress corrores exertes (ecout, consign erumpere, gunin foramine e torra emergiaset, a dispositis in id iprum interemples out. Sunt, qui son mann; sunt, qui concorrectes matrix ictibes our minore frairs Telesino, nua absesso el crosspente, accabaisse prochderint. Utermane ereifit, bodienne trute matrie immeina non obscurator eina memoria. De quo incree gald existenment Sville, in prompto est. Occise entas demara co. Felicis nomeo edsampsit ; quod quidem prorpasset judissime, si cumdem at vincendi at vicende finem behnimet. Congenitioni catem Praepestla, so Murii pesafuerat Ofella Lucretion; qui, come unte Merianagum firmet portion practor, ad Sylfem transfpgeral . Felicitatura disi, quo Samuitium Telesinicon polste est exercitos, Sylla perpetus Indorum circonsium honoracit memoria, qui cab cina mosolne Syllanse victorine celch anton,

XXVIII. Poullo este quan S Ju al Sarriportas dinierari, sugalidas prociso petitisqia sich bottium teroritum faderest, dao Speriili sport Clarina, Median Pitas spod Fasentiano, M. Lossilos desa Pidentiana. Videbettas finita setto, con la constanta del constanta del constanta del setto, con la constanta del constanta del constanta del properto, perplana common some dictativa, poperto, perplana common some dictativa, con la sun este delicierane, ai in olis timolos potentiales proprios del constanta del constanta del potentiales proprios que priore at visidandom que la proprio del proprio que priore at visidandom que la proprio del proprio que priore at visidandom que la proprio proprio que priore at visidandom que la proprio que priore at visidandom que la proprio que priore at visidandom

de' Smulti, nomo d' mimo forticimo la correperilinano, del nome romano oltre ovoi esedere nemico, dopo aver recedto circa quarante mila gioresi bellicos, e nel durae soll'armi vetinatialrei, el faltamente pagné cuatro Silla sopo porta Collina, che ad estramo periculo al mount loi e la vertabblica. Nii più lloma ebbe per se a tempre allorché side ell allocrisments di Appibale entre il terso mistio delle spe mura, di conditi che nel ciorpo in cui Teleripo aggirandori i a le file del eso esercita ed sonnocisado sprotum Pultimo giorna a' Romani, gridaya dorera schimatora e amanteline is città, perchi uni avviene mancato à rapaci luni dell'italica libertà, mavelta non fouc in selve in che riforciare solevano. Finalmente dono la prizza era di potte l'acmeta nemica ritimasi, e cost respis è la romana. Telesino fu einvennto il giarno dopo semicico, ostentando un volta niù di eincitore ehe di mariente. Ordino Silla che a lui fousa reciso il cano, e lo si facosto vedera ne contorni di Prenene, Allom II giorane C. Merin disperando affalto delle com ene teutò d'incolarsi attra cerso alcune mine di stoneodo artifico che mettono in diverse nasti della campagoe; ou mentre stres per sucirne, venne social da genta igi apportata. Serigopo alcuni che di ma mano ei necideme; altri, che con reciproci colpi sionsi data la enorte loi ed il minore Telesipo sen compacto uniPassadro, a nella form. Checchi ne sin delle sun fine, non per anche le al antendida facta del motre coperar d'ubblio la memoria di Ini. Che ne pensusse Siliu di questo giocana è manifesto; perocchi lui estinto finalmente, prese allora il nome di Febre, che serabbe assento u book dritte, as appeads fin) de vinouze, aveue coche di vivere finito. Acre ceti confidate l'asserbie di Prepeste e di Merio ad Offella Lucrezia nuetore, che primu essendo malu delle parti Mariane, rifaggiato erasi poscia appo lai. Affine di nerosluse la memurie del fortunato giurno in cui disfece Telesimo e l'esercito do Samuiti, Silla istitul i sinochi del Circo, che luttora si celebrano dal nome della vittoria Sillana.

XXVIII. Poor prime ch'egil retisan hishcied mpo Sacriptor, qi vani dei no patile, cini i dos Servilli npo Clasis, Pio Metallo s Frcenza, nel concendi el Fideras Locales, delighte necesso l'esercito mesico con gioriosi combattimenti. Sembrare di Salternite che piuti fosces si al foro termine i mail della genera, allombei condecidenti incesso per la cradelli di Sila, che raventiri delle dilatares rivoles in uso di extreme from i quel poter de in lung infectionesi certifici recui quel poter dei ciu lung inperfectoresi certifici recui pate poter dei la lung della dilatare presenta della dilatare si con la consecución della consecución della della della della della della della consecución della della della della della della della consecución della della della della della della della della consecución della della della della della della della della della consecución della d issuesciences crasidatatis (terestains aurus on 17-20-20) uma libe, et clumbar percent-pilotati is eracht, sich que caltatte problemit som protection in eracht, sich que caltatte problemit som implication in eracht percentage in the protection of the control percentage in the c

XXIX. Sob adventors in Italian L. Stiles. Corne Pompeint, eins Co. Pompeii filips, quem ma enificentiaciona ess in consulata aressisse bello marsico prardialmes, axes annos natos, abhino annos caus, privetis ut ppibas, its considis mague anans, magnificeque cousts exsecutus, ad vindirandom cestitaco de come di mitatem petriae. firmum ex arro Piomo, oui totas raternis eine chicatelia refertus erat, contraxit exercitors. Cuius viri magaitado multorum voluminam instar evigit : sed aparis modus pantis rum narrari inhet. Poit his conitos matre Lacilia, stirtife senatoriae, forma excellena, non ea, qua floa commendatur artistis, and ex dismitate, constantingue in allaga conveniens amplitudinem fortunamque eius, ed ultimum vitse comitata est diem : innocentis existius, sauctitate proccipaus, cloquontis mediata potentias, ques banoris comus ad enm deferretur, non ut ab eo occuparatur, cupidimimus; dux bello peritissimus; civis in togs, nimi ula vereretar, no quem haberat parem, modestianome: projetierom tener, to offensis exprabelie, in recapciliante gratia fidelissimps, in accivienda satisfectione facillimos; potentia me trunquem. set zero, ed impotentiam neer; pend omniom vitiorem expers, piel sumerareter inter maxima, in civitate trhera, dominaque gentium, indignari, quam omnes cires fore haberet pares, quemquam sequalem dignitate conspicere. Hir a tore virili sumetus commilitio prudrutissimis ducis perentis sui, bonnes et capas recta discendi augenium einguleri gegum miletarlum prudentia recoluerat, at a Seriorso Metellos lenderetur magis, Pompejas timeretur validios.

magistratura ; onde è chiaro che Botta non tanto nel pericolo desiderolla, quanto pe tamè l'assoluta sularità in sicurerra. Il primo fa Silla e fosse stato par l'ultimo i rhe diede l'esempia della proscriziane, code in quelle città in cui dovessi perdere giantizia anche ad un'estrione se offeso venive de petulante sillania, si vide pel tracidata cittedino pubblicar premil e ricompense pou teferiori a quelle che assegnavansi per la morta di gl'mimici. e cal numero delle provisori crescer enella della ricompense, ed ornano discoie presso della propria morte. Nà s'appart solo cuntes chi perso a vea le armi, ma anche contro molti altri ionocenti cittadini. Se erndettero è beni dei prescritti, m victò ai figli torn, privati della paterna eredità, di aspirere anche alle cariche, r per nolmo di scelleraggine i fieli dei mostori sostenees dosesamo I peri dell'ardine, intenta che ne perdevano i

priviegi. XXIX. Mentre L. Sills rientrass in Italia, Co. Pompeo figlio di unel Co. Pompeo che nella guerra moraica tauto alimetro, come dissi, il mo consolute, in età di ventitri seni, cento tredici de quell'epoca, recenido alle princte son zicchezze conformi vastissime pragetti, ed è prosetti gloricomente effritundo, raccolse dalla campanua Picena, che totta era zeope delle clientele di suo padre, un fortissimo esercito, onde con enello vendicare la patria e restisogrie la sua dignità. Vi sorrebbero di molti valumi per favellare de conmente de coneto erapilissimo pomo, me l'indole di quest'opera reige che heavemente jo l'accenni. Uscisa per via de sua madre Lucilia da stirpe senatoria: belte era della persona n di amesto merasiglioso, non già per quella molle avvenega unda l'età verde s'ammirs, ma per quel fermo e digaltose conterms che alla costanta una fortuna a solembore affacevari, a che egli seppa conmerce altreat finn all'ultimo intenta del viver suo. Santi aresa i costumi, la probità singolare, l'eloquenza messana. Avidissimo del potere, che per cagion d'onore ali four conferito, non ili smello ch' si noteus per evventora errorarai. Carolano in suerra peritissigne, rittadano modestissimo in pece, finche a temer non gren di un rivalo, delle amiciale tennec, pelle offere fecilmente placabile, nelle riconciliasioni fedelimimo, tell' accontentarai delle emende moderato. Mai o di rado nsò della notenza sua ofgenatamente, netto quasi d'ogui dafetto, m quello tra'gravissimi capoverar non si doscuse di sar resdegnato di vedere che in città libera e padrona del mondo ve fi se eltro cittadino che in dirmità il perceziosse, mbbene totti renderm egneli le legre. Fina de quendo indostó la toga sirife s'assuefece s'primi esercizii del campo solto el prodes-

tisamo espilano sen peder, sppo cua l'oltimo ed

XXX. Tum M. Perperas, practories, a proscriptis, gratir chriorir quem enimi. Sertoriam inter corcom Oscar interemit, Romanisques certam victorirm, partibus sola excidiem, sibi jurpitzimam morlem penimo auctorarit fecinore. Metelfus et Pouppeiux ex Hispenile triumpheres runt : sed Pompeius hos quoque triompho, adhoc eques romanor, anto diem, utam consulatore roires, curre urbem invector ret. Onem vicum, quir nen solratur, per tal entraordinaria imperia in summon fastirium vectors, ittiga o Inlieus animo. C. Cassaria, to altero consulata neleccio. scurtum corollamone remaners rationem habere. Adeo femiliare cal bominibus, omnia ribi ignosere, nikil ahis remittere; et invidium rerum oon ad canssam, sed ad volontatem persaceruar dirigere . Hoc consults Pempeler tribunitism potestatem restituit, cuies Sylfa imaginem sice re religearet. Dum sertoriranm bellum in Hispaeia neritur, exten facitivi e lude gladiatorio Capes profesientes, duce Spertaco, raptis ex ex urbe studie, primo Vesariom montem natiere. mus, crescepts in disc moltituding, gravibus rrriinene ensibus affecere Italiem, Ocorom aumerus in tantem adolerit, at qua altimo diminavere scie, xt s coc nominem m romano r zereitai opposperiot, Hujur parati glorir penes M. Censsum fuit, mox resp. omnium principem.

XXXI. Converteral Ca. Pampeii permoa tolum in m termrum orbem, rt per omnis maiore ri habelater. Oni mune cons. reconus la edabiliter urasust, se in a ellum provincum ex ro magistrate it areas, idque serreset, post hienniem A. Gabioins tribuous legem tolit, nt. quom belli more, non latrocioinrum, orbem classibus, jam non fertirir expeditionibus, piretas terrrent, quasdrmunnrtirm Italiar orbes d'ripeissent; Cn. Pompous ad our opprimendor millereter: metgate el imperiore armens de one illur prortonir rom processeliber, usees ad animorresimon miliation e mrri. One senale consulte pene totius terrarum orbis impariom uni viro drierebatur. Sed tamen idem boo ante biconiom ia M. Aelonii practura decretura erat. Sed interdum persons, at exemplo noces, its invident enert. ant leral ; in Antonio homierr acque animo prasi erant. Baro cuim invidetar coram honoribur, quorum vis nea timeter. Contra in iir homines

ello iegegno ad ogni norsta disciplian reviechi di riogolar acienza militare, e so Sertorio più lodrea Metello, temera per ritro ssui più Pompeo.

XXX. In questo tempo Marco Perperna ch'yea riale pretore, eno de prescritti, più di rilirpe che di animo erando, trocidò nella città d'Osca Sectorio in en convivio, col qual despetabile assasinio processió que sicura rillaria sa Boroani, la ravina del pro riesso pertito, ed r si una turnica sime morte. Mrtello e Pompeo trionforma delle Spegue, ma Pompeo aprhe in neestr occasiones, comeché semplice exveliere, rotrò in Roma su d'en curro trianfalt, prima che faces cottode. Chi non meraviolizes, the sinoto roli el colmo della arendezau per tente dianità rimordinarie di ral rea sisto rirestito, sonportasse di mal animo che il sensto ed il popolo disdritto non aressero a C. Cesare di amirara ad oe secondo consolato? Trmto sogliono gli annini perdosem tatta a ri stresi, di aulla essere fecili cerso eli citri, a nortara la malerologa noo riis natara delir cose, per riis nersone, e sinsta la proprie lezo passioni. Pom-1 peo ripristico in guesto consolato la notesta tribuncers che Silly aven begirte perne vente di sortante. Mentre in Japagna pognarrai la guerra i rerigriana, sessimilareritteo sebiare di Carria condotti da Spartam igrolamonti delle sala degli atcollellatori, e dopo rver repite drile armi da que lla città, si rinnim no per la prima colta pressu al monte Vercerio, poscia crescendo neni giorno in gran comero, cagionareno all'Italia varie e grari molestic. Si fattamente erano erosciati, cha sail'ultime combattimento opposero quancia mile nomini al partro rattrito. La storia di aver-Soils questa gurres, r'appertique luita a Grame. poscia il più cospicno della rapubblica.

XXXI. La persona di Co. Pompeo trarra a se l'attenzione di tatta la terra, e in tutto per come più che martale ripatrto renire. Can ladevalinino sinumento promesso arra che asrendo del consolrto non arrabbe assunto il comernio di neusona prerincia, ed II ginramrolo osservarr. ritarchir due nant dopo il tribuno A. Gabinio porté le legge, che i Pirati rpargenda orongor il terrore con garras rpertr, e coe flotte, anziche con fortier incdizioni e prirati latrocinii, e suor hrugisto rass avendo anche ricone cuttà d'Italia. si dovesse mandar Co. Pampeo a dirtraggerii, onalercadogli la vicconsolar potestà sa Inita ir provincia fino al cinquestenmo miglio del mara. Con un tale decreto daveri in mano ad ne sol enme il comredo di quasi totta la terra. Vere è rhe ee rimile poterr regai dar soni prime decretato a farora di M. Antonio mentre rea pretore. ma intrate che nuoce sempre l'esempio. Ir qualità della persona suscita o spegne l'invidir. Ourl

extraordineria reformident, qui es mo arbitrio out deposturi, ant cetenturi ridrator, et modam fu volucida lubent. Dismadebant aptimates : ant consilar impeta vieta mot.

XXXII. Digna est parsentia O Catoli rum auctoriles. I am recreandis : oui apura demondent freem, in conciour dirisset, case anidem procedurum strum Cu. Pompeium, red nimium jaru liberae winnishicar, peque comple in mo renonesses; adjectmetous, a quid hair accident, snem la ciar locum mostituitat mbelamerit nalvera concin, Te, O Cately. Term ille virtus consensu omnings, et taux honorides civitatia testimonio a courings discessit. His hominia verycondiars. pengli institues mireri tilet; being good non alten routendit ; pirbis, good disserdratem, et adversarium voluntriasone, vero testimonio frandare coluit. Prr idem tempus Cotta indicandi mnous, quod C. Grecchus respium sonstui, ad constent Salle abillia ad senatum transfolerant. er surliter (uter strangen ordiners partitus est. Othe Reader lare sea equitibus in thestre loca restituit. At Co. Pompeins, proltis et prarefreis viris in id bellom resumption, descriptome in omnes recessor servis praesides pasigns, but se incresperabili muon termena orbem liberavit. prandonesque per multa, a multia locia victos. rires Chleism classe appressur fadit ar fagavit, Et, and cortagina bellow turn late different conficeret, reliquiss corum rontractas, ju urbibus, remotogur mari loco, iu certa sede constituit. Sout out hoc ournest. Sed quantumara in surface sate retionic est, turger rate cormlibet mercom anctorem faceral. Date raim facultate sine raple

XXXIII Quan esset in for bellam piculicum, quam rid. Leardles (qui mir explexe sumo
rum rid. Leardles (qui mir explexe sumo
re ona notifua daim, Withricht (qui)qui mir ent,
megnanque se menorabiler ser ibi grazent, Mimichtates surp mabha locia findrat, gregui optricom ille-erat sictoria, figurasen regnes merimer in Arteneis eisteral, dilineaseque hello manum pere marie noblerat umpouera, quam non
poterat, qui almoni per como ir mchabita, ri
bello gene forbirta, possuice expeliabette expilisity (den bellows wiber administrate, Manhan,

vivendi, cannis swult.

polere in M. Antonio in de totti tranquillament supportato, perchó ir ndo ervienn fra is reggan di mri excis in atmordiare in dignisi di colore deliquali son si pavanta is polenza, ma si beme in quelli sans tenomi rin possono a lerce arbitrio si proportato, o riceteria, r di banco la lagge nella lor volonti. Opporranni gli oltinati, ma i enengli forcon vasta dalla foga.

XXXII. Dezes di ricordanza è l'antorità a modestin di O. Catulo, il quala avendo detto nella conciune, opponendosi a questa l'agge, essere certerresty on illostry name Co. Porones, ma riktroppo potento in libera repubblica, ni tutto in un solo di versi riporre, e soggiangendo: « se poslche com a lai avererà, chi eli sontattirete? Te, o O. Catolo, e r blec in riscosta da tetta l'adequenza. Supraffetto ellera dall'applaneo universale a da si anonerale testimonimose dei cittadini, ritirossi dall'amembles. Vanisi in rid securiores a la mosdratia di norsti rumo, e la gingilala del nomine. la madestia di lai, perché non contrae più altre : del sopole la ciuttais, perché sun manco di rendere all'appositor e d'avversario della ma volonti carillamento chiem donato elle sur aletà. Nella rtesso tempo Cotta divise informabidos eli ardiul il poter cindiciario, che C. Graces crea dei senatori trafecito al cavalisci, e L. Silla da cruesti ri senatu. Ottono Russio con qua Irare restita) ri cavalieri i loro porti di distinzione cul tentro. Pampeo intanto prende seco lei in quella spedizune molti ed I più lucigni cittudini, mette in guardir de' laughi zarrini più riposta un presidio de neni, e dono aver vinto i Pirati lu cià lucchi ed in più navali combettimenti, li ragginuge col mo esercito verso Cilicia, gli finga e disperde, u così libera relocemente, e con più che prospovalure il mondo l'utto. E perubè più pretto duverse terminare una gurrm si ampiamente diffina, gli avecui reccelse di quel Pirati, a confinciti in cittedi, in sicura sede e remota del zonre. Nun munea ohi di ciò il bissimi sua beoché di tal penumento ni trovi la esgione nel cotanto untor sun, pure nos tel carringo pero syrrebbo catabratissimo il suo untore assissour; porchè col porli in istato di

revre avina ngine, contanus le ngine.

XXIII. Mentre toceva el nes termine la
gearra mitri-histo, la quale da aute neni prios
manificaturale per opera di Levallo, e rui
manificaturale per opera di Levallo, e rui
revisione della gibra sempre venule n dell' situri
toriname della gibra sempre venule n dell' situri
de di rass guarra nel fante invoce transfrito a
l'orageo. Esparea benedio avira grandi menorradiali recon que circin dell' assedio cen llastra
transfer la companione della contractionali della contractionali della contractionali reconradiali recon que circin dell'assedio cen llastra
transfer della contractionali reconsiderationali della contractionali della cont

533

tellumus plobis semose rendis, et alieune minieter potentiae, legem tulit, ut bellum methydatecom per Co. Pompeinen administraturatur. Accepta ca. magnisque certatum juter imperatures jurgiis : gnum l'ompeiur Lucollo infanir in preuntre, Lucallor Pompeju interminataro cupiditatera objiceret imperio neotzeono ab na nand areurbatur. mentitur regui posset. Nam ueque Pompeius, ut primpip ad rempablicam correspor cet, gormonem animo merm talitant in quiber relor primus esse debebal, ralus esse carriebat, Neque co pleo quisquare e at alia omuia miuna, aut gloriem magia concupiit? in ppetendir hooceibus immodicus, in gerendis rerecondissimur: ut qui cos. nt abratissiae iniret, its finiret seque mimo; et. quod cupisset, rebitrio ruo sumeret, elienu deponeret. Et Lucallus, rummur rinqui rir, profurer buius in sedificije conruebbusque et epporetibat burneler primur acutor fuit. Open ob injector peoles muri, et receptam cufficier recetibur in terras mere, brud infarrir Meguus Pompeiur Xergen togalum corerr reperrent.

XXXIV. Per id tempus a Q. Metella Crets insale in permit rom, potentalem referir rat. Oner, ducibor Passwert Lusthess, cross milhbas invenura conclia, relocitate permicibut, remoram laborumous patientisimis, sagittarum usu releberrinis, per trirngeam remeter exercitus fatigaverse. Ne eb bujor quidem usura gloriar temperavit raimam Ca. Pompeius, quin rirtorise partem contretor vindicare. Sed et Luculti et Metelli triomphum, cam i psorum singularie virtus, tum etism inridis Pomorit, r pud optimum anemous feeit favorabilem. Pre barr tempora M. Cicero, cul campia incrementa rea sibi debuit. vir povitatis pobilisemas, rt. pt vite clarus, ita Ingenio maximus, qui rffecit, ne quarum renta viceramus, rorese ingenio rinceremor, cons. Sergli Catilines, Lentulique, at Cethegi, et clinium striawer urdinir rirorum maiorationem singulari virtute, unartantia, vigilir, raraque r peruit. Catilina meta contularir impresi urbe pulsus est. Lentalus consuloris et practor iterum, Cethreurane, et olii clori pominir rici, ruetree senatu, iques consulir in carcere occult rest.

XXXV. Ille senstos dicz, quo herr scir cant, ricintens M. Catonia, jazz multis in rebur compi-

re, r miù mussi penchi pon vella che perchi non petesse, finata non areva affattu la correa. Canitano quasi incincibile, nomo la ocol altre cosa loderolassimo, tranne cha d'esper rirlo porcedato dell'empe del detarto, Approveta la legge, si renna u grandissime contumelle tra i capitro). Pomneo rimaror eme a Luculto Pinfamir acusi. rtata dell'aridità del deucro. Locallo a Pemteo la sterminate aridità del potere. Ni l'ono ell'alco dir potera ch'ei mente l'accusa; perdocché Painpeo tosta che cotrò nell'asseministrazione della repubblica più non potè soppertura nescano r sò egude, mr dora primo eneradorera, solo exerc assirant. E chi ni fa mai che come onest'unmo o meno le eltre cose tolte, o niù la cloria abbia desiderato? Nel desiderin del potere e delle dienità eccessivo, pell'esercicio modestissimo, così che quelle r cui con grande actiore era perveunto, con reservanto enimo enumero e termino colos. ed r rolouta d'altri quel potere rimettera che cerebbe coluto di sua sola rotontà conseguire. Luculia nei nacen sommo arl resto, fu il urimo autore il mesta profesione di losso in edificii, in contiti, in edoranmenti. Il mere de lui fre dicho ristretto, a gli scavati monti per lutrodurio ratro term e delicia, fecero ohe con grebo croisse appet-Litu de Pompeo, il Serse come no.

XXXIV. Circa carl trump O. Netrilo sottomise l'isola di Cretr che per tre anni acea ricocato pagnando i nortri escreiti difesa dai doci Panare a Lartone conduttieri di cratiquattro mila gio cani da cui raccolti, al corso relocissimi, nel saettura francii, delle remi a delle fatiche oltre peni recdera talleranti Nan astenne tanto l'anima Cu-Pompeo dall'aspirare anche alla gloria di questr conquists, rhr mor parts nou rereaser di appropiarri della rittoria ; me la rua geloria del pari che le rimentari cirtà di Metella e di Loculto, rese caro a tutti i bnoui il costure tripulo. Si è nur da l'epoca in cui M. Ciceront rhe tatta le grandezza sua debbe e sé ciesso, nomo muoro, sur che quella cor novità rest gloriasa ed illastre, non men chiaro per la gloria delle cittedinesca rua rite ebo per la restité dell'ingegno, la coi sole morce riuti non fammo dal sopere di quelli di rai rincemmo le remi, essendo console, darveló con singulare relore, cura, fermezza e vigileura la congiura di Sern, Catilina, de Lentala, di Cetrau, ed eltri dell'ordine equestre e senatorio. Catilina fu caesiato da Rama dal solo timore dell'autorità consolare. feutulo ph'era rista console, e das vette pretore, Criero ed altri d'allustre rispe, con l'entorità dell' senate, e per ordere del compole farono fetti morim nel carcers.

XXXV. Nal gioron lo cui si discusse tale effere to scusto, rilorse alternente la rietà di M. Catone cuam atoms assentiantens in sittedese luminarit. His senitos prosto M. Catone, principe illo femi-Lies Postian, bemo Vistuti similimus, et ner ounis Ingenia dits, cosm borninibus propior. qui punquem recte feelt, at facere videretur, sed quia eliter facers non petueral ; coique id solum visum est retionem habere, quod haberet justitiam: ottoribus humania vitiis emmonu e semper fortunam in res pulcatata habeit. His tribunos plebis designatus, et adhus admodum adolescens. copes alli suaderent, ot per capsicipia Lentulus conjucations custodirentes, pene inter ultimos interrogates sententian, tanta ai animi atone ingenti invector est in conforationem, at audore oris orations in omeliam lenitatem and dentism, societate consilii suspectam fecerit: ais impendentia ex rulais incredusons arbit. et commutatione statne publici perionia er zamit, ita capralia viatutera amplificavit, nt universus senutas in cius sententium transiert, animadvertandamagne in ens. ence perediciona, conscret; majoruss pers ordenis eius Catonem prosequerentar domain. At Catilina penpreprint com la philit, quata sceleru comundi concibe inscrat. Quippe for tunione dimicans, quem spiritam suppliess debusrat, prodio reddidit.

XXXVI. Consulated Ciceronia non medinera adiecit decus natus co smo divas Augustus, abbigg anous exacts, quanibus complete greatings virio magnitudine sua Inductores religioses. Junpene apparentantom videri potest, eminentium ingesiarum untura tempora, Quis enira ignorat, diremptor gradibus retatis fluruisse but tempora Cicernorm, Bertensinen, morana Cressem, Care tonera, Suintines: manne Benturo, Caloliera, Coelium, Calvum, et proaimum Cireroni Canaram; corumque veint simmons. Corvinum ac Pollionem Asiniom; aemulumene Thuerdidis. Sallastium; unctorenque carrosoum, Varronem ac Lucrations; peque allo in suspecti aperis sai casming minorers. Catallars ? Penn shalls est inhaemotiosa oculis insculorem con meratio : inter quie maxime nostri nevi coninent princene carminum, Vargeline, Rebirinsque, et consecutar bullastinm Lyrius, Tibullarque at Nasu, perfeclassico in forma operia sui. Nem vivas um atmuçus admiratio, its consure deficitis est.

XXXVII. Dans bace in unbe, Italiaque getuntur, Cn. Porupeira mensorabila adversas Mithridaten, qui post Luculli panfactionera magnas novi exercitus virus versat, bellum gesut. At rex elà inche prima luminose e cospicus iss molte al tra accessioni. Teatra celi Porteme da M. Catone ano prouvo, cenno della famirli a Portia, ad noma era alla stessa virtà somirlis atimima. di meste e d'animo in checchasia più diripo che passapo. sistaoro non per essere tale ripotato, ma perché far pon poteva altrimenti, la regione non siposendo che nella cinaticia, caente d'orni terrena fralerra, e arroccazione sempre la fortona, Elatta. arbbene masi riovane, tribuna della niabe, mentro eli eltri persuaderano che si doresse costodire Lentalo, ed i consignati ne'ma sicipii, inters ugato celi consi ten eli ultimi delle una originae, non unta forza d'animo e d'inverna invel contro la consists, the con l'ardente eloquetra rese tospetti di conniventa colora che a quella paltesta inchius rano, e si fattamente celebro le virte del console, a diniuse il pericolo che correva la città per le revine, e el incendii che le soprastavano, e ner la stevente imenta dell'ordine nubblica, che Lichiam i totto il senato nella sentenza sua di ounice I minerals e fo'al che la maggior perte di quell'ordine l'accompagné poscia per ragion d'onora fine in sua cosà. Semponchia Catalina svei progetti proseguendo, non con minos compgio di quello con eni mecchinati gli avea, pugnando con staturi-gliosa fostezza, versò in batteglia quello spirito

the marilato area di versare nel soppi son. XXXVI. Non lieve splendore nucrebbe al antisolute di Cicerore la nascita in quell'anne del divo Angusto, ottantadas anni fino alla nostraepoca, la col grandevze destinata era a ravvol gere nell'oscurità ell'eroi totti delle sitra majotti. Sembrera può pressoché instile sotera qui i tempi in cui vissero I sostri più illustri scrittori : perciocché nessuno ignora, che a varil intervelli su questa stà fiorirona Cicerona, Ortenzio, s Crasso, a Catone, a Sulpizio, ed Indi a poco Brute, Calidio, Celio, Calve, e Cesara il più vicine nell'eloguenta a Cicerene, ed i tore a così dire alnuhi Corristo, ed Asissio Polione, a l'emple di Tucidide Sellustio, ed i poeti Varrens, e Lucrezio, a Catalin a poeta susseno inferiore nel renero ropestasi. Follia poi quari sarcible far il novero di coloro con abbiaron dini sucora sutt'occhi, ter' quali singolarmente primargiano nell'atà nostra Viccilia principe de poeti, e Babicio, Livio che venno inbite dope Sallustio, Tibnilo, e Nasone perfeitissimi nel inro genere, Quanto agliscritturi viventi la granda ammienzione de cul siamo per essi penetrati, fa che sia difficile il dar-

ne mutenea.

XXXVII. Intanto chi tale era iu stato di Roma e dell'Italia, Pampen con memorande battagia sconfinse ffittridats, che dopo la partenna di
Lecullo rifatto avere con muori carciti grandus-

form foraturese, et omnibus exuta eccella, Ar- I menlam. Ti grangmune soccesso petit, regem ejua temporis, niel gos Luculli acmis erat infractus, notestiminum. Simul itema desa persecutas Pomneius, intravit Armeniam. Price filios Tigranis, sed discore patri, percenit ad Pompeinm: mox lose sanolex et praesens as restramque ditioni eius permisit, praefatus, peminem alium, peque remeens, peque allique replia virum futorum feisse, cujus se potestati esmusissurus foret, quant Co. Pompeium : proinde omnem sibi, esl sdversam, cal secundam, enios auctos ille cust, fortapara tolerabilem futuram : mon men turpe ab eo vinci, quen vincere esset pelist; neque el inbuneste aliquem summitti, quem fortuna super omnes extelimet. Servatos regi hangs imperii, sad multato inensti necenia, muse consis, sicuti Pompeio morie erat, redecte in quecatorie potestatem, ac publicie descripta litteria. Syria, aliacone, quas occupaterat, provinciae ercutae; et eliae ratitutae pop. romano, ellas tum primum in ejus potestatem reductac, ut Syria, quae tum primum fecta est stipendiaria. Finia imperii regil terminatus

XXXVIII. Hand abmedum eidetee propositi operis regulae, paucis percurrera, quae cujesque ducta gene as patio reducts in formulam provinsize, stipendu facta sit, id notabirana, facilius ut, quem portibus, aixent universa compici possint. Permas in Siciliam trajecit exercitum cons. Claudins, a) provinciam eam, post annos ferme tor. captia Syracums, fecit Marcellus Claudius, Peitter to Africam Reculus, a one fertue same primi punici heili. Sed nost court ennos P. Scinio Asmilianus. eruta Cartharine, abbine annos etaxxes. Afeicam in formuless redesit penvincias, Sardinia inter primum et secondom bellam punicum, ducto T. Maniii cons. certum recepit imperi ja gam. Immuse belliese cicitatis acgumentom, quad semel sub resibus, iterum boc T. Maulia cous., ut Auensto principle, certae pacie everymentors Janua Geniaus clausus deutt. In Hispanius primi omuium duxere exercitos Ca. et P. Scipiones. initio secundi belli punici, abbino annos cca, Lode varie possesse, et sarpe amirea puetibos, unicersa dacta Augusti facta stipendiacia est. Macedoniam Paelos, Mammios Achalam, Folying Nobiline subscrit Artoliem: Ariam L. Scinio, Africani frater, eripait Autiocho ; sed beneficio senstus papulique rom. mox ab Attalis possessam rogibus, M. Perperna, capto Aristonico, fecit tributaciara. Cypti devictae unili assignanda gloria est. Quippe sonaluscomulto, ministerio Catosime forze, il volse in fura a sportio di tutte le armste suc, ed il costriore a ricoverare in Armenia presso Tigrane suo succero, re il più poteste di curi tempo, se non fosse stato prima indoho. ito delle armi di Lucullo Pompeo persentitando embidas i re cetro io Aemenia, doce primo et ti fe' innanzi il figlio di Tigrane, ma dal nedre discorde, pel tosta lo stesso Tierane che con calsle supelicacioni gli dice lo mano il regon, e acatesso, dicendu : che ella potestà di nessono altro comano, n di altra nazione sarebbe coli rual stato ner abbandonaral, tranne che a mella di Co. Peronon : che areportabile quindi era per rissolecti qualunque fortuna favorevole o avversa di cel egli fosse l'antere : non essere vergogna ricanne vioto de coloi, che vincere è impossibile i nè disdicevole sottomettere u età la fortora scora ceri altro innelsò. Gli conservà Pomneo la dispità di re, un li multò d'una immensa ausotità di deuxro, la quel tutta, come solera, rimise in petere del unestore, e fe descriveria ne pubblica registri. La Sirio, e le atre provincie dal ve invase, eleuso furno restituite el nopolo romago, altre allata one la prima volta al san imperio sottomesse, come fu della Siria non prima di quel tempo resa tributaria. Al regno di Tigrane pesserion Pampea per conflue f'Armeule.

XXXVIII. Non serabra structuro sil'indole di questa scrittura l'accempare berremente per opera di qual capitano, e quali citta e nezioni meno state ridatte in forma di provincie e rese tributatic, ande apziche per interealli disgiente, posseen tatte insieme le universe cose raveisarsi. Prime in Sicilia condusse un esercito il console Claudio. e circa cinggantados suni dapo con le presa di Siracura Clandio Marcello la ruluse in orneinzia Primo Regola portà na escrito usil' Africa nel e una entra circa della prima a cerra papica, a duecento quettes anni dopo, ceeto attautados da quell'epocs. P. Scipione Emiliano con la distrazione di Cartagine la ridusse in forma di procluela. La Sanderna nosa fu antinmessa atabilmenta chemito le condatta di T. Menlio console tra la prima e la seconda guerra punka. Stopenda prova si è della spicito appreriera dei Rassani, che poa sole enite sotto i ce, l'altre antio questo T. Maulio console, e la terza sotta il principata di Augusto, Russa chindesse Il tempio di Giano, certo cantrasseno di pace. Caso e Public Scipione primi d'oeni el tre penetrareno con eserciti nelle Spagne nel principio della seconde guerra punica, sentrono cente cinquant'anul. Pascis e vicenda apesso ie parte da noi possedote, e spesso iu prete a noi ritolle, tutte finalmente per opera di Augusto firropo rese tributarie. Paclo anttomise la Meccdoula, Momenio l'Aceja, Fulcio Nebeliore l'htolreun, regie neute, quam ille conscientis acciverat, facta provincis cut. Creta fictalli dunto longissirum libertatis fine multuts. Et Syris Puntusque Qu. Pompun yirtolic motiuments cubt.

XXXIX. Galliar primare Domitio, Fabio. persti Pauli, nui Allabrazione vocalus est, intralas rum execulu, magne mor cleda postra, sur pe et effusierimus, et aminimus. Sed fulgretimimum. C. Cossess oper la iir consnictiurs quippe ripr ducts suspicistate infrartae, pune idem quod to-Luc terricus, orbir in agrazione conferent clinco-Jiam, Ab codem fracta Namidia, Ciliciam nerdomuit Jaangscar: et port bellum Aptipchipum Ca. Manlius Vulso Gallorrseciem, Bethypia, of proedixuma, testamento Noomedir relicta hereditaria-Orror Augustus proglar Harmolas, plicarme cenice, quarues titulie farum rjur premitét, pour olem, firta Acevoto etioendieros, assantum palet cos Gallie, in agrarium redime containt, At Y. Oresar, quam certan Hispanie parce di confessionom extorseral parens, Hlyrib Delmriisque extoret: Ubrtiem rutres rt Vandebror as Normon. l'annoniamque el Scordiscos, norar imperio potro rubjuuxit provinciss. Ut har armir, its auctoritate Cappadecum populo rom, fecil riipanduriam. Sed remetators ad ordiness.

XL. Secuta deinde Cn. Posspeis milita, glorisc, laborismo majoria, incertora est. Penetratae cum victoria Media', Albania, Haberia: deinde fictum samen ad ear priiones, made der ter rituae getima l'outs incolaut. Calchor, Elegiochorque. el Arbaeca. Et oppresses auspicie Posspess, insihis filii Pharmarie, Mitherdries, ultimus manaium part rus regum, practer Parthiese. Tum rictor omniam, quer riberal, gentium Pompeius, ruopas i t carium roto mrjor, ri per cemia fortunana hominir egressus, revortit in Italiem. Coits reditum far oer bilem opinio fecerat. Quippe pleriunusuon rine erereita renturam in urbem refire malant, et liberteti publicae etatutarum arbitrio van troduss. One much her himiers timperant. co amilior civilia tanti imperatoris reditus fiut. Ontaj quippe Brundurii domina exercita, nibal practice meases imperetoria ectioesa, com privato commute, one to someor rilli trakera monis fuit, in L'hai fu chil a d'antico de L. Sejanor Parlación del Africana, nea per heraffició e di del pópolo-comano, estrolo possibot dia succeso del pópolo-comano, estrolo possibot dia succeso del Atribu, M. Perpura, afito peripure ari-retomo, ja reus e osi tributaria. Di Gipto soltromaso a nuemas de resuspensi la gloras, percenciale vanore sono risolata la provincia da notiva simulara del resulta soltra di misiatre del dianno, coli no conseguente della morte del re di casa, que del del cor e un dispersad si sudesa. Metallo post fina alta la longa liberta di Crea. La Siria e di U. Posta sono momentari del valore di Co. Postagon.

XXXIX. Dominior Februatetta l'Aliabetteca. ninote di Paolo Emullo, farono è neimi a semetrare con eserciti nelle Gellie, le cauli non sense molta poster uczisione, spano tenemen as obbedicusa e perferone, finchè divennero finalmante ralcudidistimo masamento della gloria di C. Ceures. Debellate construents and all costal recolments. rd surpicii, r gli ne rpresse quello stasso iribato di secrità, che corrisponde quesi lutta la terra-Lo riesso Cemve ridouse in provincia la Namidia. Sernilo I Baarico domò la Cibeia, r dopo la gurre ra ratiochena, Volsona Manlio la Grilo-Grecia. La Bitima, la redrama, come acceutai, per testamento di Nicomede. Il dico Augusto oltre acere conquistato le Sparor e le presoni, dei cui nomier als solendado la piassa de loi fabbricato, con rendere l'Egitta tabateria, portò quei tauto tesoro nell'erario, quanto son padre recato no r vendalle Galler, D'alter parts Tiberio Genere strappio reli Illirii r Dalmrti quello stesso essense di abbedienza, che rizzonalo avea son nadre a eli Isonol. Sottomise i Vindelici u Noriri, alı Scordisci, i Betl ed i Pagneni con Parmi, r con le sola ratorità del 1000 monte, la Cappadocia. Ma ritornisco su caunminu.

XL. Accaddero poscia le militari geste di Pomnco, se eleriase niù, ed endur e trarrelesse non saprei darlo. Dopo avar conquirtata ir Media, PAIbania, l'Iberia, e picerti i suoi eserciti rerso i popoli che abstrat a destra u nei racessi del Ponto, I Colchi, gli Eniochi, gli Achel, dopo aver fatto riar Presuccepreneuse per messo d'acqueti Matridate ruo maler, ultimo di tutti i re d'autorità mdipandente traune i re Perti, rincitare di tutte quelle praiciai coutra bai crasi risolto, margiore delle proprie rpersone, r di quelle di Rossa, roorai com sornessio rrenda l'amana randizione. ritornò in Italia. Il modesto ruo rimtrirmento eliattire l'altrui benevolenne; peresteché molta effermareno che non musa un estreito sarebbe rieutrate in Roma, a che evrebbe a 100 telente ristrette la pubblica kherti. Il che quanto peu erasi tematu, tento piu fi grato risurir quel a con devu sittadogaso ritorno di cotaute espetano. Licentelo nerban redlit : magneficentimiengment de Lot rearbus nee hidaam egil triamphum : tongregor resintem nuntiunte es illata racconia in agraciam. przetergurm a Paulo, ex muonbiir lutulit. Absculs Co. Pompero, T. Armine at T. Labienne. tribuni pieble, lesson tulecont, of ir ladir circusibur somes laures ri proci celta triumphantium piereter, comicis setem practexte, enronamie leuren. Id itte non plasgorm semel, et bor moe almiosa fuit, neurpace surtipoit, Bujus vici fertigium tantis suetibne foetune ratelit, ut primum ou Africa, iterum ex Europa, terilo ex Aris triumphere! : et. qual partes terraeum achia mal. totidem Secret monuments virtorian sons. Numquam uminentia forcidio carent. Itaque et Localhas memor tresen acceptes fainnes, el Metellar Creticos, non injuste querent (quippe urpementum trimaphi ejus ceptivos duces Fempeine subdurant), et com lit pers entimetion referenhafor, or aut promism civitatibus a Pompeio, not been meritir praemia, ad arbitrium eius neratvereming.

XLL Secutor dennile est consolutor C. Caere. vio, and excitenti manom indicit, et cormittet forthanters in se morari cogil. Hic. nebdissipa. Jolforum genitus familie, at, quod inter omare antiquissimos constabet, ab Anchire se Venere deflucent genns, forme amainen civium excellentirrows, vigore ingentl accrrimgs, manificentia efficialmur, anime roper homenom et princam et fidera evectus, magnitudine cogitationum, ceteritate bellandi, patientia papeniorom. Masun Ilh Alexandro, see sobrio, peque leaguado, rimitlimms: qui depieur semper al ampos, et cibe in vitani, non in votaplatem uteretuer nuom faissel C. Mario sanguine conjunctioners, right Nem Cinne gener; cajor filiam at repudiaret, natto me in compelli petnit (quam M. Piso consularia Anniam, quee Cimme axer fuerri, in Syline dipairieset grutiam): habitesetque feet aven uncor en-tempore, que Sella rerum petitus est a musir ministric Syllae, adjutor/busque paytium, quem ipeo, conquirentibur com rel potem, moleta verie, direfullement fortoner rare indutes habitum. mocte urbe rispour est. Idret postra admodera isceptis, comm a piratis capter restl. Its sever orana malium, gan sh his reiralus est, roud ros genit, at pariter his trayori vegerationister exet: neone unquam, sui norte, nui die feur coim.

tatto l'escretto un Brindesi, e autir extenendo sitre il monte d'imperatore, enu private contenein, che sempre seesmospararis reirsu, rigat re in Roma, r firstaggiò pee due giorni enleudidissimo trionfo di tanti re da lul visti, molto maggior denaro recando nell'eratio della rocal ie praviche, che fetto non rveus pra'altro capitano prima del ni, resetto che Paolo, Pompeo essendo resente. T. Ampie a T. Labiron tribuni drila plebe publificarone non fregr, per eni egli intri secize potrmi pr' giuochi Circenti enn in cum una corona di altoro, e cor-Intir eli orumenti transiti, ed la con del tertro con ir pretesta, e con in stersa mema di alloro. Non redi Pompeo di esse di unel l'onore che nua solu volte, ed ruche queste cesto in molto. A truta grandean piacque elle fortone d'incriaire ourel brome, che amunto sono le pueti della Lecca tante. le rese monumenti della rua vittoria: Irionirio arrade prime dell' Africa, per dell' Aria, e Sarimente dell'Europa. Non mai va diagiante dall' cstremo marradimento l'invidia, Luculto memore aneure della offeso ricevota, e Metrilo Crelieu ebr non senza regione onerelavasi perchè tolto Pomneg eli avestr i duci callivi che sarchbreo riali l'ornamento del suo Izionfo, e con essi parte degli ottimati r'opposero onde le promesse de Pompofrita rife einte città pon venissero asservate, ne errojeti a con talento coloro che arrori in quella ererea resi benementi. XLI. Vrone presso a questi avvenimenti si

rforza e soffeemure in ini gursta poe si repida nervasione Electra delle facel des chargierime dei Julii, e come zppo i più antichi credevari, l'osiafoe traca de Anchise a da Venere, bellistican nella personi sopra geni elliro rontrinadi vigoroso unimo urdente, d'incredibile a più che masso coraggiu, de larga e pienresima liberalità, per la grandeven de roncenimenti, pee la celevità delle vittorie, per la cortanar nei pericoli a quel sargno Alexandro somelunticimo, me ne intemperante, nè iracondo, sempre del sunno e del cibo unto avendo a sostentamento, e una e vatuttà della vitr. Luendo rirrito congicato di C. Mirria, e granto dello riesto Ciove, cestos limore poté indaela e ripadiere la figlie di loi, intrato che M. Pisone consolure in graria di Sille congedate avea Annie eus, moglin prima de Cinna, Contere Cerre renena diciott'unni el tempo dell'insurpazione ellana, r vrnendo persegnitato pee estree neelso. men tanto dallo riciso Silla, quacto dri satrifità r partiriani engi, radomò un abito che la condirione esa nascondesse, r fuzet di cotte da Bonso. Esando esti pri risto preso dri pirati nella sua prima ejovinezza, lu tal enlas si compostò pre tutto muel tempo ebr at fa externito, che impirò ed essi

consolute di C. Cemes, rhu r sè m'énvitu, e mi

quod rel maximum est, al marrari verbir rpeciosis non potest, emiliatur?) sul crealecareins aut dissingereinz, lu hoe sailient, se, si quando riiquid ea solito serirret, respectas his, qui codis tantummedo com custodichant, foret.

XLII. Leagues cat eagrees, quid et quoties sums sit, offenio neces consta sine cuil obtine bal-Asiam, magistratus pop. pops, metu sun destitusrit. Illud refersing, documentum tanti moz esaauri viri. Quas nos sam diem secuta art. qua publica civitatura necunia redemptus est (ite tamen ut cogeret ante chrides o nimitis ciritatibus dari), contracts close of pricate of turnelinavir, invector in eum locum. In que losi praedoues erent, periem classi fagavit, periem meralt, aliquot naves, multosque montales negit ; lactusque nocturace exceditionia, triumpho ad roor reveraur ert; mandatisons castodise, quor orperat, in Eithreism perrexit, ad proconsulos Janie so (tum litem enim Arism our obtiosbat), prieus, ut aurier faret mmendi de cantirir granicii. Ocod comm Ills refuelarum accasset, repditarumone explices dixinet (unique sequebatus invidia (pertirm), (accedibili celeritate perectus ad mere, prior quam do co re alli proconsalis redderenius epistolas, amues, ques caperat, suffixit ereci.

XLDL Ideas mox ad sacerdotiem lorsupdem. (quippe absens poptifex fector eral in Cottee consultris locuss, quent pent pest a Mesio, Cinname flemun Dielir creatus, rirtoria Sylles, qui coppie ob ils esta fecerat i rrita, emisisset id anterdetium) festimuse in Italiam, ne escapioerrier a preedonibus, ameia tone oblinentibut maria, #1 merito lam infertis silii, qualuor scalmarum ayrem, nea rom donbus emicis, decemque servir impressor, effortrainmen Adeistici coreir teriocit sinum. Qu'n quidem in cursu conspectis, et petahat, nicetacum paribus, quem exainet restemalligossetque pogionem ed femue, alteretri se fortquae person, mon intelligait frugtmeture case visues sonm, arborningue ex longingue ordinen antennarum nmehnissa imarinem. Beliana eine arta in urbe, nobilisticaque Dolobellas recusatio, et major civitalis in en freus, gnam veis pracstari solet; contentionesque ciriles cum Q. Cato. lo, atque alie emimentissimir riris, edebersimer; el cole praelomm riclos maximi pentificator petitione Q. Catalus, omniam confessione sensius princeps; el restituta in sciditate, adversante quidem pobilitate, monumonta C. Marii; ristulque resocati ad jes dignitatis proctriptosum

venerations insizme a terrore, no mai di notte o di giorno (e perchè se cen ornate perole non puòsenere descrità, constare io di toner una circotiacas importante i) si discinse o scateò, per questo accas dubbio, che non alternada par ireyè condella foggia sua comenta, potene direzzia sospetto r chi con gli cochi soltante contentrarsi di constaliata.

enstedirlo. XLII. Lungo sarebbe narrare le tante, e tanto ardite rue imprese, e coma il magistrato roccano che allora governova l'Asia cercasse di rriario, perchè la temava. Dirò questa solo, che fo como un merio di cost troto nomo che indi a poco doveva augurire. Le potte di unel giorno in cui fie riscultate dai nirati col dinaro delle città d'Asia (il che avvonn non sanza per altro eb'esti li cortringesse a conseguare prima degli ostaggi) postori a promeliare alcune nesi fertialemmente, edi sua privata anterità, laucioni con esse contro di loro, a peris fore della loro fictia, perte ne sommerse i urese un ema numero d'nomini, ad alcnos peri, e listo della sua notturna spedizione ritornò si suoi cume in trionio. Dopo aver posto sotto costodia i cattivi, vertossi in Riticia acres if console Giusio, poiché in cuel tempo un procesosole istemo governasa le Bitinia e l'Asia, onde procecciarri l'ordine di farli morire, e ricusando Gianio di darlo, dicendo che gli avrebbe senduti, intligaçõe e rile ad un tempo. Cemre con incredia hile sollegitudine, prevenne l'agrico degli pedini suoi, e tetti quelli che presi avea li crocifiue.

XLIII. Ouzsi rocom fanciallo era atato oceato da Mario e da Cines flamino di Glove, me la vitturia sillena resu acendo cane tatto le cose da emit operate, perstere pore a lei fe' quel secerdosio. Nomicato ore estendo assente, poutefice massimo In tropp di Cotta consolute, a recez decendosi frattolosamentu in Italia pes l'esercizio della sua naora dignità ; tragittà, affina di sritore i pinetà a meinge centro lui accaniti, a che tatti i meri i afestas eno. l'estesissimo e elfo dell'Adrustico im una semulian barca a qualtro remi, seco solo recaudo due amici a dreri schiari. Essendosi apporto facendo viaggio di redere la navi de pisati, rubito rpoglista la reste, a portesi il pognale al fianco, preparazza arli eventi della fortuna, allorchè r'accorne di sper impedato, e che qua file d'alberi presentare de houge un' jeunggine d'auteons. Quello che poi egli operò in limme, la femosissima accusa da lai intentata contra Dolabella, il facore che a questo accordò il popolo romano, maggiara al eerto che pen soelir prestare seli accorrii, le celebri rue contese cistă con O. Catulo a con altri illustri cittedini, ed jonanzi la sua pretore, il rissto da loi nella riocrea dal massimo pontificato Q. Catalo, per comune resiso il più corpicuo dei liberi; et practura quanturaqua mirabili virtato atqua industria mbite in Hapania, quama caste quantos sub Vettes Antistio, as a bajas Veteris consularse siqua pondidos, deorum consularium et ascerdotem petris, viri in tuntora bond, in quantum harassa simpliciose intelligi potest; quo potices sunt, missas ercent situ.

XLIV. Hoc igitur one, inter sum et Co. Pompripes et M. Crassom inite extentian excistes. quas urbi osbique terrorum, neo misme diserso quouse tempore Insia exitishilia fuit. Hor consifrom sequendi Pompeius caussem beboernt, ot tandem usta in transmarinia provinciis, ambus. ut praedizimus, multi obtrectabent, per Cremrem confirmerentar con Caema sorem, quad animadvertebat, m cedendo Pompeii gioriae aucturum come, et incidia consmunis potentias in illum relegata, configuratorum vices sum : Crasaus, ot quest principatum solus assequi nou poterat, anetoritate Pompeii, viribua tenerel Capsaris, Affinitas etiam inter Conserem Pompeineo. que contracta naptiis. Quippe filiam C. Caesaria Co. Meraus dosit prorem. In hoc consulstu Caesar legem tulit, ut ager campanus plebei diwideretor, sussore legis Pompeio. Its circiter xx. cis ium co deducta, et jus civitatis restitutum port annos circiter ens, quam bello puniro ab Romanis Crous in formato praefectures reducts seat. Bibulus, college Caesasia, quoro actiones ejus magic cellet impedire, quam pouet, majore parte anoi domi sa tecuit. Quo festo dum sugore vult éns idiam collegue, anxil potentiam, Tum Cocsari docretae in guiponennium Galline.

XXV. Per Islem tanqua P. Choller, Joseph Candida, Gerrara Mack, qui neque discusi, neque fecinal d'aux, nini quan reliet, cosse modern propulsions expensive accurates, mandreur propulsions expensive accurates, aux des la company de la compa

seatorfs, endis are cellitat i restituit trofs di C. Mario malgrado il propositione de volidis, o pasi, menti l'agh dei presentiti de las isbisicanti di di civil delle degliale, le catendro on amesiable valore di intelligenza pretera e quantura in lagran, quest dilata acuté Auditor Otters, que di quate Vietre che noi ve gainno comolate a ponenti delle delle delle delle delle delle delle delle delle constituit, delle delle delle delle delle delle delle delle delle constituit, delle constituit, quanti delle delle

XLIV. Casare era console allorché quall'alleanza fe stretta tra lui, Cn. Pompeo, e M. Crasso che a Roma ed alla terra tutta, son men che ad essi, benchè la tempo diverso, tornare doves vovinces. Pompeo vi entró perchè dalla potestà consolare di Cesare fossero finalmente approvate le cose da lui operate nelle presinsia oltramasina, alle queli molti come de mai si direc concenso ransi. Cesaro merché nemmas cha mostrondo di ordere alla gioria di Possoro accresciuto avrabba la propria, e l'edicyolexas, del promiscuo potere sopra lai confinando, effermeto estable la sua forze, Crause perché a quella grandenza, ella quale solo giungero nen petera, perrenira potesse coll'autorità di Pompeo, e soi parvi di Coure, Si stainm tra questi don anche perentela, e Pernuco sposò la figlia di Cesare. In quall' sono proposo questi una leggo, a la permusa Pompeo, la queln nedinà che il territorio Cannono floressa diaidersi fra il popolo. Trasporteransi ivi per tal cagione circa ventimila dittadini, e cesi Capea discone città municipale, canto cinquesta anni depo che fo da noi ridetta ju forma di prefettore, al tempo della prima guerra putrica. Bibulo collega di Cesore più volendo impedire i divimenenti di lui che potendelo, si tenne in care le meggior purte dell'appea, con che membra corcò di acconserro al college melasoleuse, ne eccrebbe il petere. Dearctaronsi allura a Cesare per cinqua anti le Gellie XLV. Nella atessa epoca P. Clodio di atiapa

illustra, foctodo, sucher, à les ed dire e all'ippesan al fina ligar sonomeras che lus su clauri, di malen proportionali arbeitation occestro, di malen proportionali arbeitation occestro, di malen proportionali arbeitation occestro, and proportionali arbeitation occessor de la pianete soloria. Il consorto facilità consorto de la pianete soloria. Il consorto facilità de prima tenni di occernita tes sonomio ciuto disconsigliativi) chel primi del mente mendoni risolore quodio del primi del mente mendoni risolore, capità del primi del mente mendoni risolore, capità del primi del mente mendoni risolore, capità del l'illustra il lancia e cobii che servi filtra senso o difeliore sonomio estam processo, puncia le / quali lancia bene monimento. Del prima querti osso mancia di adolessimonale la liqui querti osso routes I suspicioni oppressi Cicerotto Conser al Pompeius. Hoe sibi nentrashse videbstur Cicero, good inter xx siros dividendo sero cumoson Pompeii cura, aerum, ni coecat, intenta, ve tisque Billion, no electrolia senatore, all tode atoms selli ne Appli Milania tribuni plebia dienttati patruome restitutus est. Nonue post Numidirá exciliura ant reditum, opiate con col exostrar lavidicains, cut receptor est lactiva. Coins doznos, musm infests a Clodio disiecta erat, tum aperiose a secuta restituta : st. Idera P. Clodina (ica senata) soft be porificentiulmo ministerli Litelo, M. Cetonem s republica relevants. Onlines levers talit, at it quarator eum ince praetorio, a diecto etian quaestore, mitteretur in insulara Grore m. ad anotismdi m ragno Ptolemacum, amelbas morum vitiis cam contameliam meritum. Sed ille anhadrentum Cotonia, vitan suon vien injulis : ando peeunism longe sperata majorem Cata Romam retnlit. Coins intervitatese has ditamberi meles est : insolentis nem areni potest, oned usa cam com, at scoatu effusa civitate obvinm, muon nei Tiberim subirel nazibez, ur s sule iis egressus est, quam ed com' locust percenit, ulti erat exponenda pecunia.

XLVI. Quom deinde immanes res, rix multis vols minibus explicandas, C. Cocass in Gellie ageret: nex contentos plurimis ax felicissimis vietorios. fenumerabilibasque meis et captis bostium milfibus, etism in Britunumon Iraforiaset axercisum, alterum nene imperio nortro se mo massena unbere: reelytum panus produm, Co. Pompris a el M. Ciarris, illurum Intera countaine; qui neque pulitus hencute eb his, neque probabilites gestut art. Catsuri lege, quim Pumpeius ad populum tulit, moreratae iu idem mateem temperis provincian: Crasso bells m parthroum in sname molicuti. Syria decram. On vir. enetera mpelisarmas, immunisque voluptatibes, peque in pecsnia, neque in glaria corcuniscenda aut medum noral, and canichal terminaca. Hone profitiscentem in Syriam diria com quinibus, tribuni alabie fruitia relinere consti. Ocorem i ascerationes si in insum tantummodo a brissent, vile imperatoris dammens mileo raproito foirmi reipublicae, Transgressum Emphraten Crassum, petensumqra Seleuciaro, circumiunia immanibus copiis equitum, res Ocodes sua tuni parla maiore romani exer-

bonesse ito della repubblica riportii la premio della metria salvata, la calvasità dell'antica Mass andistone senta essetto Cesarus Pomeso di vest esse note issat. Idam intra Diappium, sera Ca. I synto peria nelle sciences di Cinerone, Paren che gotali se l'aresse i librata col rissesses d'essess mon dei vooti cittadini da emi focucicati e dividere il territurio Campano, Dono due anni per sollecitudine di Pompou, tarda, nu poiché si diè mano, assidor, pel voti dell'Italia, pel daereta del senato, pel ratore e le inchieste di Annio Milme tribuuo della piche, fu restituito ella patria ed alla sua dignità: pè dopo l'estra u Il riestrimento del Numidico, nessuno fu con maggir pubblica disapprorazione espuiso, o con più neiversale letinia richismato. Le sus cum quante inglustamento erantata distrutta da Cladio, altrettento etarine samente fo del semeto ristabilita. Oceano stesso Fribung solly pretests il ongresolistimo incerios escriò della resebblica M. Catone. Recò celli nua large pea cui in qualità di aicem estore civestito di autorità preteria, con seco anche no altro questore, si doveste mandarlo nell'Isole di Cipro ad ispogliare del reguo Tolomeo, pei vizil inità dell' contume deem At tala altraccio. All'arring di Catone II re si norise di propria mano, a potè coneli perciò recai anche di Circo magrior depare chi pen s'i ra meruto. Non va locati in celi pio domo le rabber e specchiata integrità sue, Patreb-, besi strai incolpação quasi di alterenna, parebá menter rimouters II Terror essentiall inscita incontro i uni me coi consoli il senato ed Il populo, non prime a bhia action abarcers, che riugio pop-

fone là dore i sessi i d'esporre il denaro. XI.VI. Intento che le atmonde geste di Cemrei nelle Gellie praprenar po infinita materia e più solumi di storia, ed agli non contento di molte e felici vitterie. d'inne mercenti mielinie di uccisi e mesi nemica, trasportato aves I esercito nella, Britannis, intente a sottomettare il 100 m postro impero quai un us ovo mando, l'autica concia dei consoli colleghi Cu. Pompeu e M. Crasso eutrò uni secundo xemsolato, che mè legittimamente da casa procaosiato, nan fu nemmeno aseacitatu tion lade. Per t us leage the Pumpon fe appearaen del popolo, vennero prorogule a Cestre per ilbri cle que suni le Gallie. A Cresso che meditana già la guerra contro I Parti fu decretata la Stria. nomo di sittò ripiese, di puri ed intatti costumi, ma ahe nel dendezio dalla eloria e del denaro non conoscere modo, na sofferire nankae. Gli suguri nen pelempioni favorezoli elle use perteora, indans o nforzamenti di trattemerita i tributi della plebe, de' mult l'esecrationi se contro lui solo lossero state efficaci, salvo simanendo l'esercito, utila aurebbe i tata alla repubblica la merta di quel capitano Varento l'Eufrate mentre diergevati in citus interumit. Enisquias legionama G. Carstan, atrocissimi mon nuctur fedinoris, tuna queretor, conservariti, Sprimaque adeo in pep. rom. poteratas reticuita el transgressos io com Porthos, felsci retum arcotto foguesi as funderel.

XLVII. Per baccinsequentiaque, et quas pracdistante terrore, amplies con hashara a C. Cuttage cases sunt, plure capts. Pugueines surpe directs acie, saepe in agminibus, mene gruntionibur : his penetrata Britannir, Novem denique sestatibas rix ulbus non tustiminus trigosphus omeritus. Circa Alexian pero tuntae per mestae. quantas andere vio brazinia, perfinere, pena quilius, più del fuerit. Sentimo ferme anno Camar. morabeter in Gallus, quum medium jum ex inridis potentise mals coherentic luter Co. Pompeinm et C. Cresserou concordire trigons, Julia uxor Magni decessit; stone, omnis inter destinatos fanto discrimini duces dirimento fortues, filius quocus parros Porspeil, Julia untus, intrabrers matture obiit. Tura in gladios caedraque sevum furente ambito, cuira neque finis reperichstur, nec medus, tretius consulstus soli Co. Pompejo, etimo r drezautione autes discitati caus indicio, delatur est. Cuina ille honoria eloria, caluti reconciliatis niti optimatibus, marama s C. Caseare stienet na est, Sed eius consulatus omne or ries in coercitioness ambitus recreat. Our tempore Publius Clodius a Milone, candidate counfatos, exemplu inutifi, facto salutari reipublicae, circa Buvillas, contracta ex occurren rica, iurolatus est. Milonem reum uos sessis incidis farti. quan Pampeil dangerit voluntas. On en quidmu M. Cota nalum lata absoleia sententia. Ocean si maturius tulisset, non defnissent, qui sequerenter exemplate, proberentque cust cirros occisum, ann nema permelusior reinsplican prope hapir inimicior vixerat.

XLVIII, latra brero drinde spatium belli civilir starserant initiat quan justusimus quanqua et a Cacerre, et a fompleio, vietta davuti raereitus. Quippe Fempelus in secondo consultat thipunias sibi decent polectra, tayange est ricenziam populas sibi decent polectra, tayange est ricenziam populas sibi decent polectra, tayange est ricenziam Petrelum, comunicareas especiolum, tratico most, aministinchate et lis, qui a cacerre desittacidos cacercium contendebant, sessebabator; in, qui are pino, ederzalante, Qui ai ante licenziam quass ad airos ilmos tat, perfecila monorabon theatri et dicenum gorum, quere ci circuitadolig, grarithus

Selencia, il re Orode lo circondà con infinite banda di carc'ileria, e le petre lui e la maggior pares dell'escretto. C. Canto allano quostone, a teste dopo autore di atrocissima sticues, salvà gli accusi delle leglical, a sperdendo e d'apando i Paris che teste ano avenno la Siria, zitenna questa prevande calta la quate cobbettore.

solin la austra obbediensa. XLVII. lu tutti i diverri tempi fin qui accennati e pr'enguenti. Centre messo approprio in niene e dirette hattache, meun in enschattimenti. e sortite, uscisa niù di conttrocento sula nemici. e molto maggior nomero ne fe' di cattivi. Penetro due volte nella Britannia, ed in nove carapagne nessuou vi fo la rol non riportame un composto. tricofo, Inpanti nel Alexia tanto nose ad effetto. numbro scotute è rosens proprio d'un nomo, es esernire proprio solo di un dio. Scorrera circa il settimo anno ch'egli trovavasi nelle Grille, ellorchi il già mal fermo pegno di concordia per la sekutla del nuterr tra loi e Pomruo. Giuliz moelus del Magno mort, ed ogni legame togliende il fato fes duel a tenta contesa destinati, unche il picciolo fielio di Pompeo, nato da Giulia, perl terta fono. Allors la fursais serbizione de'estradioi, a cui son noteva assezuarsi ur scopu në regula, sitro nou merchinando che aragi ed accirioni, fi conferire a Ponten net consiela di roloro steul che primo eranai opogati al uno ingrapolimento, il tecno consulrto senza colleg hi. Questo onom che parer la quelohe aujes etriparelo vià neli Ottimati, lo sheuo interamente da Ceaure. Escreito tuttar la la forza di quel consolato, in per frenn alle pratiche, la questo tempo Malume che aspirara al cansoleto, trucidò P. Cladio presso le Borille in risse nata dell'accidente, exione di mul escuazio, nu alla repubblica mintare. Venue condennato il colperale non meno per la tristexas del fatto, che perchi il ruttu Pompeo. M. Catour l'assolse palesecretate one amnin reptenza, la cuale se nin neeatu recuta arrase, manculo pun arrieno ritri sunrtori a segnitarne l'esempio, e si sarabbe approrate l'uccissone di un cittadino, del grade numo riruto avea mei niù finarato alla repubblica, e niù

XIVIII. Testà dopo combrismos a diramparel a principi delle garara riche. Doudenteri spri occuta distollara, che Cantre e Pompos matro disputato common common comtra distollara di compresa di contra di sondere trese la Sparce, i e qual da tra assi ab l'agi a monte di al gerrono di Bonon, forca assoninatara di Affansio e Pistely mod legali; solricacio devo che spararo dorsona Caresa incuriera coloro che spararo dorsona Caresa in londiera coloro che spararo dorsona Caresa in londiera di para doca. Che se due cual prime cin i coreses efficioni, ci popo ribigli decompisti spui-

dei buoni nemice

tentalus saletadios deconisses in Compania (cruo 1 cuident tempore a niversa Ltaha a ota pro sala te e los : primo omniam ciriam esscepit) defeisort fortame destruands sius locus; et, quera spad superos habuerat regnitudiners, Illibatem detalises ad loferos, Bello satem risili, et tot, grass desade per continuos ax annos sousceute sunt, suslis, nos alive majorem flagrantiaremque, quem C. Cario tailmans plabis subject facem, vir nobilla, opuleus, sa dax, sus: alienaeque at fortunas et pudicities prodigus, horon ingeniosistima necuamet Genndus mala robbico. Caisu insania carriditatibus et libidinibus, acque opes ulles, name voluntales sufficere possent. His primo pre Pompeli partibus, id est, ut taus habebatur, pro recoblice: max simulations contra Parasei Carearers, and animo pro Games statit. Id exatia. an accepto centias us. feoreit, nt eccenteus, la saedio relimpuonus. Ad ultimum saluberrimas coalescentia conditiones paris, quas et Caesas instissimo animo postulabet, et Pompelos asqua recipiebat, discussit ac rupit, unice eavente Cicerope consardies publices. Harum neasteritarumour rerum arda cum justis alierum voluminibus promatos, tum, ati seem, postras explicalatns.

XLIX. Nanc proposito conti sus forma reddates, si press gratalette ero O. Catelo, deobas Lacuille, Metelloque et Hortsonio ; qui geom sine in ridia la republica floruissent, emississentque sina periculo, quieta, sat ceste pon pearcipitota cicitata, fatali ante initimm bellorum civiliara masta functi sunt. Lentulo et Marcello coss. post iisbem conditam annis nomi, st exsvis quim to, M. Vinici, consulatem in Ires, bellam civile examit. Alterias ducis cansas melios sidebatas, alterias sest firmiar. His omnia eneciasa, illis selentia. Pomoriam senstos austoritas. Caesarem spilitom namus it fiducio. Consules senatusque carasae, non Pempeio, summam Imperii detalerant, Nibil relictum a Caesere, quad sersandes pusie courts routeri posset; allid reception a pumpelania; cum alter concal justo esset ferocior; Lentalas vaso mive republica salvas asse non posset : M. antem Cate mosiendum ente, quam allam conditionem suiutyis accipiendem reipublicus sontandaret : vir antiquos et gravis l'ompeii partes landaret muris, prodens segueratos Careera, et Itla gloriosa, face terribiliom daneret. De deinde, spretis omnibus, quan Cresas postulasarat, tanremember contentus ours una legione titulum blici relificii del tentro e delle fabbriche di cui sircondollo formatato regito della gradudos malattia, della quale informò a alla Campania, tree la cal guarigione tetta Italia scioles robblici voti. onore fino allora da niun romano eleavato). Inrolato avrebbe con la sua morte alla fortana l'onportanità del sun abbssumento, e quelle grundesse che oltenno tra l'ai senti, intatta recato avria for I trapspecti. Alle guerre civili, ed a tutti que' mali che per vent'anni de esse derivazono, mon altri sumministrò maggioss s più ardente face di C. Cariona tribuna della pleba di mascita illustra. eloguente, andace, delle sua e dell'altrui fortona a na ficiala, liberale, loregousamente malaurio, a fecondo pel pubblico denno. Non ricchezar vi erano ne encullo di città she bastas potessero u soddiafare i desidenii, o pinttosto le lassinin dell'animo ano. Statte prima per la perti di Pompeo, puis como allora crederasi della renabilica, noeria simo lateroenta contro tatti e due, ma col fatto rivolto a Cesare. Se per inclinazione, e per un dono di disci milioni di sesternii, come fu asserito, in ann disable. Certa è ch'erdi frastorni a distinlut la conchinatione di pra vastaggiosa a mistag pace a stringere vicios, facendo rigettere fe ciuste domande di Cesses, che l'empeo avez l'equipir di accordate. Cicerone poi aon d'altre era sollecito che della pubblica tranquillità. La storia di questa e delle antecedenti vicende, schbene da altri scritla distenamente, pero està, sincomo in spero, an-

che da noi più ripomtamente sviluppate. XLIX. Nel ripigliare l'ordine della mis narresione, daggio prima congratularmi con Q. Catulo, ent due Lucuiti, con Metello ed Octanzio, cha s rendo fiorito nella remubblica sensa malerolemas. e primagriato acres pericolo, a paturale e trasquille morte surgisconero, u certamente non anticipota, a prime che cominciamoro le guerro cisili. S'accessro queste sotto il escosolato di Lentulo a di Marcello settacento lee soni dopo la fondasione di Rama, settentatto prima del tan conso-Lite, a Vinicia, La caum dell'au da ce pareva più giusta, quella dell'altro era più ferma. La tutto era specioso, que tutto possente. L'autorità del sensito armena Pompeo : Cesare la speranza nel auni soldali riposta. La cama proprie dei consoli a del senato, pon quella di Pempeo, fece sh'emi e ini confidence il suprema comando. Nalla omi-- Cerare che atta fone a conservare la pace, mulla ascolur sollero i nompejani ; perciocchè l'uno dei consuli, Marcello, indomita era e saperbo oltremodo. Lentula salvo essere non poteva miva la repubblica, a M. Catone poi sustenera dos srei morie annieltà la stato siceresse patti de un cittadino. L'aomo gante ed sa tico lodata avrebbe le perti di Pomnes. Il prudente segnitate quelle di ectiners provincies, privatas io urboss veoiret, et m in patitione consulatos reffregir popoli romani, committeret, decervere: rator baltandum Gasser, com exercita Robiconom transili. Camer Pompeius, consulaspare, it major pars senatas, relicta urbo se deinda Italia, transmisere Dyrrachium.

L. At Corast. Domitle Issignibusous Corfini. oues our ours en incrept, untilus, door, shierer, qui roberout abire ad Pompeium, sine dilatione sliminia persocutus Brundonum iter, ut rupuroret malle interrir rebus et conditionibus finire bellium, numm coprimere forespies, on am transareasor raperisset cost., in achem recertit : redditaque ratione consitiorum suorum in senstu, st iu concinne, ne miscerimae necessitudinie, quum alienis armis ad arms compulers esset, Rispanias neters decrevit. Pestinationem Itiueris eiur aliestaudiu morate Massilia est. fide raction, grass contine predector, intemperative principalism armorum achitria captana, quibur hi re debent interponere, qui non parentein coercere possunt. Exercitos demile, qui sub Afrania consuluri ac Petreso praetorio tuerat, ipsius adventus rigore ac fulgore occupatus, se Gresari tredolit. Uterous legatorum, et quisquis calusque erdinir somi son relacest, remissi ad Pompesum.

Li. Pronimo anno, quara Dygrathium ac vieine ei urbi racio cultrir Pompeii teneretor (oni accitis en consibus transmurios provincia legionibus, equitum ac peditum nonilin, recomque. et tetearcharum, simulque dynasterum copita, imnassem exercitum conforent, et more praeridiis classium, ut rebotur, septerat, que toines Caesar legiones posset transmittere), sua et celeritate, et fortune C. Caesar was, rebil in some behult, quo pripus et cues vellet, et quo vellet ipre exercilusque elember pervenirat, et primo pene castris Pompeii rus jungment, mon etisan obsidione munimentisque eura complecteretor. Sed inapia obsidentibus. quan obsessis, sert gerrior. Tum Balbus Comeline, excedente homopem fidera temeritate, ingressus castra bortium, meniusque cum Lentulo collectos, cons. dabitante quenti se venderet. Ulis incrementis fecit vises, quibus non Hirpsnicont natus, sed Hispanus in transplant al mantification requirement, fleretime ex private consul. Varietum deinde proelije, sed uno longe PATERCOLO.

Centre; in one estimande più giorione, fialtre già de tenneral, literate tatte le preputitioni di Conera, venendogli ordiniro di recardi a Roma la Garre di emploje priritou, di attesti di una sola legiona, coi solo titulo il gioremator di prestocia, co quanto il consolito il mientiena i suffacei del popilo; pendo qgi rillora che fone mapo currere di Tamia, passo di Ilakionere con Ferreiro, latanto che Ca. Pompos, i cousali a la meggier parte di estonia, latenta Roma e l'Ilakia, paramena a

Dirracchio L. Ceare essendosi ironalconto in Corfinio di Domizio, a delle car legioni, licrazio iramantimente lai e tatti quelli che r ollero recersi a Pompeo. n promesi il camming verso Brindiri, gurri mostrando che celi arrabbi deciderato, surichè necseguitara i faggioschi, porra termine alla guerca per messo di truttati, e prima di racioreca offesa fra le parti. Come seppa che i conseli proceder con icmenzi, egli ritornò in Rossa, ove dono ever pel senato e nella concione reso razione de' raoi pensameuti, e della infelior necessità in coi pro di corrare ull'armi, contretto dalle armi altroi renali di diripessi nelle Spague, Marriglia indugiò sòapauto la sullecitudine dei ruo virgeio con più loder ole fede che prudenza, inopportunumenta sieliaudu vertito tra la erus dei dan ucusmi niù potenti della zepubblica, nella cossi colsi soto arrabbe doruto interporsi, che potuto aresse il non obbediente all'obledienta costringere. L'esercito condutto da Afrania consulere, e da Petrejo pratorio addugluto della eloria e dal valure di Centre, tosto a lui s'arrese al suo arriro. Tutti e dae i Legati, e quelli di qualanque erdine che

seguitara rollero Pompeo, foroso a lai remandati. Ll. L'anno dopo Pompeo occopò Dirracchio, ed il paese ricion co i noi accasomementi. Raccolto ezli area con la legioni, e con la fenteria n caralleria rustieria della praringie oltremorine, del pari che con le forze dei ro, dei tetrarchi, e di altri inferiori perotitti ano eminureto esercito, a r'apponent de fenere resignato il mara con le roe flotte, a d'impedire il pesarggio ella tegioni genichn gua Ceure manda por allare della sur fortuna e colerità ordineria, fece sì obe impedimento. non vi fosse ette a rietargli, e tosto che il rolle, il perirggio. Pasutò prime il suo campo ricino a qual di Pompeo, ed il circui per assediarla, ma la mencanza di vettoraglia rissoiva più grare neli assedianti, che agli assedirti. In questo tempo Cornelio Balbo con incredibile nudacia penetrò nerli elforrumenti di Pompen, e coi frequenti collogai da lui trauti col cansole Lentulo, interto a anal aresso fosse per vendersi, al schlare le strada o quella fortuna per cui celi non romano doministo to lepegor, see spaguacio, rume al

nugis parapennis prospero, quo graviter impolri runt Consarir milites.

I.H. Turn Correr cum execrito fetalem xirtorise sure Thursdiern petrit. Populities Jones diversa rhis suadentibus (quartum plerione hortabentur, at in Italiam transcritteret ; neque berrules quicquem portibus illis salubrior fait : elii, ut bellum traheret, quod digestions partiem ist dies inus curris prosperson fierett, unpr impeto run, hostem scottment, Aciem phyrialicam, rt Illum erocutinamum penano nomini diem, tantumque atriesque cercritus profesum sanguinis, r t collina inter se duo respublicae espita, effortumdut alterum raio, imperii lumca, tot talesque pempercurem pertium cataos riros, non recipit energied: hir registurar modur. Illud notandum est : et primom G. Caesar inclinatam vidit pompelanorum ecirm, peque prius, peque retiquius quicquim babuit, quam ut in omner partes proeconce clamentes, porce sivilus (ut militeri et verbo et gonnetedior gtart dimitteret. Prob Da immortales! need buint voluntation rea Protons suar person vir tam mitis pretium tubit? Nibil illa victorir mirabibus, meenificenting, clarius fait, guardo peminere, piri scie consumptium, civom palma draidererit : sed muuos mirrricordiar corrupit pertinacia, quam libentior sitem sirtor famdarct, mean with acceptrent.

Lill l. Pompeius profugista cum duobas Leatulir consulstibus, Sextoque filio, et Feronio practerio, oper comites el fortuna percentrast. alar at Parthos, stiir at African reteret, in qua fidelissingm partium surrom heberet regem Inbase, stadentibos, Argyptam petere proposnit, memor beneficiorum, quar in patrem riur Ptolemari, qui tam parro garm juveni procéor regorbet Alexandriae, contuieret, Sed quit in referrir beneficierum servat memorium? out quir ellam calamitosir deberi putat gratiem? ant quando fortone upo mont fidem? Miss itaque ab rees. qui venientam Cn. Pompeinm Lis irm o Myttlenin Corneliam ur orem receptana in ur vem, fager curatem behere corporal) condito Theodoli et Achilli arcinerent, hortarentarune, at rx operarit in cam privers, quae obriam processorst, treascenderet. Quod quan freisset, princeps romani nominis, imperio rediteiogne Argyptii mencipii, G. Carsare, Public Servillo cost., jugolatus ret. Hir port tree consulation of totalera trioranhos. dominanque luttrum orbem saprtirims re aretrionfo ed al postificato, e de privato divense console. Verir fo poscia la sorte dell'arrai, ma ra un fauo si Pompejani fevorevolissimo, le forar di Creare farono appramente respirate,

LH. Si diresse rati allore con l'esercito urlle Transfir, rreita dai destini rile sua vittoria. Pompeo, sebbene ussai diversi partiti altri gli persuadesaro, metti esortandolo a ripassare in Italir, che versacrate serebbe etato il consiello niù calure alla ma musa, ed eltri ch' si trusser in Japen le guerra, perahè il hono odore del seo partito elicla arrebbe resa osoi eioroo più ventaggina. egti non consentendo che all'impato suo naturale, tenor dietro al princo. Nos è proprie di spesta scritture la mionta perrezione della batteglia ferralica, di quella nel nome romano cradeliraima giororta, ed il tanto d'ambi eli essenti profuza sangur, e la scontra dei abe sommi capi della repubblica, o l'auo rotatodici lomi del razarno impero, e dei tanti r ri illustri nomini ncelsi delle parti pompejane. Questo aglo je diro, che come prime Cesare vide piegarle remi nemiche, nicot'eltro ribe a recore the di obbliare oppi partito e foer usure groundo la sula proficia shitudine d'one parela militare) for bredirector victi il perdono. tediar riportà poscia da Brato quell' nome si umano! Nlun'rltre vittoria vi fu mai più di quelle smoirabile, più gloriosa, più illortre, in cui ia patria non rltre cittadiun chès e piangere se non quello che nelle mischia era cadato, Ma le pertimecia guratò il doon delle nictà ; poè di buou e m do rensulo del vincitore eccordate le vita, che non

form del vioto ricernto LHI. Pampeo foer endo con i dos Leptuli consalari, con Seste ruo Selio, e con Favoujo pretorio comparal associatieli dalla furtura, mentre alconi persuadevanto di rivolgeral presso i Parti, ed citri di recerci nell'Africa ove troverebbe il re Juby fedelssimo el ruo partito, risoler di diriarrri muttosto nell'Egitto, rnerando ne' servici ch'avera resi el sudre di quel Tolomeo, che allora più femiable che giovene regneve in Alessandria. Mr chi nella disgrazia rerba memoria dei henr fizi, r chi rilo reir mitata pensa dostre franz passano? O musudo la fedr non mutà con la fortune i Pompeo avea seco le moglir Cornella telta da Mittlene a compagna della sua fuga. Il re per consiglio di Teodato, r di Arbille, mrodogli, incoetre dei mensaggi, perchi l'accogliessero, rd rsortassero ad uscire della nava de carico (u cui ere, e ad unture io un'altra lovistagli incoptre. Prestèfede l'ampro, e troridato egli venus, reli il più grande de' Romani e talento e por ordine di un vile mancipio d' Egitto. In tal goisa dopo tre caujolati, dopo tre trionfi, logo sere dometa tutta

stratissis ivi, ini etecti, supe quol secoli, con petet, desdecasquisus senson agotis, polis nation lpita, riur del raine: istation petet nation lpita, riur del raine: istation il ili vies se, alterochate fotune, a cei modo ad visiorim sera defarra, decuel ad appliaras. Quid hade quan maine me capato dizerim, quos in ottas et tanti, et peca notti seculi riu felile quinquennica? quan e C. Athis ri Q. Servilio coss. sun fielli esset annorum algentio. Quod adgis, in out repetere, and er arguere.

LIV. Yan fait savon mojer in Gaeren-quien in Prunjamia fareri, regle commença, quoran ir autoritate reglesteri, filere, Osippe quin restructura reglesteri, filere, Osippe quin restructura de la reglesteria del reglesteria compose, a disci supersità, mottas pocasa hece supplicita fassagana, rifi Prunjamia corpione, si della della fassagana, rifi Prunjamia corpione, si della della fassagana, rifi Prunjamia corpione, si della della fassagana, rifi prunjamia, suche ilemanam, quan ratio guartura Pontpara, lectura è de societa della fassagana della della fassagana della fas

.

L.V. Admontt promittee brevitatis fider, quanto omnia Irauscaran ilicenda sint. Sequent fortuserm corm Canar, perceptur rel in Africam, pasm. occies Curione, Julianza am duce partions, pagepointi obtinubant receitus. Ibi primo racia forlune, mox pageavit sus; inclientmenue hostinus emine. Nee dissimilie thi edeceme cirtos, cosm. én neiger a clementia Consaras fuit. Victorem africaoi belli CaCaracrem erarini rarrent hisoaniense (nam rictor theo Pharmoes, vix quicquam glorise ripr seletruxit), quod Co. Pompoins. Mezni filins, adolescens impeter ad hells marizai, in sent ar treribile conflavorat, undique ad com bilbor paterni pominis megnetudiorm sequentiors, ex solo orbe terrarum nuxilur confluentibus. Sun Cararren in Happenism comitate fortune rate sed pellum unquem rirocios perentosiurans sh co initum proclium, r deo ut plur quam dubia Marte, descenderet euro, consistensope unte zucedentem runrum seiem, increpota prass fortuna, quod se in rum servassel exitum, denunciaret militibus, pretigio ir uon recessurum: proinde riderent, quem el quo loco impereturem desertori forent.

In term, a li cuer colles deur più alte nulle come, deste l'occidi. Cesare p' 8. Fertilio, termiré nel risponentelazion auto di l'ità nei il di
printa del pierte no tratissia quali como come gande per le sus cirità, ce per l'ere digigiuni ad pierte no tratissia quali como come come gande per le sus cirità, ce per l'ere digitire contrata del come come de la come contrata di
terre del sittici, mancio di regoline. Chaltro
di a com convenione concepta ciolotre, de 
nel computare l'i à di un tatà como, r gand de 
notice conceptame de l'ad de tatà come, re gand de 
notice conceptame de l'ad de tatà con con considerate
del computare l'i à di un tatà come, que con contrata conceptame de 
l'adore de l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame de 
l'acceptame

LIV. Ne miglior Irdo il re d'Egitto e quelli per la cui autorità governarasi, orserrerona a Cosare she osservely man aressero a Persone, Leonde remdaeli essi ella son remoto teserdrela neonti. ed orato pusela di assalirla con guerra aperta, resoluzono per la morte dell'un dei romini capitani rll'altro soperatite, la meritata peno col rupolisio. Non r'era in pesson le oro il porte di Pompeo, ma tivo ovengor era secom il suo nesse. L' Immenta firrore del ruo partito promosso reca le succes africane, fomentele del re Juha, e dal consolere Scipione, divenuto success di Postpeo dor suni prime della costai morte. Marco Catoss accresciulo aver Permeta di careti due con leeioni nondotte persentirri mblazer olimini e sprovisti di vetturaffia. Schliene i soldati a lui offressern il rupremo comando, pure reli preferì di service antio Scopione, a lai raperiore in digulta

. LV. L' nuervanza della promessa brevità cià arverte munto repidemente jo debba il Intto Imsentrere. Cours secondrin della sur fortuna pand nell'Afrira, che colla morte di Curinne duce dell' rno partito in quelle provincia, era etata invara darli recriti nomuciaci. Puend in prime com dubbia, mr ben tosto eso la usa ordinario forteur le riessa siemenzamoriescule per altrocuelte ellora ceres Levels, the mostrets arers in Preparity, La. diririzione di Farnace di quan untile accresciuto aves la sua gloris, me riocitare della guerra efricape, fo cortestto ed intraprendere l'appadense di quella niù acceta e terribile, che soffiala cenica da Cu. l'ompeo figlio del Magna, giormetta bellicosusingo, e cui effinivano roccorri de tratta le perti della term. la grandraza del come paterno sucora in lui argaitando. Non andó gii Cesare reompoecale delle sea consurir foriums, ma intire is non peri ribbe a sortentre ciù di quella, redat r sauruinosa hattaglir i tal che redrado voltar a lui le rpalle la rilloria, amonto da cavello, e piantandosi ionenzi le recedenti file ile' rani, meledicendo la fortune chr r ri larrimosa fior lo ricerbaya.

Verecuadia magis quam virtute scies restitutes: et a duce, quam a milité fortins. Co. Pumpeius, grauis vulnere, iuvestus inter militalmes avias, interemptus est. Labietum, Vareauque acies abstatit.

LVI. Greens, omeinin victor, regressus in urbent, and homeous exercist filest, amplibut mi contre m arms tulerant i movit et marnificatissimis eludiatorii mucuria, manuachiae, et equitem peditmouse, simul claphastorum certaminis spectaculus, epulique per multor des dati celebratione, repirelt cam. Opingue exit trismphos. Gatiloi apparatas ex estro, poatici ex scantbo, alexyndriol testodioc, sfried above, hispanien is regente rusti constitit. Pecanie ex munchise lata poulle amplius sexies millies ns. Neque illi tauto vire, at tact elementer camibas e istoria mis pecples ordingue mensium principalla opies continu-Onippe quara mense octobri in orbem recertisect. idibas Mertils, coolarstients ructoribus Broto of Casio, queram elterum promittendo consolutum and oblive ceret contra differendo Cassion offenderut: adiective tiem considerits caedis femiliari » sensis emplem, at lecture vertices eige in corncomm evectis fastirium. D. Bruto et C. Terbonio. ullisque clari nominia viria interemutas cat. Cui mugnam invidium conciliurat M. Antonius, comibus undendis paratissienes, consulatus collega, imponendo espiti ejas Luperralibus sedentiu procestris iunique regions, qued ab es its repulsam eret, ut non offensus sideretoe.

LVII Landsodum experientis contrbon est l'ume supe fietil ; qui susper proditerart transcent lite distinue, mori se, pare intere molice, ètre demondere, quon proteileret, experta, contratte di laggiore, mori se, que mi gui en galden contratte di laggiore compute cui qui en galden contratte de laggiore compute cui qui en galden sonternat, at disposizioni alcon l'accompanie con contratte de laggiore de la companie de la contratte de la contratte de la contratte de la concernet den je unes Calpronia, terràs notarte. Este, calproplication mediante, della il el conropa protum leci erant. Est profesis includis del la deverni se, chercospe fertuma mature.

α. .

dichiarò al essi cha di saï coma sola son a trebb da quel posto ratucceluto: considerasacro quividi qual capitano, ed in qual longe abbandosaruno. Riordisò Pescreito pià la vergegna che il ratore, e più il rudos del capitane che dei soldato. Ca. Pompae travato in un deserio coperto di ferite, fa accio, Labitono e Varo caldetto e alla soffa.

LVI. Genere dono avec custo tutti i ruol cemici ritornà (o Kome, e perdonà, ciò che serpessa ogni musus eredenze, a totti coloro che prese presuno le urmi contro di lui. In festeggiararato del mo rituros, riempiè per molti giorni la città di pubblici canciti, di micadidissimi mettecoli di riadiatori, di nurne narali, di combattimenti di riefanti, n di trampe a carallo ed a niedi. Celebrò closus trionfi. Gli prosmenti dei aultico evanu ingernati la fegno di cedro, quelli del pontico in stanto, stgelli dell'ulricano in avorio, dell'ulesundrino in testuggine, a dell'ispaniso a la forbito sevento. Il denaro che trasse dalle morlie nemiche, monté a niù di sticanto milioni di senterzi. Pare pà a questo grandissimo gomo, che con tente moderatione usato avez delle vitenzia, pou tocce già di godere in quiete il mpremo potere nitre la spaaie di ciaque mes. Ritoresto iu Rossa nel mese di ottobre, cennu periso sell'idi di murso da Brutu e Cessio cari della conglues, de' quali il primo la promeun del consolato non avera potata a Ini afferionario, e l'Altro l'avenzialo differite glie l'accea ceso nemico. I romenosi de complica fra I più lutimi amies di Cesare, per la boons forluna del cui partito crescipti erano la somma petenza, come fa di decimo Bram, il C.Teibunio, e di ultri di eblaca nome, Grande pubblica maleculerra. attivata gli a ve a M. Antonio mo collega nal consoluto, nomo u tutto pronto, audacissimo, coll'imporre cultu testa di lai mente celi sedera nei costrinanctendo el Laprerelli, il diaderro reale da Coarre ticumto, ma in gaim da non mutramene effeto.

LVII, L'esperienza paleiò quiuto lodecole fosse il consiglio di Irain e di Punso, che a Comre sempre inculcavano di mientre con l'umi quelprincipato, che con l'urmi ucquirinto cell uceva. Al che sempre solendo rispondere che preferiva di morire enziché farri temere, invano effidatusi su quella pietà che nusto egil aven verso gli altri si lasciò improdostemente desti lograti sorprendere, rebbene gli dei un lo necectissero cun molti judini del poprantante poricolo. Percocche e eli grusciel ammenito avesato di guardacsi con diligeera dagl'idi di merso, e le moglie Celparate atterrite de un rogno, pregollo che quel giorna riraumense in caso. Differi upohe di les cere eleune lettere che la avvertirano della consigra. Ma tant'e l l'incluttabile destino gusus il estto penme di coloro, de' quali risolte la peelita

LVIII. One same id natravere facinus Brutus et C. Cassins, practores erant; D. Brutus cons. designatos. Hi una rum conjurationio globo, rtiunti gladiatorum D. Bruti manu, Capitolium occupavere, quem cone Antonius (quem quem about interimendom counsisset Cassius, testamentumque Carsavia s'holendum, Brutus repuguayaret. dictitane, nibil amplies civibus praeter (pranni, ita etim sppellari Carvarem fecto ejus expadiebat, petendum essa sanguinem) convecato sensi t (quasa jum Dolobella, quem substituturus eibi Cacur, designaverat cons., facces stone insierais corringiant completie), velut paris unster, libero's sons obeldes in Capitolium minit, fidemone descendendi tuto interfectoribus Cameris dedit: at iflud decreti Athenienzium celeberrius exemplum, relation a Goerone, oblivionis prosteritorum rerum, decreto patrom nomprobe-I am est.

LIX. Caemrir deiode testamentum spertum est, que C. Octavium, repotem some la sore Jalise, adoptabat. De cuius arigine, atiamsi pracpilietat, more dicends sunt. Post C. Octavius, at non patricia, ita udmodum speciasa equestri gemitus familia, gravis, sonctus, innocens, dises. His prastor inter cobilissimos vires creatos pripuo loco, quem el diguello Julie genitara Aliora conciliantel amorem, ex co bonare sortitus Macedonism, appellatusque 10 en jumprator, decolera ad petitionem ecanulatus ubirt, praetextato reliato fitio. Quem C. Caessa, major ejus avunsulos, edomtom sped Philippum vitricum, dilasti ut epuce, of tumque approx ave. hierausensis millitine, assecutera se, postes comitem habiti, aunquem sat also usum hospitio quem sao, aut abu vectom vehicalo: poolificalmque sacerdolio pacrum honoravit; at patratis bellis civilibes, ad aradiceden liberatibus disciplinis singularis indolem jurenis, Apollomam nom in studia mosesat, mon belli getiei, ne drie de parthici habitarus cummilitogen. Cui at est aumistom de caede as unculi, nonm protinue ex vicinia legionibus centaziones main sauramque militum operum ci pollloerentus, neque esta spersendam Salsidienus el Agrippo dicerent; illa fertinaca pervenira in urhem, connem ordinem et necis, et testementi Brundusii comperit. Cui adventanti Rusours, immunis amicorum occurrit frequentia: el quom intraret urbem, sotis orbis super capul sjim, curvatus sequaliter, retuedatusque, iu colorem arcus, veloi corcuem tanti mos visi canlil imponent, conspectas cal.

LVIII. Nell' amon in cui Bruto e Castio annomisero l'assazzinio di Cenre, arano cai nealuri, o Decimo Bauto ara consola disegnato. Tutti a Imquesti insiema con la turba dei nongiorati, cintà de uco banda di gladiatori di Decimo Bruto, cacoperone il Campidoglio. Cassio avea già proposte la morte del console Antonio, a l'abolizione del tertamento di Cenare, ma Baulo ri si opponeva, dicendo che a mull'altan doreva no cittadina aspirare se non al sangue del tirapno. Cost conveniva al fatto loro nominar Centre. Autonio dunque dope aver convecatu il senato (percioachi Dolabella, nominato da Cesare cunsola suo suocessore, foruso già aven I fasci a la insegne di quella dignità) mandà, come volculo ricondurre Is puce, i suci figli in estaggio nel Campidoglio, per socertare con ciò i congiurati che discendere potevano in sisureum. Compose propose ad esempio degil Aleniesi un decreto d'obblivione delle passate cose, ad il sensia uso un altro decreto aprevallo.

LIX. Si echiuse poscia il testamento di Centre cel quale adoltava C. Ottanio, alpote di Giolia sun sorolle, della car oriona, comercie Ottaviu stesso si istraius, descu alenno cose acquamaro, Disease G. Ottavin suo padre, schbene non da patrizio, per de splendidissime famiglis equestre, nome grave, giusto, ricos, virtuoso. Resendo state fatto pretore su preferenza d'altri chiaristica nomini, il buon odore del mo come eli conciliò eco moglie Agia, figlia di Giulie, Uscito delle proture, gli cadde in muta il governo di Macedonia, ov cishe il titolo d'imperatore, e mentre ritores a un fin ma per aspirare al commisto, mort per viaggio lasciando il Gelio nell'atà dalla protesta. Vennaciani edocato da Filippo suo patrigno, e Cesass fratallu della bisavola il preditena coma suo proprio figlio. ed in stå d'ungi disciotto il prese seco nelle gut cre di Spagna, data non mai ué altro tetto Freedse, në stru coechiu il condone shi met ill Ceure. Faccielle ancera l'oporè del pontificate. a datate essendo di siopolico attitudina per la liberall dissipline, il mandò, dono finite le guerre civili, ad erodini in Apolloois, per aserlo pei a presidere a 100 commiliaoni nelli guerra getica, e pella partica. Subito che Ottavio Iotrae l'uccisiona dell'avo, sebbena i sentuciono delle vicino legioni gli promattessero la tero opera e quella de lor soldati, e Salvidiano ed Astriano dicestero che disprezzav non dovessui quelle offerts : tuttavia con d'altre si mostrà sgli sollecita, che di recarsi in Roms. A Briodisi vecce latraito misstamento di tutto la storio dell'uccisiono a dal testamento di Cestre. Avricinsudosi alla citta come un' infinito nussero d'amici ad incustrariu, e come vi catenva si vide il solo equabilmente curversi sidiie.

LX. Non placebal Aliae matri. Philipporne vitrico, adiri nomen invidiome fortunas Canazia; sed asserchant salutaria reipoblicus terracumque orbi feta conditorem conservatoremme romani nominia. Spreait Itaque coclestia soimus humana consulia e el cum periculo potiva samma, quam tuto burnilla, propostil secola maloisene evanculo el Caesari da se, quara vitrico credare, dietitana pelas esse, que nomiar Caesari diguos esset niscs sometimen silvi sideri indianum. Hunr nrotions Antenius cons. superbe excipit (neons is erat contemptus, sed metan); vixque râmino in pemprimus bortes, loquendi secam tempos dediti mus atiem, veint insidüs eins netitus, seeleste Insimulan coepil: io gas lorniler deperhensa rius vanitas est. Americ deinde Autonii ve Dolobellar consolum ad oxfordum dominationem evue pit forer, BS, repties millirs, depositum a C. Cacrare ad gedem Onis, occupatom r.b. Antenio, actorum ciasdem vilialium el insertia falais. carrupti consuggatarii c rique omnis pretio temperate, vendente rempublicam consult. Idem prosipciam D. Bruto depenato consoli de cretam. Grilliam occopare alabait: Dalobella transmarinas decrevit ribi. loterone naturaliter dinimillanes. r c diacras volentes crescebat odium ; enque C. Cacsar juyenis quatidianie Autonii petabater in-

LXI. Torpebat operessa dominatione Autonii civitas. Indepostio pt dolor amnibos, sia ad resistendum nulli oderet, quam C. Carser, xanu anone ingrassus, mira ausus, or semma consecules, prissio consilio, majorem arasto pro republica animum habuit, Primumque a Calatia, mon r Casilino, veternosa exciail paternas, Ouorum r xempram secuti alti, bresi in formam tosti colere exercitas. Mox quam Antonina occurriasel macycitui, quem ex transmeriois prosinciis Broodu-Minns wenign insents I. Joseph Martin of Courts, congoita e l'ecualma valontate, et tanta igrecia indule. rublatis signia ad Cassarem se contalernot. Enm senstus, bonoratam equestri stelua, quae hodieque in cuatris pusits, antatem cius scriptura iodient (qui lionor con alii per occ annos, quam I. Syllas, et Cu. Posspess, rt C. Caesari contigrral), are praetore nos cum cost, designatio,

sopra il aso repo,e conformandosi in guisa d'iride, sostappor quas una casona colla testa di un ununo ata al cossinso.

LX. Non carbana ad Axia sus moster ad alpalzigno Filippo che Oltasio assumene il nome e l'odices eredità di Cesere, ma è destini che vertieveno alfa minte della venabblica u della les es tutta, vollero ch'ei fosse ristauratom e sonservetore del nemo remano. Dispersió quiodi goril' anime celeste i timidi namni consigli, u fermò di aspirare piattosto alla sublimi com conperiode, che alla umili son sicurcaza, avaisando di dover meglio credere circa sì stesso sli'avo ed a Cruser, the of retrience Filippo, a Ren in vices sconseniente, dicera agti, mechbe che io indegno mi rapatami di mort nome, di cui Cesare derno stimummi, n 11 console Antonio lo sccoles prima nno soperbia, manospehè non era quella dispresso ma neore, e d'annena alli fu contesa di pochi (stanti petable oci giardial di Pompeo potesse seco fui conferire. Cominció poi suchr perfidamente u teneral come nerascultato delle trame di Cesure. nel che fa con esa vergorna consisto d'imposince. Ma procoppe finelmente in palese ia ambidue I orqueli, Antonio e Dolabella, il farenta desiderio d'ingiusta dominazione. Antonio manomise il denosito di setterento miliani di susterzi. fatto da Cesare nel tempio d'Oni, toseri dri falsi. resistri, e viriò i giorcali del temnio, tutto amministrando con presen il console senditore della renubblics. Formé anche di ususpate il governo delle Gallie, presincia ch'ere stata destinata a Decima Brata console discensio. Dalabella col decentava a sè di sea propria autorità le provincia. oltremarine. Così retanto tra Ottanio rel Antonio per neture dissimili, ed apposti di desiderii crescera l'odia a Il rancore, ad il giornat Cesera era

fatto segno ai giernalisti facci di Antonio. T.XI. Languire Roms operass salto la dominazione il Antonio. Lo sdegon ed il dolore era in tutti. la forta di opportiti in omman, allorchi Oltanio entrato nell'anno ann dicinontresima. sioprede cosa imprendendo e grandusimo effe t-Inaudo, pon sostenalo che dal san paretio consielio, recò a pro della repubblica più correggiuso snimu r forte che con avesse recuto il scuato. Richiamo prima da Catazio, a poi da Cantino à retemoi paterni, de quall l'esempio altri seguitando, len tuato si ridorsero ra forma di compioto recreito. Allarché poi Antonio vonne a porsà ella lesta dell'armata che dalle provincia oltremarius evera e Brindisi cintile, le legioni maraia e questr intess la voluntà del senato, e l'eccellenza del gionane Casare, lavate le insegne, a loi si voltrono. Il senato, ciò che per trescato anni non Incon ad after the a Silla, Cesate a Primpur, l'unoro Histio et Pansa, hellou com Antonio gercro (misit. Ig ab co monero agrota eleminara forbitara ciras Mulinam administratom est; et D. Brotar obsidione liberator; Antonios turpi a ronde fagcoaçtor descreto flusione: comalanta notara agretio acie, alter post pruson den ex culpres mortem obilit.

LXII. Omnia, antequara fagaretur Antunius, bonorifice a sensta in Caesarem exercitameros eius decreta sunt, sontime suctore German: md, ni recessit metus, erupit voluntas, pratinusque pempaianis paetibus radūt animus. Bento Cassioque provincire, ques iam ibsi sint ullo senstusconsulto eccupe verant decretes. Laudati quicuoque his as exercitus tradidissent : comia transrostine imperia comm commissa arbitrio. Onippo M. Brutus et C. Cassius, mune metnentes arms Autonil, must ad angendara eius invidiasa, sistulautas se curtagere, testati adotis, libentes se cel la nerpetuo exsilio cictorea, dans reipublican constaret concordia, per ullam belli civilia uracbitares materiats, planimum sibi honoris esse in conscientia facti sui, profecti nebe atque Italia, intento as parate animo, sius austoritate publica. provincias, exercitosone occupaceumi, et abicacque fori seseut, proctexentes eine rempublicum, pecunias cliano, quae ex l'ennemarinia prosincia Roman ab quaestoribus deportabantur, a volentibus acceperant. Osse omnis secutos decretis compresses, at comprobets sunt. Et D. Bruto. nood alieuo beneficio civeret, dacretos triumphus. Passus stous Birtii corpore publica sepuitora honorata. Caesaris adeo culla habita mentio, nt legati, qui ad enercotam ejus missi graut, juberestur seremoto su multies alluqui. Non fuit tero ineratus exercitos, quem foeral senstos. Nato, secure care injuries dissimulando Carsas forret, preparere militer, rioc imperatore soo ulta se nodstares mendata. Her est illud temper, quo Ciceen, insite emora pompeiana um partium, Constrom Londondum et tellendum censchat: noum slind diceret, slind intelligi vellet.

LXIII. Iulaum Autonius, fuga transgressma Alpes, peimo per colloquia rapultata a M. Lepido, qui pomblex ruszimin m C. Caesatis locum furto

il con attan operate uni factir, ili coi l'Incrisione scomes lottore l'età san, e gli commissi no quatità di sicepratera l'amministrazione della gerrer contre Antodol in compagnità di Jraio e di Passa consoli disegnati. Schhore fond più maria per quatità genera com mollo vasiore persos fiscolera, limento della serio, a contriena antodio con trada e erepopuras figo and abbasilona il Titalio. In commissione della serio della contra di antodia con antodia con antodia con antodia con contra di antodia con ant

LXII. Prises the Antonio force posto in face. Il sensto per consiglio socrattutto di Cicercone. martone sal liberate di convennti decreti a suo Cosare, ed II euo esercito. Ma como sparee il timore, scoppiè l'interna passione, ed il partito di Pompes riniellà tosto ardimento. Vennero disretate si Bruto ed a Cassio le proviucio che senza e trapa ordinanza del seguto neevano Incase, ai profesero lodi a tatti gli eserciti chi ad eni cesoni ripciti, e si posero sotto la loro potestà tette in forse oltremurine. Quinci nevenne che questi due unmini ora davvero trinendo le armi di Antonio. ora simulando di temerle pes ecorescereli malevolenza, dopo se se con editti pubblicato, che di huon erado el suto naesbbono unebe in perpetua esilio porché s'essodasso la tranquillità della renubblica. e che mei esca vezona astitono essi atati per zamministrara alla gnerra civile a ruolta gioutandosi oporati dalla coscienza delle loso opere, partiti da Romandal 'Italia con sollecito anima a deliberato. occupazono le provipme a eli esezziti di Inc privata autorità e miomodo che orungue essi fossero iva foure con loro la repubblica, fectre il the anobe i questori apoutauni ad essi consegnassero i denuti che dalle provincie di là del more recavano o Rome. Tulta queste cose reunero con ordinanza del seunte approanté. Si decreto anche il trianto a Decimo Begto, e ciò forse parche della pietà altre i nerva avato in dono la vita. Lenepi di Parisa ed Irajo farono cocesti di Inserali a spese pob-Miche Di Cesses intento così noco conto facevasi. che ni legati che apediti fuenno al suo esercito s'oedină di astingare i soldati, allontamaniume il for capiteno. Non mostraenosi essi tanto sconoscenti quanto il scosto, perché Cesaen dissimulaudo quell'oltraggio, ricusseouo di ascoltate ordine nessure erosa ros seli fesse presents. Onesta è il tempo in sul Citerous pas natural sua indole effecionato al pustito pumpetano dicera, doreni rommandor Coure ed el ciclo tordirro cou le ledi ; altre diccodo, ad altro colendo che forse intera-

LXIII. Antonio, parate luggeodo le alyi, si presentò prima col messo di messaggi a M. Lenule, she schlaur foss alato treato uassonamente

creatus, decrets sibi Hirponia, adban in Gallis I mornheiue; rank merius in conspectum cenieus seilltum, uoum et Lepido omnes imperatoras forest meliores, at multis Automus, dum crat sobrins, per overse custrorom promato vella militibus recentus mit: qui titulo (morrii cedebut Leoido, que es summa viriam penes cum toret. bub Antonii ingressum in castra Javentius Laterensis, eir elts se morte consentamens, quues occrrime monistet Lepislo, ne se cum Antonio, boste judicato, (imperet, irritus consilii, gladio se inse transfixit. Planeus deinde dubia, id est. son fide, diu, quarum esset partium, secum lottstas, ac cibi difficile consentiens, et anna nejutor D. Bruti, designati cons. collegue sui, senatnique se litteris cendstans, mox ejasdem proditor; Asialus autem Polito, firmos proposito, et Julisare partileas ficlus, Porapeiareis adversus, nterque exercitus tradidere Antonio.

LXIV. D. Brutus, desertus priuse a Planen, post etiam insidiis ciusdem petitus, psellatim relinquente eure exercita, fagiene, in hospitis enjustam, natelia viri, nomine Cameli, doras, nh his, quos inferest Antonius, jugulatus est, justissimusque optime de se merito vico C. Caesari poeces dedrt. Cojus quara primue oranium amicorum faisset, interfectoe fait, et fortame, ex que fractum tules et, invidisco in suctorem relegabat, censubatque acquuar, quae noceperat a Cocoure, relicore; Cocourem, qui illa dederat, periste. Race sunt tempora, quibes M. Tulline evolinois peliogribue ecternas Autonii measorias inunit notes; sed his falgentianno et coelesti orn, at trabuoue Cauntine canine rabie locerahat Antonium. Utrique vindicle libertatis muete stelit. Sed tribusi sanguius commissa proscriptio, Cicaronii, velnt satisto Antonio poema, finite. Lepides deinde e seuntu bostis judicatus est, at eate fireret Automine.

LEV. Time inter cum, Canari emque, et Actonium, commercia epistolarum, et conditionum facta mentio, quam Antonios et subinda Caesarem edmoneret, quam inimesse ipsi pompeistase pontefico massimo nalle seci di C. Coure e di sus autorità necesse a sè ciesso decretate la Spagus, non pertanto indograva ancora nella Galliu. Lepsde prima non volte escoltacio, me facendori egli spense volta ordere da selecti, ogni capitano essendo migliore di Lepido, ed Antunio escado migliore di molti, quando per altro il cino fatto non l'avez uscir di senno petterrato il vallo dalla paetr opposta degli slloggiamenti, ne fu dai soldati ricceulo, e cedonin a Lepido al titalo di comandanta, ritenne per sè quasi tutte l'autorità. Allorché ngli entre nach alleggiamenti, Juvenzio Laterense a si steren eguado pella morto e nella vita. non svendo potato con le più calde istanze cadus re Lepida a non sujeri con Antonio, dichiarato sensco della repubblica, s'infilzò nella propria epada. Plattee poi ad Asinio Pollicose ambidue rimitero eli eserciti ad Antonio. Il primo con dubbia, cioè con la sus solte fedo ito era per multo tempo seco stesso consbettenda a quale della parti volgerebbesi, ne sou si bene commetive, poicce talcolte mostracci fautore di Bruto. disegnato console suu collega, e si vantava nella sue lettere di essere sul senato; e tal'altra m'era del sensto il proditore. Il secondo poi, cioè Asinio Pullions, senapre tenure mel suo propositioento, cirucse fedele sile parti giulime, e delle pompeiane

LXIV. Decimo Bruto obbandonato prima de Planen, pei auche da fui con argusti persagnitato, vaggendo che a poso a poso disertava il suo entroito, fuggi e ricoverò nella case di un certo appalleto Camelo, uesen noto, presso il quale ceuse tracidato dai mandatarii di Antonio. Stontò egli in tal guise la meritele pena della ma colps verso Cesare, che di tanti beneficii avealo ricolmata, del qual mentre n'era il maggior degli emici, potè divente l'assassino, e la melevotenza di quella fortune di cul egli avve tretto fratto confinendo nell'enter seo, etimava giasto ritanere cheochè da Casare evesse ricevuto, e Cesare perchè deto glielo greus, dorersi spugnere. Si è questa l'epoca in cei M. Tullio ed il tribune Canisio inveirone contro Autosio, sen l'una con cagnesca rebbia lacerollo, e l'eltro con szinghe di splendida e divina eloquetta dannò a perpetua infamia la zuemoria di lui. Ambidus caddero vittime della difese libertà. Antonio comiusiò la prescrizione nel sague del tribano, e terminella in quello di Cicerone, quasi arxio di vendetta. Il senata dichiarò poscia Lepido memico della repubblica, come

pricae secre dichiareto Antonio.

LXV. Vi fo silora tra Antonio, Cesas e Lepido, ana socrispondensa spictolare, e i fe'pencia di pace; i otente che Antonio iva riflettendo a Cesare, como nemiche a lui fosses a le pasti posspartes forent; at as qued jum exercissent fasti- ! riam: et gaunto Ciceronia studio Brutus Cassinance attallerentur; decounciaretone, se ours Ureta Cassioque, qui jum decem et septem trajamen potentes crant, junctarum vices sate, el Corner rior assermanetar rangardiam; diterators. eter Consumm natria, quam as emisi ultiqui deheer. Leiter imits notentian sometes, et horsentibus orgatibusque es erritibus, inter Antonium simm of Conserve Scin official; staum rest. pririgna Antopis despunsa Caesari. Concedatumone init Gener seidle, om to rivieti suom iraplezet, x extend, octobres, cura college O. Pedio, post prieto conditam ribitica armia notat, ante terls, quem tu, M. Vieici, consulctum inires-Videt hie annus Ventidicas, per quato usbem toter cantivos Picentines in triomobo ductus cest. in en connellarem neurtextara junz entero prectorias, friem has postes triumpherit.

IXVI Farente deinde Antonio, simulatas Lepido, quarura eterque, et praedizimus, hostes indicati errae, nuoca embo mellent cibi o agriari quid pessi corret, quam quid emeralment, repugnante Carazre, sed irantes adversor signs, instanratem Syllani premplemalum, proscriptio. Nabd tem indiceum Ille irmnore felt, onest gued aut Carsel aliquem prescribere coartes ert, sot ab alle Cicreo prescriptor est i checisagor scelera Antonii rux publim rat, querarius selotem nemo defendings, goi per tot apper et publicam cirltetla, et pricetam civium dafenderat, Nibil tarmu reints. M. Antoni topoit suim excedere propositi formen energy promotes raino se pretora indiguates): mbil, laquara, rgisti, mercedera corle-atissimi oris et clarissimi mpitis abstisi narsereado, rectoramentoque fencieri ad conservatoris mecodam reipublicae taptique mes, invitação necem, Rapusti to M. Cireroni locem callicitam. el arlatem seniirm, et ritem priseriogem te mincipe, guan rab to tripmvire mortes: famora er ra glorirmque fretorum atqua dicturum adeo non abstolists, at sexeris. Verit, viretgen per omorm seculatem mentariem. Damage bot vel forte, rei providuatio, rei otcomper canalitatum regues raturas corpus, quod attr pana solua resomerem animo vidit, ingraio complerus ast, elements illeminavit, maur hit insolume, consitern ner'i cut tradem Giostunic trabet a umplique postrutas illus m te scripta mirabiter, taum sa rang factoru ersecrabitur; citiusono to mundo geous bonuum, quem buige nomen cadet.

priane, a qual potenza già perrinote, e con quanto ferrore Giornar cereasse d'incalacre Casso a Broto, Avvertendolo finalmente cha con curati suk lorti di diciassette Isgiani sarr bhe ner onire ir can lorre, m egli dispreszata avesse la aga grajcizia : loi in fine maendo vist dels della vendette del padre son, ch'asli non l'era di corlla dell'enten. Venne quinds a stringerei allempre feu d'esti, e par l'esortazioni e pregiuere degli eserciti. Antonio legoso in parentele con Centre, tol dare a lui para sus fieliustre la issore. Ottavia chin il corsoluto il riorno prima che commissa il rantesima anno dell'età con pella decima calcada di ettobre, in colleganza di O. Pedio, settempto nove anni delle fondazione di Roses, settantadur prime che Lu. o M. Vinicio, entressi nel consolate. Si ricle in queet'anno Vintidio accoptione le dignità consciere elle pretorir la quelle riessa sittà, sella quela era stato tratto la trionio tesisme costi attri cattlyi fatti nel Piceno. Più tardà celebrò anche il trionfo.

LXVÉ Antonio noi a Lanido dichiarati ambidue, prope diam, pendel della repubblica, nin rimembrando quento del senato sofferacro, che quanto averano di sofferir maritato, prayapparo furibonds al rinovellamente delle faccate proscrisioni silime, Cesare inderen contro des discerdente. Nolla vi fu di el judarno in quel tempo. enanto che Cesara nella necessità si trovesse di proscrivere taleno, a chr pur ano vi sia siato che abbie potato proscrivere Georges. Troncate venne per iscelleraggine di Antonio quella santa voce delle natrice serum cho nessano socresso a dilendere la selute di coloi, che per tenti appi e la pobblica salute di Rome, e la privata dei cittadini arrya difeso. Nolla tattavia facesti, o Marc'Antonio, persiocché la traboccaote indiguatione mi aforza ad uscire con lo atile dall'indule di questa scrittora: culla, dissi, ir cesti, contendo merceda nel chiarimimo capo troprato, e pre la tropcate celestr eleguence : cou fent la ricompensa incitaudo l'assiriour di un tente cousole, a conservatore un tranpo della repubblica. Rapirti ta a M. Georgia una vita effencione, l'età sende, una vita rufiar assai niù miseratala sotto te principe, che unn sie cleir le morte cutto te tenurusico. La fama noi, la gloria dei latti e dei detti, tento a lai ann toglical, the saze per te alle r'accrebbe. Vive reli r virrà per latta la memoria de secole, e fiachio sale o rimarri questo (rio che rentora il regga, o proveldcore, o um laborles cliencouse) vesto coraplesso di natura con cellando quasi fra i Bomeni peartro um la mente, rhirecció con l'ingegon, reschiare con l'eloquenza, trurrà acropre seno a rompagua dell'rti sur la lode di Cicerane. La porterdà tulta anemirerà gli sentti nuos contro to,

LXVII. Hains tutlus transpire lartanem pr deflere maidem nuisquam astir diene notnit, adeo nesso raprimere rechis potest. Id tamen notan dunt rit, fuiser to proscripter unorum fidein managem Directorum mediam, sermorum alianum. fillerum multim: silen difficilis est harmibus ntennoun conceptar arei spore. Ne unid tilli ametem refingurer luc. velot in dotres invitemen-Lumgar socieris, Antonius L. Conseren avancufum . Lepidus Paulum fratrem proscripserant. Nec Planco gratia defait ad impetraudum, ot feater rine Planens Platins programmerstor. Forms intre josor militares, qui currum Lepidi Plancique recuti erent et Inter executionem civium psurpshoot bone versum: a Do Germenia, nonde Gollis, duo trigotphant consules v.

LXVIII. Sun prarteritum logo relacatura prque ecim persons orobram estar rei capit. Desu in acie plurealies reresque de somos rerera Carnet ditalest, M. Carlina, rir eloquin unimponer Curioni simillimos, sed in atroone perfection. nerminus ingraiuse orquem, rurs in otro ur quieir setvari una pomrt (quippe prior illi raa fami-Harir cours mens eral), in practure noverum tabularura ancior rautitit, ornuittour acostos surtaritate et cas, deterreri, acesta ctiaro Milono. Aupio, qui non impetrato reditu. Julmust partibus infeates reet, in urbe solutioners, in serie occulte helbram tumnitura movem, primo anmmotus e republica, mos conculenbus armis, ruettre arostu, circa Thurios appressos ret. Incepte pari, similis fuetura Milania fuit; qui Companii in Hirpinis oppugnent, irtusqur lapidr, tura P. Cludio, tam patrier, quem armes petebat, poensi dedity vir longies, et ultre sortem temernerius. Quateuus autres maguid ex omissis petu, notetur rmmodica et intempestir a libertate mos adversus C. Comures, Merailam Epidium, Flavoragee Caesetium tribones plebls, dam argumot in en regul voluntation, near sum dominationie expertor. to hoe tamen same largestit processis imr xrassit, ut censoris petius contentus nata, gram animaderesione directoria, summorrest cos a republica testareturque, cur mbi meserrimum, ented but nature out of exerclendam fores, and subsumper dispites. Sed ad ardiness corretesdem est.

rasfediri in tea seione, e più preste nel raundo verca meno l'amana stirpe, che la lode di lui. LXVII. Le reingore di r ui andò delente que-

st'rté tutta, nou chr poterai parrare, pup possono reppure userr empiantr abbattons. Non it tutturia de conscritorei, essere stata nilore la nietà delle morti verso i prosentti evandusima, muella dei liberti turranna, derfu schiari algunata, del fieli pessure. Truto malagorole riesce sels auraini l'industair delle spersour bene o male concenite! Ma affinche unlla di sente inciclate non rimanesar, quasi pre assegnar ricompensa al deletto, ed inritares l'Issitatione, Autous proscrisse L. Coerre enn sin pateron, e Lenido prescrisse Panlo eun festelle, nè s Planco mascò favora per uttepera lo stesso contra Plosia Plance sun fratello. Laonde coloro che seguitavaon il carro di Lepido r di Planco, perscolarano questa verso tra i mottrani dai coldatt e l'escressione des rittadini deernda, i dar consoli : a Dei Gremmi han trianfo. n non de' Galli, n

LXVIII. Parliaron ura di on fatta da nui nuomesso e suo luogo, r chr la quelità del suo autore uon nermritr di trassudare. Mentre Cesara combettera (o Fersalia a nei canterni pel fotoro detino della repubblica, N. Celio per coraggio ed ringururs simile a Corione, as in embedue queite dati a tai maeriare, ne mena inegracemente maleneis. redends di onu poter serbaru propore in mediure lutions, perciocché più guasta ancora dello minito arrea Pecunamir, pubblicò pella que preture, reotro l'antarità del console a del senato, drile nuner leggi else shotir son i debeti, richisca ò dell'estin Annia Milana nemica delle purti einlient per non arer potuta ottenere da esse il 100 risotriumento, ed attuari in Roma occulturaceta In sediciour, r nella campagna gor reachi turaulti. Voone prims sesociato dalla repubblica, rd indi per ardine del ceneto spento delle coni consoluri anor i Tuei. Milene in une somieliente intrapresa incontrà un mito somiglante ; serciporbé claprode d'assidia Campra preli Irpini, coluito de nur pirtre, ecoulò le pene « Ciodio de ini epento, ed alla patria rh'ei combattrys : nomo inquieto r temerario, più che alla fretana sea non concruivasi. Riturnando ura sopra talana delle ruse da mr ammente, unterò la jotraspestiva e scanderata libertà di cui os cono contra C. Centre. Marulla Esolio r Flora Crassia tribusi della piche, i quali mentre accuraraulo di sapirare alla decamazione, periodurono rusi stessi di sperimentaror la forsa dominatrice. Tuttavia l'Ira del si sperso oltraggista Cesare si restriuse ad allocatauarli dall' araministranione della repubblica ; a' appagand» in tal ruisa piuttosto della mota ransoria, rhe della dittaturia nunisione: edattestando esser ben sver-

LXIX. Jam et Dolobells (c. Aris C. Trebomir m. manu maram, cui monennella). Grande deceplans. Scorrage occident, vivors advarsor merita Coccorir incretisaitmum, merticinemoner condir einr, a can ipse in consclare proractor fritigiom from: et C. Cassins, acceptis a Statio Mirros et Crispo Mareia, praetoriir riris, imperatoribusque, przeralidli la Syrir legionchus, inclasum Dolobellum toni praeoccupata Asir in Syriam perrepersi) Landorne, expuenta ca urbe, interfeorui. Its tectso, of rd ictors servi sei Dolchella ston serniter cervicem daret : et decem legiones in en treeto rai inrir fecerat, Et M. Brutur C. Antenio. fratri M. Automi, in Monedonia, Vatinioque circa Dyrrachium volentes testiones extorners: and Ar tenium bella lassuieral: Vaturana dametione obrucret: guam et Brata; callibet d'ugan per eforesdor videretor, at Vrtipior until pomini esset postferendus; in que deformitas corpores enminepitudiae occiabat ingenii, adro at ansans einr dienission domicilio inclusus rideretor. Erstons septem legionibur relular, Et tous Petia, ourm cops. Pedior, sollner Coesses, Interes, omnibur, qui Coestram patrem interfecerant. nous legious demonts Interdictors cert. Our tempore Capito, patrous meus, rir ordinis sensterii, Agricosa subscriput in C. Cassium, Dumque en la Italia gerantar, acri atque prosperrimo bello Casupr Rhodom, rem framanis operis, ceperat; Bentus Lycios daricerat; at inde in Macedonism exercitus trajecerant; quam per oscuia. repoguare urtures russ Camiur, atiam Bruti alementum vancerri, Name renerits, more ral promier fortour comitrie sit, nut relati fatieria materies destituerit, quem Bratem et Cassum.

LNX, Tum Cruar at Antorias trajecernot recreitur la Menoniuma, as pado r rhem Philippos cam M. Brate Candoque arie concurrenat. Coram, cui Bratou pracerat, impalais bostibus; castro Gearrie capil. Nuo ipsa Cassar, adamai lefarnisimas valetudios erat, alabat manis docin, crutus atlam ri Astrorio saccido, na in castria rearrament, manifants demunicatione quietir territo. Id natura, ni qua Cassirio facesti, façatum

ba com per lui il redresi contretto o di scemare della propria entorati, o nd assire dall'irdale sua mitrale. Ma ritoroirme in cammino.

LXIX. Dolabella gia rren con frudr sorromeo. ed ucciso a Sentron pell'Asia, Cajo Trebonio consolt re ruo predecessoro nel experendo qualla poringu: nomo colanto incusto cersu i heneficiali Cours, chr cormute di euerr pertucine della emrte di colni, la cui mercà ara reato laprisata alla repressa degnità di consula. Lu riesso Bolebella, dopo avar occupata l'Asia, s'era trasportata in Siria, a chinsa in Landicea, la carla espugarta noi avendo C. Canin con le fortissime legioni della Suria ricevota dai lue comenderta biano Murco e Crimo Mercio atà pretezi, il reduse alla necessità di darai la morte, r m la diede presentando non sensa cora ggin la testa al colpo dal ra o proprio schiuva, Cassio a' impudeor leost di dieci legioni. M Brato pui tolta arre a C. Antonio fratallo del triumrico, ed a Vatinio, la lacioni cha essi ramandavano, il neiron in Macedonia, a Palten presso Direcchio. Sebbene a lei quati apontance ri relemento, nur queste sei Autonio l'assalse con guerra rperta Vatacio poi rimago sonraffatto dall'entreita dal uno morra a della sae discrite : Brate in fello sembrando rapitano de antrocesi a tetti, e Vatipio de nosporti a gradonque, Garangiava la costui ir diformità dal corpo con la tarpezza dell'animo, talchè l'uno parea esser convenientissima stenza dell'altro. Rivota des man ei tror à in tal suita forte di altra setta legioni. La monto tempo per la ferre pedia cresta del consale Pedio, college nel consoleta di Ottavia Cesare ranne jetimato l'esibo e tetti colere che errenco avuto parte nell'as sarunio di Cesara Il pudre, lu tela occaziona Capitone mio evo, dall'ordine sonatorio, sottoscrissa insieme con Agrippe ir sentenza contro C. Camio. Mentre ció accadeva in Italia . Carrio dope uno calicala a malarerete errera, sebbena di estto falice, prese riffin Rodi. Bento rottomise i Licii. Porrir tutti e de uteseportarono gli merciti in Mrcedonia, dove Cassio tanto par ripugrarda all'indola sur, rinse in communetudine Berto medesimo. Nor trorersi capitant a rai del pari che rd essi più sorridesse e principio la fortune, e cui più presto quesi etraca mbindonarie.

donorre.

LXX. Cesare allors rd Antonio, trasporatii i foro cerriti in Maccholin, vennero a hatigiis aon.

M. Brata e rac Caulor grap is celtid di Filippi.

L'ais consandata da Brato, escelato il cerato, primpdread daggi is languante il deracer, poeder gri rizaso esceniara gi inostelai di corare consensabene foso cassi mal formo di solo, ad il medito Arterio riteritia ente sono da non patente visione servata. De reas a non insupere ed namo.

av male moleclars, in eltions se receneral loca, Tem Cassing on my fortuna eventure collegay sestiment, name diministrat erocatum, junispetony nuntures albi, quer esset multituda ac vis beminum, quac ud se tenderet, terdinavo unacarete, comm in vicino easeb semen corro ad vom tendentium, menny pulpage factes unt signu denotari nement: unutimam bustes esse, qui irruerent, lacerna caput circumdedit, extentamque cersione interritas liberto praebuit. Deuderat Casti capat, cum expentes advenit, noncians Brutom esse victorem. Qui quara imperaturem prostratum videret: " Secust. inquit. cum, onem men recidit tarditas; w vi ite in cladium incuburt. Post panoos deinde dies Brutnu conflixit euro bostibus, et victus scie, suum in turnaluse saute or fore se reconsuet, impelratil a Stratone Aegeste, familiari suo, at manon moriture commoderet cibi : rejectorus lauvu super cenul brechie, come mecrosym cledii clas dextera tenens, ministrao adepoviment massocilles, ad cum insum locum, que cor variost, impelleus se in valung, uno jetu transfixus exspiravit protinus. \

LXXI. Mesulla, follows tissimus in venis, wronirang in Blue cast via Bruti Cossilione auctoritati. cam veset, qui vero docem poscerent, myesci benshigo Caesaria matuit, quam debiam spem symorum tentere smplius. Nec sut Geogri quioquam ex rictoriis win foil factles, guam serresse Corrinam; sut majus exemplum hominis guets ec pii, quam Corvinus la Carmeron foit. Non aliad beliam cruentius enede clarissimorum vicorum fait. Tum Catonia filsus cecidit. Eadem Lucultum, Hortensio seque, amicwetimimorum civism filing, fortune rhatolit, Nam Verro ad-Indibrium movitaras Autonis, diena illo ac vera de exito eius murus com libertate coninatos est. Deasus Livins, Juliae Augustee pater, at Verus Quintalius, no tenteta quidym hostis miserico edia. alter se ipse in tebernaculo interessit; Verus autem liberti, quem id facere coegerat, manu, cura se insignibus honorese velauset, turnisins est

LXXII. Hone exitum M. Bruti partium, asplisono at XII annum agentiu, furtuas vuo voilati incorvopo animo vija in diesa, ques sili onner vitater unius temeritate facti avaduli. Fuit unium don Castian neliore, quantu vir Bruton. E quibus Brutius antinuo babere malles, juimione magga tuorrea Caution. In vitero matur va, in vitero vitata, Qui i vitenessi, quantum

Onella comundata da Cossio, volta in fuga v granemente battate, riconeroni nelle vitere. Arromentando religillora del proprio futo quello del no collega spiceò un reterano ritr eli treame puove della cuantità e forza della sente armata, che mostrary di ayanzarai verso di lui, y tandando ce la v ritorostri, e semare ciù v'acostando quella moltitudios, la gravie sé ben revrisore si potres. ot a carlone del polyerio il vessillo rivanoscerno fini Carrie di persandersi che form per rece irrarious di nemici. Ray noltoni quindi il capo nel soo rasptello, presentò il collo curuggiosamentu al liberto, a si fe' dure la morte, Cadeva la testa di Ini, allurché gianse il vrieveno con la neuva da Bento vincitare, e vedvado vali steso a terra il 200 ospituoo, a mgulterà, disse, colui che necise la mia lenterra, u e detto, s'infilsò mella spada. Pochi siarni deno Bruto vmne co' suoi provin a ciorcata, e scapfillo, riceverò forgende dunette in an rights, ove dopo ever fatto che Strateno d'Erra mo intimo vaico gli promettesse di soccorrecto a movire, ritorto il manoo braccio sepra il capo, Lynyndo colle s'estre la punte delle spadu di Stratone, le rivolse ella sinistra memmella, e s'aurentando recento dove polas il cuere, scivò d'on sol salos.

LXXI. Messelu chlaro u luminosissimo giovane, che nel campo carreltava un' antorità amaile qual a quella di Broto e di Cassio, essendovi chi rules confraingly il supreme comundo, preferi di vasere conservato per hypyfivio di Cesere, anzichè porm quoramente le sue aprenze nelle dobbia sorty dell'arcai. Me nè Ottavio trasse delle sue vittorie frutto a lui più caro dalla consurvata vita di Messala, nè vi lo mui più insigne esempio di grato unimo u devoto, di quel di Messala verso Ottavio. Nesp'alire escere fetto ever mai sì crudel mene di tanti chiarimimi comini. Cadde il figlio di Catone, Le stesse fate Loccò e Lucullo, ed Ovtensio, fieli di due grandissimi cittadicia Varrone fetto morie de Antonio anam per diferrirmento. predisse delle flue di Ini con gran libertà, conc rare e di loi despe. Livis Druso sudre di Giulia, conclie de Augusto, y Quintiliu Verro senza provocav aspoure la piste dei semici, son si arcine nella tenda, l'aitre dopo essersi decurato dell'insegor della propria dignità, contrinse il sun liberto

a dergit ir morta.

LXXII, in questa guim piscque alla acris cho
terminane il puritto di Bruto, correndo questi
allora l'amententalmino ettimo d'il Viapora nomo
ne partico del Primina pere col incorrenta fina
n quel jorno nel quele con la temerità di un sol
fista concolò i tutti ir sur rività. Canio rea tutto
miglior capitane, questo Bruto como mighore.
Arregi accio, morto l'ono, retutte ini il 'altro
miglior capitane, questo Bruto como mighore.

reipublicue intesfait, Consurem potins bahere, gusm Antonium principere, teninm reluissel believe Realow, cream Cassings, Co. Bomitims. peter L. Doseitsi, nones a pubis sini, ambreotissimae ac politicaimen simplicitatu viri, men bains Co. Doseltti, elaritsimi invenia, necupatia pavilesa, cum mugno sequentions considir son comitatu. forem fortugueous se commisit, secretions comtentas duce pentino, Statum Marcus, qui classi al custodus mais practiseral, com ound commissa sibi paulu exestitus parinmuus. Sex. Pompeince. Co. Magni filinm, qui ex Hispania acacrtens Sigliam armis occupaveral, pelil. Ad quam et e Bentianes matris, et ex Itales, missoum terresum partibus, ques prasenti peniculu fortova subdanurat, proscripti confinebant. Onippe mul-Inm babentibes statem see Chet dux erat idences : anne fortuge pap electionem duret, perfocium nstenderet; exitialnmenn temperialam fuginalilens statio pro porto forei.

521

LXXIII, Hin miolescens erst studiis rudis, sermone beabarus, impata strenus, mana prompine, engitatu ories, fida patri dissimillimas, libertorum suomes liberius, servorum que servas, wording invident of pereral homillimes; enem senatus, pene tol ne adbne a pempeianis constant partitum, post Autonia a Mutana fagum, codem illo tempore, quo Broto Cassingon I masstantes proxinces decressrel, smooning ex Hispenis, ubi advareos eum clarimimom ballum Pullio Avinius pranturius gesseral, în petassa beus restituent, il orae maritiman praefeceral. Is iam. ni praediciones, occupata Siedia, servitis fagitiscoque la numeram menciles sui reopieas, meganam modess beginnin affected to tende Measure at Managerates, polamon liberios, stanfecton elassines, listrocipiis ac praedatiombos infestato meri. ad an exercitorages totalism rapto mebalat. quem aum one depuderet, sindicatum armis so ducin patris soi mare infestare piraticis anelembar.

LXXIV. Fractis Brutinois Cassisnique, patilbos, Autonias Irassumeiras stèliarus pervincies stabitilit; Cecar in Italiana se recepit, comque longe quam spen sensi innoclinosorem repert. Quippa L. Antonias cotes, sittorum finiția mi comore, sed trituitra, quan inhardam în illo creste, capera, modo apud a steranos criminatus Cacasara, modo so, qui intiliai, diviniore graenemico Nel primo a eramagador fortezamas secondo maggior sistă. Che in mobiline simuli fossere nittoriosi, assento cionò alla repubblica cassa conerrate de Cesara anzi abe de Antonio, tento esoveta le enrin esserto pint tosto da Bruto, che de Cassio, Cn. Domisio, morte non ha coolto, nome d'antice u pobela manolicità di costumi, pedre di L. Domizio, ed mu di queste chlarasima payane Cu. Domínio, el inanto con delle pari necommento. de infinite multitudine adernote al suo partato, a e'affidò nila fortuna, renpresentando seli solo il rapo di auella fasione. Stazio Morco che camandans la flotta e contadion il mare, si signì con onalla pustndi nusi a di essecito ch'agli nossandara. n Senta Puraneo, figlio dal Magno, aba situaconda datle Spagne insum uses la Sicilia. Afitaismou anno Sesto non munn dal cumpo di Bento, che dall' Italia a da eltre porti, intir que prescritti che la fortana involuya al eresenta pericolo: qualsivarià doce essendo conseniante a chi non sucon sinhele condizione. Le fintune il pomministrare n non la scolta, a presentando seli no miorio, nell'esiziale tampeste, servis di porto si fuggitivi un asiln qualenqua.

LXXIII. has it sincepetto rosso profi studii, hasbero nel linguaggio, a sementa nello scontro, d'impetacm indola sfreusta, di vivo e repido pensiero, nella fede al padre dissonigliante, bhoeto de'suoi trhanti, arbiano dogli achiani, dugli nomini comicui insidioso, per obbidire set'infirmi. Il sepato composto allora prasi inita deciraderenti di suo padre, dopo le fage di Antonio da Modens, a nel tempo aponoto io cui decretara a Brato ed a Cassin le provincie d'ultremure, richiamalo avealo delle Spagne deve um stalo battoto na enerra da Asigio Polliggo pratorio, a unu contento di ristimireli i beni paterni, date gli avez l'incarico di sopra vvagliare la spingga marittima. Occupela dunque che egli clibe, si cuoma riissi. la Sicilia, nicevendo nel cospo del uno mussito i forcitini meli schieri, radano nu eran numero di lenioni. I per merao di Mena I di Menecento comundanti della sua flotta a giù lebenti di suo padre, infestò il trare con balsonecci a dapredanioni, delle couli prava per sostepasa sè sterro u l'assectto: pao acarbe antioni di melestas con piratishs rellacagnini quel mare ateno, sha della ermi e del anione di mo padre un atniu liberatu.

LXXIV. Sconfitte le parti di limito e di Crasio, And onine shu docera recusa nelle paratincia ellarmaniana fondigni diquanto so Maccolunia, Corasa venne in Raisa, a Irovalia musti poà si utilman shu musti masalo credinti. Perziocebè L. Antonio connole, simila a uso sistello sur'isia, maigrando delle siristi, she non patanto talvulla nel tripravira massianzanoi, sera cel calmoniare Catara sono i vettenole. diorum, naminaturgo colonila agem amigerant, ed arms sections, magoum exercitors conflaverat. Ex altem parte auce Antonii Fuleis, nabil zanliebre praries corpute serone. Depris semia tomultume mucebet. Heec belli sedem Prasaeste ceparat. Autoulus nuisus uniliums virabue Caesseis, Perusiem se contulerat : Plancos, antopienerum adoutse partines, esem manu extenderat suralu, grace onem ferebat Antonio, Dura Cartae ejetote et furtama eue. Permeiam expomuseit. Autonium inciolatum dimisit. In Perumana muris ica militum, muam veluntata mevitum ducis. Uebs income, cuius instiem locendii mencope eine loci fecit Manadonicus; qui esbiecto rebue ne panatibus esis lgoi, trecefia um se gledio Sammer intelit.

LXXV. Per radem tempora excreent in Coppartie bellam, good, professor cargos, qui serdideragt turne, natrocinium, cichet T. Claudios Norte, praetorim et pontifex. T. Gaesarie nater. magni cie coimi, promptizzimique ingenii. Id quoque adrenta Caesarie moutum «Logo discussom cel. Onie fuelanne motationes, quis debice recum hamaurram cum satie mirari quest? quie con diverm presentibus, contrariagus exspectatic unt speret unt timest? Livie, mbilissimi et foetissimi viri. Drui Claudisci filia, genera, probitata, forms romanarous emicentissing, quem postes conjugem Augmti vidimus, quam transgressi ed does sacerdotess at filters, tuen foriege, mon futuri sai, Caesaris manoe, bimum hosa Tiberium Cansarem, eiudious romani imperii, futsrumous einsdem Caesaria Ghura, amtono sinuper sale itinerum ritatie militum gladiie, uno combente, quo fecilies occubaretne foga, perreust ad mare, et cam vico Nerous pervecta in Sigliam col.

1.XXVI. Qued attions testimonium reddenen, in en nun fraudebo arum amm., Quippe C. Volleiu, homentulmino inter litu cocca judileiu, and produce produce alexander in securita, in Campane, digrama Beronie s Napations edjuare farent, gravi jean actit et copput, culpu ch impleteme cum e omicitiam pations edjuare farent, gravi jean actit et copre, cum consei sea men proset, piddo sa ipse care l'arbiva, Planzempa, mulchéria fugee omiten. Nun Pullo dévisie cam acque paiquista, n. Nun Pullo dévisie cam acque paiquista, om con eccitare ell'armi coloro else per la ordinata dirisions delle teere, a pei papei nominati coloni spugliali eimmeano dei loro beni, rescolto senva un emadesimo esercito, D'altra porte poi Fulula elessa marka di Antonia, che nationem di donnesou pitra il corpo, soffiara da sar tutto la ruerra e la sedizione. Puer elle la mule dalle ermi in Preueste. Antenio execisto de ogre paete dalle forzo di Ottasuo postussi i e Perugia, done Planco fentore del connartito niù gli fece speror de soccomi, che o lui non n'alabis in lette receti. Comes cuando del enocolors a della sue fuciona cipugnò Perugia, c licenzió Antonio selvo ed inciolato. S'infierà contra i Perucios suò per ira dai midati, che per calceta del capatano. La citta fu incondista, e comincià l'intradio dalle cesa di Mocedenico, il niù corninno cittudino di Perugu, d quela dopo aver appiceata il fanco alle cose ene, e' infilto sulla coada e rattossi nella famma.

LXXV. lo queste steam epoca divampò la greees in Cempania, eccitata, col peomettere peolexione e coloro che perduto avevano le loro terre, de Tiberio Claudio Nerone, preterio e poutefice, nader di Tiberio Cesave, di evande animo, non meno che di colto ed eddottripeto ipperon. La presenta e l'erviso di Ottorio escase loteramento anche questa gaurra. Chi petri mai mersa gliaru di soverchio delle ciccade della furiana, o della dabbie sorte delle omane cose? chi non dresmannes spemma o teniere sons diserse delle presenti, ed unposte elle insmarineta? Si eide allora Licia figlia del chiarinumo a valoroso Chandiane Deser, per istiepe, per onestè, per bellezne prime for le donne romane, quelle steen che poscia vedemno moglis di Augueto, a dopo la costui aputeusi, sue escerdotesse o figlia edottiva, logarre le meno dell'indi e poco suo Cemes. e recando nel seno emesto Tiberio Cesas ellere because, destinate ad essere fatoro fighe di Ottavio eterso, n vindice del romano impero, (ocolacsi alle spade del mideti per impratecati sentieri, ed compagnata de nos sele guide per meglio secoltare la ma faga, giungee el mara, o cal marita No-

veia e rouse (a Senfa).

LEXTI. Le uno fazadezò qui C Velirio ave nice, mons in circià vosareo dire Indeixo, el male, mons in circià vosareo direc Indeixo, el male soverente latrimociana che upe sel quo efunicio varrei raz. Eletto colla Camponia del propage come ano del principilo di circotti nossatti quello, cie prende degli certi e delle quera e mechine militari del massimi e delle prene menchine militari della massimi e delle prene menchine militari della massimi e delle prene menchine militari della massimi della menchine dell

din petenta in potastato Actonii Venetia, martis speciosisons reline circs Altipum, shasque cius regions urbee editis. Autoniam petene, engum ndhac Duminum, quem digressora a Brutiania eastrie post caedem eius neredisimos, et propriae classis factom ducers, passiliis anis illectors, ac fide deta, junzit Antonia, Ong ficto, puisque orquem se procediterit, scial non minue a Folhone in Autonium, geam sh Antaero in Politicnem esse collatore. Adventus deinde in Italiana Antonii . nesenaratorona Cormeia contra anco babuit belli metum : sed pax eirce Brondssium composita. Pee man tempora Rufi Salvidimi arelesta consilia patefecta anni. Oni natne phocurissimis initiis, parum babebat eamma accepiase, et proximue e Co. Pampeio, i psoque Cecare ex equater ordine consul creatus esse, sist in id ascendisset, e quu infee se et Caesarem videzet et rempublicam.

LXXVII. Two expealelynic consense ponels. miero geneia urchat inferto mari comusa, com Pomorue opeque ciera Mutmen nax inite: qui haud shapedo, opum (o pavi Coesseemone et Antonium coma exciperet, dixit: in Carinia suis se coenem date; referent hos dictem ad loci eospen, in use paterns domue ab Antonio possidebetar. le bec pacis foedere planait Sitiliano Ackniemque Pompela conceilere. In quo taccen animus (aquiee mausee non potast. Id unast tantummede salutare (ademin such netriae attolet, quad pancibus proscriptis, difeque, qui ad eum ex dieersis coesie furerout, reditum ralutumque partus est. Que ros at elios eleristimos viros, et Nerenem Chudiam, et M. Silanum, Sentiumque Setornicum, et Aruntium, ac Titimm restrict remobleme. Stations autem Mureum. qui edventa poo chemicas ocloberrimas vires e us duplicaverat, insimulation falsis crimusticpoles, quis telem virum collegem officis Mens et Mennerstes fastidierunt, Pompeine in Sicilia interfecerat.

LXXVIII. Boo tracto temporum Octeriem, sorrema Casarie, M. Antomu, dasti tazotera. Bedireat Pompriue io Sinham, Antonian io tranneeinan petamolio: quar merjoli numentir Labienan, ex Biotano contan profetti al Petaha, perdacto curum exercito io ŝyrism, interlectoqua lagato. Autimi emouwereit; qui citatus et ilusta Vendidai uma cum Petaharam copiis, celulezicianqua grecum Paroro, regis filos, estamlezicianqua grecum Paroro, regis filos, estamülen nella spoda. Gesare tollecò che Fulria su n'andress sales dell'Italia, Planas I' assumenced nella fogo. Intanto Asinin Pullione dopo suer consecrata nec molto tempo la Venezia notto l'obbedienza di Antonin, od essersi reso celebre con molti (Bastri fatti presso Altino ed altre città di quella revione, andò e rignirai seco lui con sette legioni, a cur) segre adescare con i coni consigli n con le um promesso l'ensere errapta Deminios n eni dupo la murte di Bruto, cendo cgli abbandonata il costal campo, era etato affidato il comerca da della propria finite, che il parsuese ed mociarni al paetito del triamviro, Chronoue verrà einetamante estimare l'enera in ciù di Pollippe. sonfesserà essere stata no ndecuata retribusione aj benefizil che Antonin gli evere resi. La cennte di questo in Italia, e gli epparecchiamenti di Caaure faceve no temer di noneo la guerro, con invece si conchum in Brindiei la care. Vennera afform in palese els scellerati procetti di lloffa Salei dieno. che meito da escutissima origina, poco stancen esser giuote al colum degli emori, a dapo Ottavio s Pompeo essere stato il primo cavalices creato console, m lé non fram pervenute duse sotte di sé ceder rotous Cemre, e la combbilion.

LXXVII. Il compo voto poi ed i lamenti del nonclo e cui la nireterie delle fintta di Possneo replerano carinime velluracija, foce stringere la pace nuchs con loi nel Miseno. Acendo celi insitale a commonly son were Course ad Antonia, nonsensa grazia dina a convitadi nelle son carene, n alludendo al numa del lungo in cui nes situata la um cusa patneua, allura invasa de Antoulo. Statte il vatto della men in concederale la Simin e l' Acuis, me ne di questa sappe appug cesi quell'esismo inquieto. Nun altro contaggio trasse la patria del ano citorno, ce uon l'evec egli patnito il cipatriamanto e la indecesa di tatti i proscritti e di quegh altri che per dicerse cagioni e scenn presso di lui cifurciti. Con ciffetto accordo ci restitul alla eepubblica incieme son altei chiaristimi nomini. Claudin Nerone, M. Silleon, Senzin Saturnion, Agantin, n Tisie. Quento e Stano Murco cho n Sesto ciuncado la sua fartissime flutta glicus addoppin le forse, fatto cetalo mocire in Sindu par finise necuse, eparceuto e rendo e Mene e Mepecrate up tal college nella loro carica.

LXXVIII. In quirio testad al tempo M. Actonio mació in maglio Otteria social di CarcaPompo ara di grà elimenta in Sicilia, ed Antanco
nalla provincia nitremania che Lakimo ecce
collecta in ma colciera il languotenzate di Antanio
nel i otcoberre i in Sicilia no necetto di Petti, presso
I quali monosidi ad campo di Essoto sati reccho.
Per l'uperan e pel celore di C. Vautido, ped egli,
fit no escricio, al niche di le deller genere Me-

rtus ett. Lüterin Caras per hass tampens, ost salisaļāmr indiansiaus, etinos rorumpseet militem, rezleis in Illyrios Delaritingus regelsilenības, patienilenības patienilenības pietienilenības pietienilenības pietienilenības pietienilenības pietienilenības pietienilenības pietienilenības precisenis denab tempetate Calvini Domiture, quome re countelenības denabet international pietienilenības pietienības pietienī

LXXIX. Crescente lo dies et classe et fruta Pompeii. Coemr molem bolli eine ruscipere etatuit. Aedificandis meribus, contrahendoque milità ac remigs, ne relibusque numerosa do certaminibur atque rerecitati coibus, perefectur est M. Agrippa, vir rirtatir nobilirtimee, labure, wgilis, periculo invictor, perendique, end noi, scientissimus, ellir sane imperendi cupidos, et per omnis rutra ditationes positus, enasoltisque facta conjungens. Hie ic. Arreno en Luorino lucu rotriositaires claum Cabricata, quatidispis exercitationiber militem remigenoper ad rememore et militarie et muritimae rei perduuit scientirm. Hae classe Caesar, quam priur despondente ei Nercoe, cui rata nupia fuerat. Livem rusaicatir reipublicae ominibur. duxisert cant excrem. Pempejo Sicilirecur bellass intult. Sed virum butters upo invictors. gmyitar eo tempore fortana concussit. Ouipne longe majorem partem classie circa Veliam Paliunrique promostorium, adorta ris Africi larerar it ac distulit. Es petroudo bellu mure fait, quod portes dobie, et interdum excipiti fortuna gestem est. Nem et classis endem loos vereta est temportate, rt at navali prime proclic unad Myler durta Agrippae pagartam prospere, ite inopineto adrersar classic edecatu, granic rub ipsius Geomeie oculir circa Tauromeuiom recepta rlades; neque rb ipropeneolara r bfuit . Legi oura, quru eum Cornilielo erent lerr to Caesaria, rupesidas in terra, paos a Pompeia oppressar root. Sed rocinitis fortuna temporir met are rietate corrects. Explicator quinpe almasque partir ricurbas, pene amaibur exatur naribus Pompeinr Asiam lugr petlvit, jamoque M. Antonii, rajos opem petierst, dam inter duces et ennilleen tamulturtue, et enne dienitrire retiert, more vitam precutor, a Title incolatur est. Cur in tautam domrit her facinore contractom odinm, at mos lades in theatro Perspeii facirus, rarrorallone populi, epectaculo, qual pearbelat, pelleretur.

own dgin de'r e de' l'Pe il. Cance lobato, perché l'Però armico d'duciglian non guatante et del dato, con frequenti reducimi mall'illicio e nelle dato, con frequenti reducimi mall'illicio e nelle Dalmania indurenti i ruo esercito il nesfizieran di'rperiodi, el agli esercasi delle garren. Allero per Denirio Calcina, che depo il nes campilo d'incipato e del percenti del percenti delle garren. Illicon commoder le ley que (mali ne esemplo d'incipato d'armi) percentich free hilatre con vergle il Gaptional del percenti del personale percenti del prima del percenti del personale percenti del percenti del personale percenti del percenti del personale percenti del percenti del personale percenti del percenti

LXXIX. Veggrado Ottariu crescere egni di più la fema e le forse pauril del giorrar Pompeo, risolar di combetterlo e di faral incontro el peso di quelle guerre. Destino M. Agrippa perche contruize faccase delle arvi, r raccoglicase dei soldata e de remetori, ed ni combattimenti ed e servizii navali ur gli resurfacease Como en Agrippo fornitu di lominuirrime deti ; nella fatios, nella rizitant raci pericoli Invitto, pella scienza dell'obbidire, ma rd un solo, peritisumo, nel desidraria d'imperre reli ellri smodemto, intellerente d'iudagi, tostu i fatti si sunsigli congiangrado. Fece egli costroire nel lago Arerno e nel Lurrano una lecilimiene fintia, e coi cotidiani esercizii riduse il soldato ed il rematare sommemente ummari im to nelle militari a marineresche hisogna. Con questa fiolia Ottario, rremio prime con bene apporcati augurii della repubblica condotta in muglie Liriu stategli fideorate de firmor suo primo merito, portà la guerra a Pompeo ed alla Sicilia. Mr inrincibile da amene potenza, fo egli rilom grar ementa complie dalle fortuna. Un rento d'Africa impetgoso lacerà e disperse quari tutta quella flotta ricino a Vrtia ed al promonterio de Princero. Siffatto er renimento nocque u condurer u termine le guerre, che poscia ri dicesse con dubbia, u rpesso alterna fortuna, Non sofu la flotta di Ottario in nello etamo luoge purcupsa un'eltra volta della horrasca, mu sotto e 4 occhi rugi riassi sconfills venne uppo Truromenio per la improrvisa sopravemirusa delle navi nemiche, che per ultro Agrippa urera promo battate persso Mile. La persona stessa di Ottario non lo in nunta occastone senta perirola. Le sue legione dilste do terre sotto le condutte di Combielo neo larrio, predbrro rtate direcutto de Pompeo, se la matura vertù del capitann emendata nou uresse l'arversa fortune. Ambidar allora i contradenti dunnucco Ir loco flotte in ordine de battarlie al'omne e perdette quasi tutta la mo, e rivolse la fues verso l'Asia, dure incerto ter la figura di capitaco e de appolarherele, om la dignita citenendo, rea imploranda la vita, renne nocaso de Turio per ordiar di Antonio, di cul par urem implomto il roccorso.

Trat'odia ne trasse Tesio da tale ressanisio, che

i.XXX. Accremt, green contr Pomorium bellum, ex Africa Cresur Lepidam com 311 semiplenia terinollius. His vir omnium venisumos. pegar pila virtote tam lonero fortunac indelgentirm meritus, exercitora Poosteiji, maia prapior fuent, sequentem non ipsias, sed Cresurio accloritatem or fidem, ribi junxem i i infirturque amplier ex Irelanam unurro, in 1d largeis pronessent, ul inutilia in clice a viologia comes, gar m. des moratus erri, disculenda de consilar Cassari. al semper diverse bis, quec elle pircebret, dicondo, le lace elle toriam of sur es interpretazolur, audrbatuur dennueirre Caesari, rroedrret Sicilia. Non ab Scipiopibus, rliisque retreibur remruorum dreum enfennem rurum valratematus fortine, casm tour e Cremes. Quepps can mermie al lacerurtur eart, parter nomen nibil trabens. incresses caston Levidi, evilatis, quee juira hominir provissimo tela in eum rete erant, ganna faceror ries perfor to esset fances, aguitam ir ginthis process name est. Soirer and interesset fator duers. Armati juermem secuti suel i decimonac awno, guam ad indignissimem rits sus potentiam perveners: Lepidus, et a militibus, et a fortuna derertus, puliogar velrius assirulo, intr r ultimam confinentium of Corners turium bless, emi-In our edvolutue est. Vita recursous sucrum dominion concessa ei sunt : rodiata, quem tucci non potrmt, dignitus,

LXXXI. Subite drinde exercitus seditto (qui elermone contemplates frequentiam suom, a disciplina desciscit al quad cogere se pair i posre, regerr uon surfinel) pertire severitate, partira liberalitate discarra principia. Speciusumque per id transur reliectum rapplementum cazaramae colomise. Agri eiur rebrii rmot publici : pro bis iongr pheriorer reditur deadrcies us. la Crete insula redditt, et som promitir, quar hodirque singulare et salahritalis itutar, et emocnitalis erosnumino est, insigne coronar rlassique, quo nemo unquam rememorum deorius real, has bello Agricus singulari rictule meruit. Victor deinde Caesar rerrirus iu urbem, enutrastra emptionibur complures domos per procurriores,quo irxior fieret ipsiur, publicis er neibur destinare professur est : templamque Apolliuis, et eirer portleus facturum promisit, quod ab co ringuirti extruclum manificentia rel. Prtermen

nel tempo dopo celebrando des giucchi pubblici nel tentro di Pompco, fu senciata dell'escenzioni dal popolo da quello epatacolo ch'egii atesso fornira.

LXXX. Amorché Ottario facera la guerra a Pampen, richirmato rvez Lepido dall'Africa con dodlei legissi mezzo complete. Questl, il più vano di tutti gli nomini, nè per uluna rur rirtà meritevole de tanto laura indulgenza della fortura, syrrr al proprio esercito rumita, perchè n'era li più ricino, purllo di Pompeo, seguace non già delle sun, sur delle fede o potenza di Ottario. Gouño del empendo di più di venti legioni, giunner tale recesso, the selebon instite compaguo nell'altrel rittoria, da bii coni a laugo ritredata coll'opporti sevente ri comieli di Ottario e praparre partiti contrarii e quelli degli altri, lattavia di sam come di sur propria gioriavasi, e nd Ottavio asser intimere di norire dalle Sicilia. Negli Scipiani, tri altro nessuto retice contro capitamp you magaing forteres ed grilles irolo imprese rd escaul, augusto Ottorio in garile occazione. fortur e tarvolto ori ruo mantello, unlla seco records the il projeto nome, pentirò nel campo di Lepido i melgrado i dardi che per ordine di mel prevestmo semo rentrano scarlicti motro di lui, e età traforato da una lauria il mantello. oso richespeare l'ampir di our legione. Si conobbe rllom quei diffreque vi forse Im i the capitrus Gli armutt segultrono Pinerur, r ferrido, depoarre per dicci cuni fruito d'ana Immeritate notroso, chlaudonato da beel colduti e dalla fortura. per voito di examerlia volò siir simoschia di Casara uncondendori Ita l'ultima turba di coloro the a taj ricerreraco. Gil conresse esti in rita e la possessione datte cuse sue, ma lo spoghé di quella

digultà ch'err incapace di rouservare. LXXXI. Insorre concur nell'e servite di Ottario. one repeating sedialone, che fo in parte dalla sererità ed in orrie dalla liberalità del ducc distitula. Di rudo s vviene dia un esercito travandosi molto numeroso non esca di disculias, r non isdegni di ricercare quello a uni riizar di petre costringerr La colonia capazar rhbr in quest' epoca un notevolr lugaradunruto. Siconur ir terre the in Caper vietauryano reano tuttora Indivise e di pubblica mgioue, carl in rece di questr, Ot-Irrio ne asseguò ed esse delle eltre nell'isola di Creta assai più obertose, e che renderano dodici milla sestreză. Le parmise oitracció l'uso di quelle acour res muchs ages per la salubrità ed amenità loro, sono riagolare ornamente di quel tuego. Agripper dal 1 go relegio relografi metilò ig que al r gnerra la coronu urrair, primo fea i Bossesi che un trie onore riceresse. Ottavie dape la sus vitterio ritorco lo Boros, e dichierò che dertineva

dries.

LXXXII. Our sesicle Carair tem prospere penettrit in Secilia hellom, fortuna in Caesare et republics metarit ad Orientem. Quippe Autonius com cus freignibus ingressus Armenum, so deindr Mrdiam, at per eas regiones Parthos netens. behnit ragem eurum obvinus. Primoune date Irgiones, cura omnibos impedimentis tormentaque et Statione legato comisita mer mepira ipac, com uncomo tativa exercitos discrimine, es ratifi pericela, emiliar servati se pesse desperareral; amissoure non misous quarte surte militare, captivi cuis sdam, sed romes i, enosilio se fide rerentes. Qui cirde Cruseiani er secite a captos, cura fortocora, use solumnim moderant, accessit mostr ad ristonem comesso, preedicitons, as destinatous iter untreept, and diverso advestigate perradreent. Hoc M. Antonio stene illine legionibes seleti faits de gusbus temen totogne e eccito hand mions pore guarts, nt praediximus, solidame extenses, servitainne desiderata tertis rate impedimentors to vix alla esperfuit. Henc Lamen Antonics fuerro suam, only vivus crient. virtoriam vocabat. Oni tertie sesteta reversas in Armenium, ragem eine Arte verden, fotude decenturn cuterie sed or axid hancel dresset, rareta riveit. Concente deinde at amoris la Cleanatrain. iscendio, et ritierum, que semper facul atabor, licenticon at appotationibus electur, magnitudine, bellom natriar inferre constituit; or m role, norma er Liberum Prittem appelleri junisset, que se rediraitos breiros, coronagor velatos ones, at therementenens, cothermisone as builting. ecero, velot Liber Peter, vector cart Alexan-

DAXNIII infer hore apparation bell, Planmark and Committee and Committ s pubblici usi multi case sopolitate di 'auto fattori per aut conto siffico di rendera l'abitatua sur più spariona. Edificò poseis con singoli re munificenta il tempio d'Apollus e circondato da portici, ch'egli avera promesso.

ARRYN PROPERTY LXXXII. Nel rorso di unella stessa caranagua. in col erile Simila la fortuna militare e farore di Cesara cos tro Lepido, casa far orira apche pell'Oriente la sua caraz a quella della repubblica. Imperciocabé Antos in attraversas do con tredicilrationi l'Armenia e la Madis per panateura na Perti, s'errame nel lore re, rhe e lui costrastò il passaggio. Dono arer iri pardato prima due leeloni, il ema Imperates entr Staniano, Intti i astoi hararli e tette le meschine militeri : a tel duro muse e difficule travousi muscia più fista reli e tatto l'eserrito, che perdeta esi le quetta purta di raso, disperò lo scarapo, e non in debitore della ana salvesta, ar non al fedelr consuelto di un nostro. soldate fatto cattiro nella rotta recuista. Costui mutato erre do la fortuna, egy l'as imo, r'accosté di notte illa sentinella romana ed i vrerti di non progredire per quel cammino, me per eltro diversu e silvertes. Un tele avviso salvo Antonio e le suclegioni, dello conti tottuvir perdette, como dimile quarte parte, totte le barcelle e il carriermo. e quasi un terzo dreli schiari e servitori d'ermata. Nondimeno perché rivo n'era nseito de quella casia occasione, reti appellera la sua fuer mon vittoria. Ritornato tra enci dono in Armenia. sorreest r a'impadros I di Artavade, e lo arripse in rutes e, ma d'oru, par rispetto della reals dignità. Crescendo nem di più al soo is cendros moroso par Cleopatra r l'enormezza de'asci visil, shmentati menpre dell's pa lenga, delle ras llenga, e dell's de lamont, risolse di portar la guerra alla patria. Di già evera prime prolipato che por vollibera lo si capela lesse, e aucris to i coturni e inchefandato d'edere. con rares corons in tests, ed in muno il terso, s'era fatto tracre orl cerro per Alescudria, e guisa di

Berm LEXXIII. le mezzo rgli r pperecchirmenti di questa guerra, Planco, non gir perebè avvisasse di repigiarsi elle buoni musa, nè per i more di Cesarr o della repubblica, che sempra dell'onu o dell'altre rea stato nemico, un per is dole, ed e così dira per malettir traditore, dopo essera stato s dule tor viliasimo della regina, aso cliente, ma infetto pereis che schiero, scribi di Antonio, rd notore a ministro delle turpi oscenità sce, dopo erre danado in uso straviszo rannverentando Gienco corosata di canan, igendo e coperto di sole mezza vestr carulca, appoggisto nelle ginocchia a traente una code, dopo se fine esserentato in tatto e verso tatti venele, raffreddatosi nell'amiriris de As tente merché contlute rivale de moiers. at norolom. Titiut imitatus est. Haud absorde. Coponius, vie penetodos, gravitimos, P. Silvocer, rum eccuerturastega, multa se nefanda Plasene absenti Antonio in meneto objicoret: a Multa, laquit, mehercules fecit Antonios, pridie quam to Illom relinqueres. »

LXXXIV. Cremre deinde et Meanie Corvinu coss, debellators epud Actium; ube longe unte quam dimizaretus, explusetissima Jalianuram partings full victoria. Vigebat in the parte miles stque imperator, illa marabant ownie. Hiso repulges fierzierkal, illine igopie affectissim). Navitus hae magnitudo sondica, nec caleritati adverm, illa species terribilios . Hine ud Autorium nemo. Illine ad Casurere anntidis eliqui transforiebant. Deploye in ure stone scalu Antonismae classis per M. Agrippane Leocae expugueta. Petrae captue, Curinthos occepata, bis unte nitimura discrimen cleseis bortium superatu. Rex Amyutan meliora et utiliora secutor fram Dailfirm, ecempli and testex, ut a Doloballa ad Caesavemt virane chrissmes. Co. Domitius, qui solas Antonianuum partium, nungnem reginam nisi nomine salutavit, munimo el praecipiti periculo transmirlt ad Carretem.

LXXXV. Advenit deinde mueimi discriminiu dies, quo Corne Anteninsque productis elessibus, pro salute citer, in ruinam alter recourant other diminavece, Dextenno pavium telianarum corun M. Lurie commissum, leeven Aruntic, Agrippae amor dustici certeminia erlatrium. Caesar et perti destinutus, in quem a fortena vocaretor, nhieme nderat. Classia Antonii regimen Publicolor. Socioque evenmismo. At le terra lucatam exercitum Tuurnu Cecturis. Antonii regebat Co. midius. Ubi initu m certamen est, openia in altera payle force, dnx, remiges, militee; in elters while prueter railites. Prime occupat fugum Cleopatra. Antonine fugientis ragines, quam pugusutus raihtis sui, comes esse mulult; et imperator, qui in desertoree seesire debuerat, desector exercitor soi fretus est. Illiu, etiam detracto capite, fu longum fortissime pageaudi duravit constantia; et desperatu victoria, iu mortem dimicabatur, Caesen, gann ferru poteral interimere, verbie mulcera cupicus, clamitansque et uctandens fugisse Antonium, quaerebet, pro que, el esm que puengrent? At iti, com dia più absente degicas-

abbindonth ilsos partile a i lieggi presso Olieria. Octori in regioni sete pertera le democra del vincilere conse no pressita delle use vita), docenta del vigil seven application, a quella se les in fatto mos avas che perdoneto. Non cessa grazia Capponeto, per se la conse de la conse del conse de la conse de la conse del la conse del la conse del la consenio de la consenio del la consenio della consenio del la consenio del la

LXXXIV. Nel empoleto di Casare e da Messala Corrues, le guerra ebbe in Azzio il suo fine. Meltoprimu che si veouse a battaglia, ben palese uppavive la vattorie delle parta giuliane. Di que il capitano ed il mideta furte eva e vigoglioso, di là per Inerala totto aurecim. Dall' una remanti validissimi, dall'altra da peneria estenuati. Opinch unvi di mercana prondezza, non di prezzano colorità, quindi in apparenta si prù terribdi, ras non in fatte, Nessuno discriore siungers ad Autonia, ed Ottavio ogni giorno talano, Agrippa Sualmente uspuruo Lencade, e prese Patra e Corinto sotto lu presenza della riessa flotta nemica, già dine volta scontitta innunei l'altimu combattlmento. Il re-Aminta espoitó il partito migliare a più ntileg poiché in quauto a Dello eccondà d proprio contumo, e como de Dolebella e Cassio, così da Antenia faggl presse Ottavio, Il chiurissimo Co. Domisio, che solo del protito di Antenio non urei a mui mintato ja regina se pon a popue, con messimo g greve suo reriento recomi appo Ottavio.

LXXXV. Mu finelmente il giorno avrivò di quel grandissimo conflicto, in eni Ottavia edi Antonio, ordinate a buttaglia le luro fiette, uno pagnó per la salute, l'altro per la envira di tutta la terra. L'ula destra dolla flotta giuliana venno useguate e M. Lugio, le sinistra ad Aremxio, e fer rimesso ad Agrippa il supremu comando di tutto il nu ele combattamento. Cesare rises rossi a cuella parte dove la appellasse la fortune, u fu dappertutto. Publicole, e Susio evezno il comendo delle flotte di Autonio. Quanto egli eserciti di torra : Teuro comundes a quello di Cesara, Cavidio quello di Antunia, Tusto che si veune e battuglie, tutto si vida essere du una parte; duce, remanti, untdeti ; dall'ultra nulla, fuorche soldeti. Geopetra la prime el diu silla fuge. Antonio elcasa pintento di farri compagna della fuggitive regina che del enmbattente di lui soldato, e quel capitann abe evrabbe dovutu punire i diserturi, si fe'disertore del proprie escreite. I suidati, benché privi del loro capo, perristerono con costanza a hangemente, n fortementa purmere, n disperando la victoria, combaterecto in traccia delle morte. Otterio solsact done, capre commissie sersit ensere visionrium; cistaque vient venticaques (caser promisis, que milis, ot es precarentur, pensasuns est, Eudique in condense, militre optimi impentoris, impratorere fugaciaim militre functum officio, Quis aluntet, no, or Clopatane unitire, nicotatase temperaturare forcit, qui ad ejas erbitrium diseati fugara i Ham lontorie te tura foci execuitas, quom se Candino pescriptii fuge m pairant and Automano.

LXXXVI. Quid ille dies terrere m orbi pracrtiterit, ex gon in onem clate m necessorit fortune publica, quir la bre traccurso tam arciati operin exprimere or deat? Vectoria veco fuit elemen-Lissings; ore noisoners interresonat est, nauciusimia exceptia our pe democari quidem pro se rustingress. Ex qua lenitate ducis collegi potuit. quem and mitto trir meirater rai, cot in compie philippus, et ric licouset, cictoriae ruae facturur forrit (modum). At Sociom L. Aruntii, priese errritate celeberricoi, felles, mox. diu clementu luctatus ana, Caesar servueit incolrenem. Non venetoventur Aricii Pollarnia factum et dictum memombile. Namque quum se post Brandr sinage parent continuisset to Italia, negoe and vidinal noment regions, rul port energators are re ciur Antonic animum, partibur eius ra misegiriet, reper te Cecaure, ut secum ad bellum proficusportur octiacum; a Mea, inquit, us Antonium mosere merita runt, dhus in me beneficia noticea: itaque discrimini centro me rubtralum, et ero prarda erctoris n.

JAXXVII. Priximo deinde enno, pei secular reigians. Al toniumque Alexer draum, ulliares alleina et alleina dei deinomente Alexer draum, ulliares alleina et alleina e

tecito di frenze co'detti guegli rieni che por potees distrozpere col ferro, sclamando ed r dibtanda che cià facuitivo era Antruio chiadere, per chi e contro chi combitterero il Figalmente dopo rece a trippo pogreto per un decementa, abbasante mal volentieri le armi, cedettero la cittorie, più neima Ottavir assignmentali del perdone o delle vite eb'essi uon el forsero lisciati persuadera di elcercarle. Fo goinds comune seeiso exsersi i soldati in or ella occasione comportati da externsi senerair, ed il generale da foguciasimo coldatr. No sembre da dubitarci che colr i il quale a voluntà di Clousstra prese la faga, r rapprocin e colortà de les esates por pen accelibre della vittoria. Ne altrimenti comportossi il suo esercito di terra, Abbandonto da Cenido che furri precipitosamente preser Antrojo, venne r rupirsi ad Ottevia.

LXXXVI. Chi fie ebe in un mnir sì rapida neernmaali noter descrivere a tenta benefizit di cui ner la terra totta fo feconda onelle giorneta, el dire r gral colmo giungerre da quel punto la pubblica prosperità? Usuarità empde spaarer certo io quella cittoria. La nuale non altri cittadina recire senouche que pochimimi che rdeguarono er che d'impetrare il perdopo. De post fatta dolcersa del eineitore prite ergomentarsi cou qual mederanza usate egli cyrebbe della rue huona, fertune us I price per del ruo triumvirrto, o mei campi di Filinoi, in increptata non acerse apole la colonti. Socio fo conserreto in prime dall'amicatia. di L. Arranio, per antica gracita di cortumi celeberrimo, e poi da Ottano rinso, nou senze ecer lungements ondeggisto tra la demenza ed il rinore. Non è da tucersi un fetto ed on detto meper rabile di Assolo Polltone. Dopo la pace di Brindisi a' era egli fermeto in Italia, r con reca mai eeduts la regina, e dopo che Antonio loscisto rrea emmollir l'animo nell'amore di lei, più ror r'ere messolato nel partito di lui. Pregradolo or dunf or r Ottavio che la regrutarse pelle guerra azze corimose : n i servizii de me reri rd Autonir sonn ancrea maggiore de runi houghtir corso de me, me querti rere più nots. Mi entrarer io percie alla, eortra querela, o rimerrommi predo det cin-

cisiere, a
LXXXVII, I/ anno seguente Ottorir insequi
Antonia is a craise fino ad Alassaedira, e dieda
Telliana susto al gerera della Alassaedira, e dieda
Telliana susto al gerera della Alassaedira, e
pore caracellare le custe un colpa l'ardingordar,
porre caracellare le custe un colpa l'ardingordar,
gioc. Cire perie associe de finanziale pares per
dal nervia di una applie che diedendo colvro che
la custodernono e a cultificare fine della perie
della fortuna e demuna di Ottento. Cer esevano
della fortuna e demuna di Ottento. Cer esevano
della fortuna e consuma di Ottento.

vieturo, ideos Autonius, quam diguitatis quaqua as ecodos dedisast fideos, etiara spiritis pricarvi. Reutos et Cassias, note quam vintoures experirantes enireuros, colvutarie morte oblerant. Am insili Citopatraeque quis finise et airo, narresinua. Candina tiradinu decesat, quam profestioni simo, one annoce vues erat, commendo

LXXXVIII. Ultimpusutem ee intrefectoribus Coesacis, Parmensie Cassina morte poenas dedit, at dedocal (resimus) Technolog, Dum ultimon bella actiaco, alexandrinoque Caeme imponit menum, M. Lenidas, invenis forme mam rocute meline, Lepidi ejos, qui triumvir locrat raipublice couniteendre, fibus. Jone Broti sceore nutus, interfleiendi, simul lu pebem revertisset, Caracia consilie inierat. Tune arbin cantudria prespositus C. Mecorus, equestri, sed eplendida resure delan ere, ule con ciriliem exigental, sant commun. provident, stone spendi scient: sland cere aliquid ex perotio remitti poset, otio se moliitiis pene nitra femiosm finens; non minna Agrippa Caesari charge, sed minus honoraters quippe vieit augusti clari pene contentus; nec majoru consequi potoit, sed unu tum concepicit. His moralistic mt ner common anietem no dissimolationem praecipitis consilia juvenia, at mira celevate, pullaque com perturbations sot recem not hominum oppresso Lepido, iraraene novi so remercetari lelli cicilia restinuit initiona. Et ilio anidem zelle consultamus voenus exsoluit. Aconethe productee have Antique Serville Lenidi nane. quae eivo igni devorato, praematura mueta immortalem nominia sui pensarit memoriam.

LEXXIX. Cataar autem reversus in Baliam utque urbem, que occurso, que ferore ucraique hominem, setations, urchness exceptus pit; quee megusicentie triumphorum siau quae fueril munecom, ne in operia goldem justi meteria, nedum bejus turn recisi, digne exprimi potest. Nibil deniona notara a dile homines ni bil dii kominibus presentere posmot ; wibil voto concipi, wibil felicilate consumers, quad non Augustus, post restitom in ucham, 1sip, populoque rem, terracumque orbi representacent. Finita ciccimo anno bella ciedas, sepulta externe, revocata nue, sonitue ubicrue eresorum lucor: restitutu eis lembos. indiciie nontoritus, senetni meierten; imperimer megistratium ed pristigum redactium modum: tantummodo octo praetoribas allecti dos: prisca

Dozino Bruto, a Sexta Perupo gli vitate do Ditato, achdo en rebidica sittimo della e nodaliti di Antonio, eshkoro a Penupos sense premezo di Antonio, eshkoro a Penupos sense premezo di conservagia stato le digitali. Parto Carsia sonsa operimente reporta Picalino del vinoltare a igporte revoluciatazione telestro, della vitata della distanta del Circupata. Conder renti pel indicatera di cano conservice vita performante di indicatera di cano conservice vita performante di indicatera di cano conservice vita performante di minima della conservazione di conservazione di conservazione di minima della conservazione punti di morta, esemi il primo o e stetta Verbozio.

LXXXVIII. Jutanto the Ottorio corava al 200 termine le guerra erelace ed alesmedeire, M. Lenide, neto da Gunnia sorella di Broto, e fielio di and Lenido sha era stato fatto triningiro ner ocdinere la recubidica, expesse in cui niù bello era il corpo che l'enimo, contepì il progetto di tincidella tasto che fosse in Ruma citornato. Comondera allura lo guardie nebaue C, Meccacie del-Postine de caralieri, ma d'illustre stirge, nomu che mestre r'era mestian di viesbona, mostravazi riesto e presidente e perito pell'operare, malasto ch'ei potore alguanto ellegtae degli affari, ingelfacesi niù che femmine nei pisceri e nell'unio s caro a Cesaro non menu di Agrippo, et libera non di tanti annei il nicolmuse ; perocche contanto del anado di exentiere pon così i coso loi desidoasi guan impere non no on para metere. Spini sh'egli ebbe con in min, dinimulanione u tranquillis i progetti dell'inconsiderata giocene, can ammirabil populeres, e pui conservando l'esterna tranquillite dei ejitudioi e dell'ordese pubblee, senne prevenielo, ed sunnymere in tal gram il seme di una puova, immensa, e rinercenta guerra cierle. Scente Lepido con la cita la pene del male imaginati diremmenti. Serrilia sua racgiin deeri de pol incelzare e peri leude di Colonegia moglie di Antistio : perciocchi tranguzziundo del eiro fauco, sequistó con morte immatura una fame immetale.

LXXXIX, Ritornuto Cemre in Italia ed In Room con cutali scelemerioni, de muel fermanza di cittaduni d'ugni età e condizione su unto cicaento, questa fosse la megasficenza do'assi tricofi, anenta quella degle mettacoli da loi dati al papolo, sarchbe soverches muterie de più estem opera, e tanto più di questa el rapida. Nalle riocrese possone gli nomini egli dei, nulle gli dei ugli uomini concedere, plente pouni col pousiero engheggines, nienta nella perfetta felicità couseguire, cho Angeste dono essere citornata in Rume non austato sollecte di necessoriere dia recobblica, al popolo comruo, ed e tutta la terra. Finite farono dopo cent'unni le guerre interne cicili, estinte l'esterne, richiemeta le race, sonito per tutto if farose dell'agrai, restituita la forza elle leggi, l'euilla et entiqua reinablicas Jorma renorata, Rediit I cultus agris, secris honos, securitos bominibus, certa cuique rerum nurum possentia y feces emradatae militae, latae salubritee; sematus sine seporitate, are sine myeritate lectus, Principes viria trinophisone et emelissimis honoribus foseti. has tale principie, ad presedure where illecti suot. Capralette tentorimude name ed podecimost, spem continuaret Cacser, spum sacoe obniton repagnasset, quantity potquit. Nam distalness, donn parlimetter ei deferebat normlus, last constantar repulit. Belle onb lesperatore sesta, paculmenue victorije terrarum orbija, et tot es tre Italiam, domique opera, omos me l sui spetium impenierum in id solum enus serintorem fatigost, Nos sumores professionis, universon. ima concer rejectuatua rine codis entreisone subiccions.

XC. Sepultia, et praedizimus, bellie civitibus, reelescentibusque reipublicae membris, at coram rliero, quae tam fonga ermorum series Isoera yeral. Delmatic av r Pro (annual rebellis, ad cectum. confessionem parets at Imperit; Alpan ferie in-cultieque nationibancelabres perdomitan; Hispapine, nancineire praesentie, ucue Aurieres, arem people in tretium consulatum, et mon collegiora tribunitise petertalia amicitia priecipia evezerat. multa retique Marte pecatae. In quas provincies cute initio, Scipione et Sempronio Longo cons., prime nevo recendi hell) ponici abbiar appos ott. zemeni r sprcite e raissi paspet, done Co. Sciplene. Africaci patroo, per apoce ce in bie multo mu-Inoque ita certaturo est sunroine, et, emissis populi romani imperatorribus, exercitibusque, suepe contamelia, nonnonquem periculam romano inferretor imperio. Illas enum procincias Scipiones renumperent : illus contumelioso xx apparum belle sab dece Virietho melerce enstros excreueront. Illae terrore numantioi belli populum romanum concesserent le illie turpe Q. Pamprii foedas, tarpiusque blancini, senstus cum ignomiora dediti imperrtoria reseidit : ille tot compleres, ille tot praetorios ebrompeit duees, palramone miste, in tenturo Sertorino armis ratelet, at per quinquencion dijudenci non potorrit, Hirpanis, Romsojane ja armie plae esset roboris, el oter populos elteri paritores forstilea igitar proriecisa tem difforms, tres fraquen-Lrs, Lam ferr 1, ad cam pacers, abbiac errors ferrar a perdusit Carser Angustos, nl. quee maximis

torità si sindicii, ai senato la magatà, r'enggistrati la dientià loro entira. Non eltro si te' se non essinnerre der pretort seli attonedimeli. La repubblice ripreso la prisca son forma : ritornò la colture ne campi, le ricerones ella religione, la sicareaxa si cittedini, e certo fo per senopo il pomedicaruto delle cose proprie. Feronzi leggi ntilmrate emendate, altre salatarmente alfora di finovo promulgale, no senalo senza asperità, macon mercitàr letto. I niù municoi forcittadini nepeti derli esori del treppo, e rhe esercitate avenno le più impretanti dignità, facono dei centieli del principe essitati a concerrere all'abbrillimento di Rossa Cempe finalmente consentà di amettare l'ondecimo conscieto, dope everle più volte ricusato. La dittatore not evo counts parties six a loi. il popole l'offerse, con altrattante costume ei rifiutolle. Le roerre nemair sotto il sun regno, il pacificate colla vittorie orbe terrestre. le tente son ensta dratro e foori d' Italia! etsechereldomo in narrar le non ch'eltro l'Intera rite di eno scrittere. Nei memori del postre istituto, credemmo di doser sattonorre all'animo ed adi scebi altroi

non generale pittora del suo principato. XC. Estinte como tretà da noi r'acreonò le guerra cirtli, ringironti rilora Insiema i membri della repubblica, che tauto Ispea seria di cuerre evez lacerati e diszionti. Fo ridotta e ferma ubbediraza la Delmazia da cente rent' cani ribello, conquistamme la Alpi, abitate da firre a selvrggr nezinni zalianonemmo done Innenz debbio Marte la Sperue, narte con la erresenza di Centre, narie con quelle di Agrippe, dell' emichie di lui innelzain fine el terso conseleto, ed elle si er ellegenza nella potestà tribunesca. Scorrono dersent' annie cinquente del proto io cui per la prime volte penetrarana postri eserciti in quest' eltime provincie, condetti de Cn. Scipione sio dell'Alricano solto il propoleto di Scipiatre e di Sempronio Longo Il primo enco della seconda punica ; o per duccento suni con si scambierole efficience di mague si ara da noi pugnato con esse, che perditti i canitani e eli emrciti, spesso rrrgogna, taivolta peperolo ne traemmo. Perciocche son desse rhe ci orbarono degli Scipioni, che con ir obbrobriosa energy dei rrot' enui emministrata de Virieto. depraregge i postri maggiori, che col terror dello sucre uncomplant scorrer la rumana potenta, desse rerso le modi il senato rompere dostite il tarpe patte di O. Pompeo, ed il più tarpe di Mencie e con le ignomios del restituito espitaco, drase infine che ci rapirono trati duci conzulari r pretarni a che el tempo de els avi costri tento resero formidabile Sectorio, che pel corsu di ringue soni distinguere ann si putè, se più valore

ri forse nell'armi ispette o romane, r qual populo

bellia marquiras vacererant, car unb C. Antintio, ac deinde P. Silio legato, esterrisque, poeten riinea la procinias vacerent.

XCI. Dam meratus Occident, als Osionte ne erer Prethorum siena romana, onse Cramo opnresso Orodes, quas Antonio pulso filina eius Phrabates reperant, Augusto remissa supt. Onod cognomen ille vere. Planci sententia consensus universi senstus popullque rom, indidit. Erant tamen, qui hant felicissimum statum odissent. Onimpt L. Morena, at Fannius Cepio, diversia moribus tones Mureau sine bur facinore patuit videri honos, Cepio et har ante crat pessimos). corn iniment occidendi Caracia comilia conpressi nurtaritate poblica, quod vi fecera valuerout, jure passi sunt. Neque soulto post Rulus Egnatius, per omnia gladiatori, quam senstori propier, collecte in undifficite figure populi, exemrxulingorndii privata familia jecendiis in dies auxerat, in tantam quiden, at ei przeturam continnard: mox rimp consolution petras sausa. cum rust omol flucitiones scelerature sention emersor: nec mellor illi res familiaris, quam mens foret: segregatis simillimis ribi, interimera Carserem stateit, et, quo solro miras esse non potrzat, co sublato moreretar. Quippe i la se mores habset, as publica quisque ruica malit occidere, quem me proteri, et idem passurus minus conspici. Negar his principus in occultando felicior fuit: abditament carceri, cum consciin facinoris, martem dignissimum vita sua obiit.

XCII. Paredivan zoschatla viti fastum C. Scatil Saturnia, citer a tempera contaili, ne fren detur memoria. Alera li nodiumela Alia Orizutiagos obcansar, decumelron terrarmo onbi prezentia peda mate Josa. Tum Seutha force a caloni, te shosete Cessura, comal, cam ulia, priece stretular nomosque contratis, von decumelron de la contratis productiva de la contratis de la contratis productiva de la contratis de la contratista de la contratista de la contratista del la contratista de la contratista del contratista de la contratista del la contratista de la contratista de la contratista de la contratista de la contratista del la contratista del la contratista del la contratista de la contratista del la contratista d

nil'altro sarebbe stato per obbidire. Queste provincie disogni tento estete, tanto popolose, tanto fencia, si datamente ferrono, non cioquani suni, da Cesare Augusto posificate, che asse, ir quali di grandinsime guerra mai farono centia, sotto il grandinsime guerra mai farono centia, sotto il grandinsime guerra mai farono della di laro succassori, lo farcono suche di repine r di manasiniti.

XCI. Mentre che Ottavio transmillara l'Occidente, il ve de'Perti gli rissise dell'Origute empeli stendardi romani che Orode a Frante mo figlio preveno presi, il prima nella scanfitta di Crasso. l'altro nella fara di Antonio. Ottavio sinevetto silorr il some di Apputto per senfanza di Planco e pel cousenso di inito il senste e del popula romano. Non mancava tuttavia chi mai volentieri vederan no tal fiorentimimo stato di cose. Impersiocchè L. Murens, a Fanto Cepinne, di costomi diversi. Morena notenda armbrare nama onasto. se del delitto non si fosse mucchisto di cui nes dire. Crutone pel pessimo cuendo atiche graza questo, matchinarone ambidus di sammioure Ottario; ma operessi dalla pubblica autorita settostellaro per un allo di giuntinia a quella receta ele dare ad altri volcrano con un muscialo. Na rantto dono anema un tore di cavale attentata Esmazio Rufo, simile in tutto più a cladistora che a sepatore, il quele nelle sua r dilità al fattemente riuni re seppe il favore del popolo, e essecere sempro più la fama suche col fas estinguese da' suoi privati dementici i pubblici intendii, che da quella dispità messato era ella restera, e benchi telleto nella sentina di Iulti è vizii, tempta pop avea di ascirare anche al consolato. Guasta ora reli avro do del pari else l'uniono l'economie, striuse alleuma con altel a sà a cuall, a formà di uccidera Comes, perchè non notrado salco rimenere, lai salva, natessa con lo mesmerto, apenteral, lasperciocràs proprio è dell'amana indole preferir di cadere pinttosto nella politicios, che galla son perticulare roins, e senza scemare la propria, eleggere di confonder di all'altroi vista nella disgrazia comuna. Non fu Egoazio più felice de gli ultri in occultere il mo deletto. Poeto co' moi complici in carorre, riporto pas morte drupa della ma vite.

XCII. Nau si passi in silozolo Vilvatre asiono dil recultesto sistedane. Cassino Sateraine, emosio in qual tempo. Ito era Casser ad ordinare la sono dell'hi si ediffortente, sel aliquenare alla terra i pentina fratti della pere, allorchè Semalo merilando po I reseano di qualta, pola in Roma il emosibato, con solaranate con rereita i fermenta depen degli moltifor consoli dinare. I revisi del reporta della molta consoli dinare la revisi della resono il demosi della consoli dinare. I revisi dell'arteno il demosi resono il demosi resono il demosi resono il demosi resono il monte il progressione di monte il progression

et qua attama petente, quai indigen plateria, profesia rietta i, c. um, if datients re, prince-profesia rietta i, c. um, if datients re, prince-varanti, comatama, ai le cangona desconfisari, melicha espinata ed. E. Rigaritian, discustion interno publico, spesaneompa, ai presima redificial, is consultante partenne qui al prince medificial, in consultante mana com con reconsultante. Qual ago fastam cuilhet victorum consultante. Qual ago fastam cuilhet victorum consultante qualita risk inchemen libratiena, el praesenti qualita risk inchemen libratiena, el praesenti qualita risk inchemen libratiena, el praesenti al fastam cui religiona producti della risk inchemen libratiena, el praesenti della risk inchemen libratiena, el praesenti al fastama ciera. Risi interio reschiema.

XCIII. Ante trimnium fere quan Egnatiamuca scelus erapaperet, circa Murenau Cepioniaque conjurationis lempus, abbien annos L. M. Murcellus, poports Acquati Catarias filius, quem homines its, st quid secidisset Cassasi, successorem notentian eine urbitrabuntur feturum, al tamen id nea M. Agrinnam accure ai posse sosttingere con existina real; magnificentissimo munere aedilitatis edito decessit, admindom jarrania, sare, of aight, incomparam virtulum, fectuares enimi at ingenti, fortomeque, in quem elabetna, capax. Post cujus oblitum Agrippo, qui sub specio municiferiors in prancipallum profestua in Asiano. ni fame loggitus, no tacitas com Marcello offensiones, praesenti se subduxerat temporiz surazona inda filiam Caesaria Joham, quam la matrimosio Marcellus habuerst, duzil namess, femingu peque sibi, ueque serpub. Selicis ateri.

XCIV. Hot Iracta temporum. Ti. Claudine Nero, uno trimo, ul praedizimos, Livis Drud Chadum filia, demondente ei Nerone, cui aute mupta ineral, Caessai nopperat, mentritus coefeatinm praeceptumes disciplusis, jurene gentre, forms, celutadine compris, entime studie, maximoque ingraio instructissimos, qui proliuse, quantos est, sperari pobserat, sisuque praetaleral principem; questor undevicacionen anaum secus. capessers corpil rempublicaro, manimum run difficultatam annunca, sa rei framestoriae anopiam, ata Ostuse atqua in urbe mundato vatrici modoratus est, to per id, quod agebat, quantus erasteres asset, sincrest. Nec multo post missus ab a odem vitrico com exercita a d viscadas ordinandasque, quan sab Oriente sout, provincias, proccipule amplem victatum experimentis in ce traatn addis, caso legionshus jogressus Armeniam, reducts as its potestatem populi comani, ragoum ayur Arlunnili dedit Quin vax quoque Parthoemendani far f angon rentintla dienità della race. store eleutriche agui ne riputaire l'oriagni, vintà the descent if lore nome, a qualif present reside. miniccialli del rizom consulare, se fossero discesi nel campo, Fees una pess proibisisme ad Egnazio Bufo, the postenuto dal pubblico farure spess ra di possore della pretura al consolato, come fatto area delle edibte alla pretom, a poiché agli non vi accomputina, giard che se anche force fattu comole dai antifragii dal popolo, contele mai una l'arrebbe cali dishlarato. Quest'azione a me sembra tanto haminore, she soulemen notrebbe il confronto con analsivostla altra da eli anticha consola se naturalmente non fossiron inchinati a lodare niù le rose udite, she in redute da noi, austirue in mamte. e uniter melcacleara alle recenti; queste noi

Historia sporreliare, quella istrairei. XCIII. Gres tre suni prime che vanisse in abiaro la acelleras vina actuaziana, e verso il tempo della conglure di Murcos e di Cepione, chaquenl'auni sont, musi su rerdistima età M. Marcello, figlio de Ottavia, sorella d'Augusto, tenuto da Initiadopo la social morte come il successore della sua potenza, ai però, che non in sicurezza per cagions di Marco Agrippa vi sarebbe ad essa pervacuule. Fornito avez nella ren echlità splandidlesimà inellacoli, e la si riputare come giusauc degno della fissima in coi crescera, ornato di semplai ed ingensa rirlit, d'ingegno amena e rirace. Dopo la sua morte, Agrippa essenda ritornate dell' Aria, dave al seo dire arnai recata nea arreiorio del principe, mo ni dir della farna nea collynesi al pericolo della secreta una inicolcizia con Marcello, sposó Gislin figlia di Augusto e sadura di Marcella Masso, donna la cui prale fo e lei non meco fruesta che elle termbòlisa

XCIV. In unest'enous Claudle Tiberio Nercos. il quale, come dusi, non aves che soll tre anni. anendo Livia fielta di Dreso Ciandiano aposò Course Augusto, a cui sesale fidenzate Nerope suo primo merito; cominciò setto il titolo di questoss, nel dicaunoresimo suno dell'età sus, adnecessimi el rare la repubblica. Cresciato nella secofa dal suo dirino mentro, giarane em d'illestre atirne nou solo, ma bello di corpo, cossiona e mandose della sersona, di grandici no loccenta, a ne' buona atudii namamentrato. Promettera da buon'ors quanto in falls poscia directs, ed il principe nel presentersi secunciava. In Ostia ed in Boms, così prorrida per ordine di ano patrigno al gran caro dalla veltoroglio, ad alla penuria di bis-fe, she de muotu unerò, must sarebbe stato annobbrai. Spratito indi a poce da Augusto alla testa di un asercito per visitore n riordinar la neuvincie d'Oriente, riopo ever sumministratu luminose prove di ogni rirlu, penetrò con le ann mm, tanti nominio fema territua. Eberce awar ad. 1 Cornerom rejuit obeides.

XCV. Bearings inde Newmen Casur hand muliocrie belli mole experiri stetuit, adjutore queris deto festre insige Desso Cleudio, quem intre Carnerii penutes ruize erat Livie. Ouippe sterage, diriris partibus, Bhucton Viudelicosque nervesti, modili sebiom et cartellorum onnurvatignibus, nee non directs propose at la faliciter functi, eveter locir tutissimus, adria difficillizars, numero feermentes, feritata truces, uniore cum periculo, quaen damon roperni exercitus, siurimo bum escum amguine, persimmuerunt. Ante quos townsors corrury Plansis t Pauli acts inter discordlam, peoperincia hapari, nerme reipublicae assifoit: cum riteri via censoria, atteri vita desset: Prular vir posset Implere consorem. Planene timere deberet : nee unicquam ubilicere posset auto-Inscentibue, nut abileignter nutire, quod nos asmunchest seners.

XCVI, More deiado Agrippue ( qui novitatem suara multis rebus pobilitaverst, atque in hoc conductorit, at at Neronic reset socera cuimone taberos, menotes mos. D. Anienstus, praepositis Coi ac Lorii nominibus, recotavent) admivit proping Neconom Cocsar), Output fitta clus Julia, crury focust Agrippen napts, Neroni nupsit. Subinde bellom pannonleum, quad Inchoatum uh Arrioni, M. Vinicio uvo tuo centa, martum atrocous et perquam virmum kominebet Italue. per Neronem gostum est. Gentes Prunociorum, Delmetarumque nationes, atumque regimum ac fluminum, numerumque et modum virium, exceleissimmone et multiplices co bella victorias tanti itenemione, shu loso explicationes. Hac opur errert formum saum. Hujus cictories compor Sero, ovans triumphavit.

XCVII. Sed dum in hac parte imparo empia geruntue prosperrime, scorpta in Germania clades sub legato M. Leilio, homiar iu omnis perumine, quam rects faciendi capidiore, et inter summum vitiorum dissimulationem vitiosissimo; emissague leglacie onistae conila comeit ab urbe in Gellias Carmeros, Cora deinde etque omas germanici belli delcerta Deuso Cirudio, fratri Peronis, adolescenti tut truteromque virtutum. Pr ILEGOLO

legion I nell'Armenia. In ridune sotto In reserve potestà, e pe rissise il regue di quella ad Agtrvande. Il pe de'Pryti attarritu ruch'esso delle feren di un truto giorane, mandò i suni figli in ustar-

gio ad Augusto.

XCV. Posciachi Tiberio riterno in Bores. Angusta colle rectimentario nunvamenta in un'altra importante e malagevole guerra, e gli regiume in ainto Claudio Druso suo fratello, partorito da Live in case Courte. Leanule, distar for easi due le forze, assalirono separatamente i Reti ed i Vindelici, r parts cincendo d'assedio molte ristà n cartrile, parte con viltorie riportata in ordinata battaglia, demaropo pasieni per posisione sicurancos a venetroral difficiti, populatizairos, fernussime, con maggior periods che danno del lero erercito, e con molto versato sangue nemico. Prime di quest'epoca fe discordir di Planco e di Panto nell'esercisio della censora, fecero si che cuella dignità non fenttane pè gioramento alla patriauè rd cui oucre ; perciocebé mrneave al prime il nerbo cenenrio, all'ritro una vita a quel portu rumlegus . Prulo essendu inferiore alla propria dignità, Planco devendo temeria. Nulle infatto patera quel vecchio si giorgactti ristoroverrec od i riceperenti udire, di cui brutto gon potesso rati riconosceni

XCVI. Avvenue pel la morte d'Agrippe, che la nuvità della sua origine con molte illustri e sioni pobilitato even ed a tunta alterna era cianto, che macero divenuto ces di Tiberio, e che Augusta adattate evenne i fieli a runi proprii mipoti, sotta I nomi di Gain e di Lucio. Our eta mm te ravvicinò rmoor plù Tiberio rd Augusta, il quale diè r lui in Japon Ginter one fight, vedour d'Agricon, Ludi n poco il mendo n compiere la guerra di Panannia, che intrapresa delle riesso Agriona sotta di consulate dell' ave ton, o M. Vinxin, grande, stroce, ed sifitto vicios soprasteva ell'Itela. Mi riservo di parlare altrove dei popoli Proponi e Delmeti, della peritione della lor procipcie, e dei loro fiumi, e populazione, e pumpro di furze, e della tante e etapende vittorie eiporte le en quei popoli da un tale capitano. Osserei per ora queet opera il piano propostosi. Tiberio la pressio delle que vittorie ripostà il nicciala triculo.

XCVII. Mr (ptents) chr in quelle regioni erosucremente procedevanu cl'interessi dell'impero. riceremento una sconfitte in Germanio sotto il lungotamente M. Lollio, nomo assai più sollecito del denaro che dell'unire, viriussimo, cornechè de'auoi viril dissimulature sagree. La perdita di ng'acmila della levion quinta tenne Anguta da Rour nelle Gattie. Il peso e la cura della guerra germanies fu affideto a Claudio Droso, fratello quest et quanter neture mortelle recipit, esl indu- di Trberio, giuvenetto di teli e tente rictà fornito, stria perficit; cuius ragenium ntrum bellicis magie aperibes, un cirilibus selfecerit retrbus, in incerto est. Morous certa dulcedo un omeltas, el adversur amicos arque se par esi sestimutio inimitabilia faisse dicitar. Nem pulchritado corporie proximu leaternur foit, Sed illoro, mercur ex perte domitorem Germaniae, pluriuso ejun austis variis in locis profeso susceine, fatorum iniquitas, consalem, arentem en nom tricesimpor, a pait, Males deinde eins belli translata in Nervoem est. Quod le sun et virtole, et fortiene administra eit, mevegutunque victor nunces partes Germanite, sinc ulle detrimento commissi exercitus, quod pretrioue bur duci marger rurse fult, sic perdomail eam, at in formars pege wisendiarise redigered nurricolar. Tom eller teinmoloss, com silero compulato, el abbitos est.

XCVIII. Dom on quer prerdicimus, in Penmoon Germaniagor grruntur, rirux in Thracia bellose neture, compilus eine rentin entionibus in erms acceptis. Lurii Pasoniu, purm bodocom diffeentissimpes, utque regulero fenissimora securitatis arbanse equiodem bubentus, raring compressit. Quippe legatus Caratris triennio rum hir bellerit, sentenope freoriscimus, plerimo cum rerum excidio, pune reis, tines expursationibus, in printipum paris rederit medant: rinsonr petratione Ariar securitatem, Macedonice ocean reddicit. De oue sice har amnibes sentirodom ac puntdetandom est, eur momurina rizore ac lemtata temperaticómos, el vix suemquan reperiri posse, qui aut atium relidioadiligut, rut facilius sufficial negotio, et magis, quan ugends sunt, curet sing alla ostratatione agendi.

XCI X. Burri intrriecto spetio Tib. Nero. doobus conrelatibus, totidemque triumphis ectis, tribucitize potestatis consortions sequetus Au-Euslo, Livium nest proper (r) hor, onis robblet) r minentimicros, ducum maximus, fame fortanaque celeberrisque, el vem alterum respublicas lumen at usput, mira quadam, et incredibili, atque incoarrebili pietate, como cacame mon de tactso mant, rmm C. Cursur mamminet (sun rivilera togum, I., item muturus esset, r reitus ne falgor squa orientium jurgunus ubstaret initiis, dissimulata causa consilii sui, commestom ch soorto stros r odem vitrica acquiescendi a continuatione laborum petist. Quis faerit eo tempore ciritalis habitus, qui singalornes enimi, ques digrediratium a leuto vico emmium lacrymar , quam pene ei patrie mannos infecerit, inalo servemes operi. estendo na real concedero la fistare, o real l'arte perferionere, a del quale è interto se l'inverna niù atto fosse elle etti guerresche, od alle scamipistratire e civiti. Certo che la dolcesza e sogvita de rostumi, r la dicitta estimuzione che facera death emisi suni non eltrimenti che di sè etesso. digari emere reato in Ini inimitabila. Nella bellezza del enruo sembritava unasi at im tello. Demotore erà di nua eran parte della Germania, posciachi less near rere in varir battarlir molto morne nemuco. l'anigon d'estion ce le mei neil'età di trenl'anni, mratm rra console. Venne transcrito u Tiberio l'incarico di cuello guerra. L'amminista è egli collordinaria sua lortuar e valero, e poichè percorse colla rittoria tutta la Germania senza danne nessuna del suo escreito, ciò che la sempre sippolar cura di questo tapitano, si fallamoste domolla, che la ridure quesi a loggia di provincia tributaria. Gli vanne allora niferto un secondo consoluto, ed un secondo trionfo.

XCVIII. Mentu così procedressa gli affore della Garmanur e della Pronuna, i pupoli tatti della Tencia comoro all'armi ed accusso altocassima guerra, che fe spenta del reloss di Lucio France, surbr in presente soust pon meno che vigilante custode della interna r dumestica mostra ricuresse. Pagnò rgli per les unai rome luogotenente di Cesare con que' ferorizzimi rottoli. Ed um in battagke, om in ussedii facendona grande eccidio, ele retorni alla prima nacifica sommenione ; il che fu mezzo per cui clibe suche l'Ama sienrezes, r im aquilità la Blecedonia Quanto si sual contemi, cià che armon det penmer è tipetere. sir : reser desse io mogolar modu temperati di rimere e di dolorezza, ne poterni alcuna riavenire che più di lui uni il riposo, e non pertauta con murgiore facilità gli afferi e meninistri: sollecito di ció che deve process, senza struccio estepticocone di poemre.

XCIX, l'es possio un breve spazio di tempo, Tiberia dur rolte consele, due rolte trioniente, pareggiato rd Augusto per la colleganza della notastà tribunesca, tasmido il mù cospicare e ad pao milo dei catadini reconilo, e perche il volena, il poù grande dai capitana, celebratissimo per famo r fortoco, r versmente secondo espo el occhio della repubblica, per certa son rome undi senarur. incredibile, meracicliosa, ed increarcabile tancresus, ricerco el mocero e padrigen um commisto e ripeso delle fetiche, celando il motivo che e richiederia ne le nercondera. Area ellom C. Cessee assunts la tura rivile, u Luciu n'em di già capace, leonde tentere non il suo splendom nucerre potrate ulla gieriu maternte de novelle giorunetti, e estroisi. Quale siu utato alle unu contrata il dolore di Russa totta, quale l'animo Elfori etima in hoc transcurso diocadam est, èta acpican senos Rhodis montalem, al siones, qui pro cannaliban legatique in transmaries profetti provincias, viscula ejus gratia ad cum reziscent, aemper presant di sit ha molesta privata unquam fulti fascres soos mammieritot, fassique sint, attam aita hannaritate interatio son.

C. Sensit terrar om o rbis, digressum a custodia Neronem uchis. Nam et Parthus desciseeus u societate romana, adjecti Armeniae manuma et Germaniu, ar erais domitoriu i ni nealis, rabellurit. At in orbe, co ipso muo, que magnificentimimi Pludiatorii munurie, nanmachiseann speciaculia. D. Augustus, abbing sugges xxx, se rt Gullo Caminio coss., dedicate Martis templo, unimos ecu-Tourne normali room, venleyment, foeds dieta, mamorisque burrends in ipsus domo tempestes erupit. Quippe filla ejus Julia, per cennia tanti parentia ar viri immemor, sibil quod morre sut pati tarpiter posset femine, luxuris, bhidasa sufoctom reliquit i magnitudinemque furtunee soce necrandi licentia metichetur, quidquid liberet, pro licita vindicam. Tom Julius Antonios, singulare exemplum electentian Camaria, violator ejar domus, ipse scelerir a se cammissi altor fall; quem, victo ejus patra, non tantum incolumitate docuverst, sed secondatio, presture, consulate, provinciis benoratom, etiam encirimente, soreria rose filise, in arctinimum affinitatem remperet. Onintingues Crirpina, singularem propolicia ampercilio truci protegma, et Appius Claudius, at Sempromus Graechus, ac Scipin, sliique minoris nominiantrigaque ordinis riri, quas cujuslibet manre violata, poemas papendere, cum Causerie filiara, et Nerenir violement conjugem. Julia relegate in insulam, patrineque el pertotum mbelocts oculis. Quam tamen comitate mater Seribnaia, reluntaria excilii permansit comea,

CI, Breve ab hoc loterossecret spation, cum C. Casse, note alic provincis ad vasandam obitis, in Syriam missus, encorato prior Tin. Netone, cui omnem honorem, ut superiori, habuit, tam varie se bil gesait, al nec landalurum stagna, nec situperalurum mediorieri santaria deficial;

di dissonio in particolore, quali le lagrine di atti colore che de contor sumo garavani, come la paria, quai direi, l'affereuse per rite, quai direi, l'affereuse per rite acto att. Il etter à sponsato di para quale a tan' unpo. Antenuar dessi per altre acide qui for passaggiori tai secre sinte d'an congiuro di dipunggiori tai secre sinte d'an congiuro di atti anni in Roli, che stiti è reconsunt è laggii che partitono per perciolo clieramica, recurvani sumpe » ritierire, ci a lai quantungua priveto, e mu quali muerti fu priveto, abbasimano i fisoi confinando che più giarino em quel otto de hal, the cono la loro di appel otto de pred otto de latte, the cono la loro di appel otto de latte.

C. S'comos la terra che Tiberio non possiodera niù alla costodia di Burca i narciocchè ed il Parto rabellandosi dalla romane allegoza riese le mani sull'Armenia, e la Germania stesse rivolto. pni ahu da lei levé gli oschi il rau damutore, Ma in Roma, nella facolella ctessa di Augusto, in april'anno stema in rua rasso do reli console losseme con Gallo Capinio, scarrego trent'apni, innurarò al temnio di Marte, r con magnifici combattamenti parali e di gladastori mempio l'emano e gli pochi de Bomani, manifestora nella con propria comuer extenità sozza a dirai, ed orribile a rammentarsi. Giuda di loi fizile, immemorr sfietto di rupertruerr r tanto nadre e merito, mella sunmellers di red che ferenica torperscote far posm, ud a cui possa soggiscere per lussuria e libidine, dalla grandezza della ma firtura misurando la licenza des rissa, cio che puossi, sen mòche lien confordenda, Graho Antonia corrutture delle casa di Angusto, del quele ero stato ringolure esemplo di clemenza, pun'i da sè stosso il ago misfatto. Augusto, rinto M. Antonio di lui padre, non esto ur es a costas accordato salverza, ma desc averia innatisto el secerdario, alla pretura, al soppolate ed al comando di preriocie, soll'onorario del matrimonio con la figira di sua sorella, unito se l'avea unche a rtrettissime parentela. Oniacio Cristino, che la munchere propunia sua nascondera sotto un agrero souracciglio, Appia Ciondia, Sempronio Gracca, Scrpious ed eltri di men illustre nome, tanto dell'ordine conestre che del reantorio, violando la moulie de Taberio e la figiis di Angusto, quelle pena solo riportareno rhe meritato ar rebbero viulando la muglir di un nome confunence. Goaler confinets in un'isola, fu tulta ngli occhi della patrar e dei conglueti. L'ancompared sus medre Scribonia, e ri resto volus-

laria compagna di estio.

Cl. Trascorno brave e pessio di tempo, Caja
Cence abe già era stata a risitare parcechia nitra
provinacia, for asseniata in dirita. S'accrena èri con
Thèccia a cui trese como e repariore l'onore dorealogil, no par con tanta larraturare amportossi,
che porsiò gracolissione mutrici sil ciole, a nella

conormalista di contro sil con silvano.

el rum rece Parthorum juvenia excelsiminus in incole, onese autale Kanhrates ambiebat, seguato ulainagus partis anmero, coiil. Onud socciacu-Imm stantis ux diverso him Bumani, Illino Pertherem exercitor, cum den intes se enémentiseiron Imperiormo et hominum coircol capita. nercomm characte of memorabile, subjection attorndiorum meorum, teibuno militara mihi visere continit. Quem militias gradom ante sob rates tue. M. Venici, et P. Silio anguical as in Throcis Macedonisque, moz Achaia Assagne, et consibua ad orientem visis provincia, et um atque atroone soaria pontici latere, hand injumuda tot rerum, focorum, gentione, nebium recordatione perfesor. Prior Puethas upud Criem in mestra rits, posterior his annul recess in hostile epolatus est.

CII. Quo tempore M. Lollii, quem veleti moderatorem inventae filil sui Apenstus esse voluerat, perfida et alena subdoli no vezsoti suimi consilia, per Pauthou Indicata Cacsari, famo vulgavit, Cojus more intre passons dies fostuite, an voluntaria Guest, impore. Sed onem home decessione lautati homines, turn moths nosi phines Censurinam in indem provincia, graviter tulit sivitus, virum demarendis homistebus genitura, Armenium deindu ingressus, prima parte introitus nen succes som pessite mox in collocula, cui en temere crediderat, circa Artageram geneser a coodum, nomine Addno, voluçuelus, ox co, ul corpus minus babile, its solmen releasuation relpublecau habere epenil. Nec defult conservatio hominum, vitle sine essentations alentings. Etenim semper magnas fortanas comos adad adulatio. Per none eo ductus erat, at in ultimo uc muotissimu terrarum orbis surrein consensorre, conse Rossum regredl meliet. Din deinde reinciatus. araituaque reverteus in Italians, às mabe Lycise -cu atea causp ; kirls odrom (teamimon artausnum lerme L.C. com, frater ajus fliapatica petens, Massiline donessisset.

GII. Sel ferious, quas subdos erat spem augui nominis, jem ten rejochisus seu generidis redidient. Quipu ente ntivaque borum obiton, patas too P. Vanido cont., Tib. Nava, rerevent Richoi, incredide i activite peticius applevant. Nen est din canetina Casare Augustas. Reque cina quarendos rent, quen in gecut sel legenda, per colonido est, que por porte por legenda, per colonido de la peticipa de peticipa de la contra de la peticipa de la peticipa de la contra de la peticipa de la peticipa de la contra contra de la peticipa de peticipa de la contra de la peticipa de la peticipa de la contra de la peticipa de la peticipa de peticipa de la peticipa del la peticipa de la peticipa del la peticipa de la peticipa de la peticipa de la peticipa del la peticipa de la peticipa del la peticipa de

pieciola di biusimo. Ebbe questa insigne gioruse, di al alti destini, mon conferenza col re de Pesti in an'isola dell'Enfrate, accomparenti l'ann a l'altro de un crusta cortere in. M'avecune di casseo testimunio d'un tale spettaccio versencote illustro e memorabile, stante opinci il romano eservito, quindi quello de'Pasti prometa a battaglia, intanto che convenianno è supremi capi dei due Imperi, n del mundo. In service allora come tribuno militare nel principio della minterriore, grado al quela in era personte nella Tracia e polta Macodocis sotto gli unspicii di P. Silio, e del medra tup, p M. Vinicio. Vinitai par la quel tempo l'Acais e l'Asis, e tutte le presincie d'Oriente, lo simile of embedge is rive del mas postion, e gioconda mi riesce ora la memoria di tante cose rednte, popoli, città e luoghi visitati. Cajo convitò prima il re perto pella sua riva, possia fu de

Ini convitate pella ripe nemica. CIL In questa stesso tempo la fama divulgiache il re de'Parti rivelsto umass u C. Comm i pastidi disegni di M. Lettio, d'aoima doppia, a malizioso, al quale Augusta avez come affideta la d'aciplica della giornatza di questa sua figlio. Peri Lolho andi a poco, se di moste voloniusia o naturale, io In iguaro; ma quante i cittadini della sua moste gioirono, altrettanto compianaro testé dopo quella di Censorino secudota nello stesse provincie, nome nelo per proportarri le aprecesale henevolenza, Caju Cesasu penetad poscas ucil Asrosnia e riportò se sulla prima degli importanti rantaggi, ma poi eravemente ferito in Artagera du un conto chimata Addue, la na colloquio a cai erasi impredestemente efficieto, cominciò d'attora ad erare cil il corpo men vigoroso, e l'asimo men propenso alta repubblica. Na a lui muncò la pratica d'nomini atti ad alimentaggii i vizzi, coll'aduluzione, inseperabila compagna della grandezza c della fostana, per eni a tanto era giunta che preferirs, ansiehò ritornare in Roma, in recchiere in un oscura, e remoto angola della tersa. Doponer a fungo resistito, incamminavasi mal soo grado verso l'Italia, scomonché mort di spelattia in Liraira città della Liniz. Circa un anno prima L. Centre son fratello, undando in Ispagos, era

musto lo Merigia.

GII. La finitusa per altre involundo alla expubblica la spermate di il grande stirpe, le ritorio di uno serue operativa periodici immusti in muste di imbodene i Couari, Taleria Viercou solta lo constale di toro pode, a Visiori, ridevoli de Rodi, siampiono da potro il biomethica princi ridevoli del Rodi, siampiono da potro il biomethica princi periodi della proposita della stilla della constale di toro pode di proposito della stilla spratassa. Lombo di chi sulla prote dopo la constale di Lordo, edi

ntringue adulascentium obitam facere perseveravit, ut et tribunitise potestatis consertiemene Nernal constitueres, multum quiders so cara doral, tum in scentu recusante, el com. Acilia Cato at Septie coss., v calend, Jul., post mbers conditam mais postaux, althing again XXVII, adoparet. Lastition illus diei, consurerment circa tatic of vota pene inserrentions encly manual. spensons conceptant perpeture securitatis, actornitationee recenti imperit, vix in illo iustonpere abande persenni poterimus, nedmu bic implere. Contenti sirme id n num dixisse, quem in illo omnia qualibus forrist. Tum refutut certa mes laberorus perentibus, viris matrimoniorum, dominis patrimouii, amnibus hominibus salutis cruetis. -pecis, tranquillitatis; adeo, ut nec plus specari Dolment, mes spei prepanderi felicina.

CIV. Adoptatus es dem dis cliem M. Agrippu, gram post mortem Arrigona Julia enita eral. Sed in Naronia adoptions Illud adjectura his ipsis Carmels verbis: a Hoc, logust, reipublican causa facio. » Non din vindicem custada mqua imperia mit morate in orbe patris, rections in Greensmiana reinit: ubi nete tricoplum sub M. Vinicio. avo tao, eleriasimo viro, iramensora exacteral bellere Erat id ab en quibusdam in locis gestum, gulbusdam enstentatum felicitas, coque noman decreta ci cura speciosissima inscriptione operara oznamenta trimuptaha. Hen tarapus rue, foncium ante tribunate, custrorura Tib. Caesaris militera fecit. Quippe protinus ab adaptione missus outs eo orsefectus equitam in Gramapiam, aucresos officil petris mul, coelestissimorara cius aperusa. per annos continuos varu praefectus aus legatas spectator, per capta mediocritatu racas adjutos foi. Noone ill apectaculo, quo fructus anno, simile conditio mortalla recipere videtur mihi: 1820 per celebercius ra Italiae partem, tructum ormem Galline provinciarum, veterera imparataram, 11 ente meritis ec virtatibus, quas normoe Corseren, reviscutes, sibi quisque, quasa ilii, gratultrentur planius. At very militura conspectu suus elicitte grudio lacrymae, alaccitaque, 11 mlgtationis Born queedam exembetio, el contingendi resuera supiditas, non continentium, protinus erain adiiocrent : « Videmus te, imperator, salvum recepiona w: ne deinde : « Egu tecam, Imperator, in Armenia; 1 go in Rhactia fui : egu a te in Vindelicis, ego in Pennune, ego in Germanio dana- de suoi soldeti nel rivederlo, le legrine de giois,

encore Caio vivente, a che vistato gliclo svan Tiberio stasso fortemente vipuenante, il volla dopo la morte di entrambi, talchi malceulo le catinata di lui conorizioni ed in mua e in senste. In adottò, ed a sè associalla pella potestà talbupesca sotta il conceleto di Elio Catto, a di Senzio, pella uniuta calenda di bustin, voltecento cinggantamatten. noni dalla fandazione di Royas, ventisette de quell'appea fino a poi. Non aul la un compendio si rapido, ma non si di leggereri negonre nelle mia vers storis, potré la luniquemi di descrivere con bastanta diligenza, la letizia di quel giorno, l'i ffollate concerso di tutta Rema, i discipiti voti dai cittadusi, che le serai al ciela in rendimento di grazio inpolsavano, le concenite apezanza di perpetua sicurgas, ed eternità dell'impero. Basterk dire qui soltanto, che i beni ed i ventarzi tutti, e di tatti, in quel solo giorno furonn ripusti. Crebbe situra si pedri la sparatan dei figli, il maprimonio fu santo, invintata la propriata, maspori ognano i beni della quirte, drila pace, della transmillată, talobă ni niù bella aperanae poteano conceniral, ne marka I fatti alle speraoze corrirocodi ce.

CIV. Nello straso giorno Angusto adutto anche M. Agrippa, che sus stato purtorito da Giulia dopo la morta di Agrippo mo merito, me edottendo Tiberio celi vi azenzone di più questa sua proprie parole : a Lu adolto per vinta ggio di lla repubbloor, w Non a lungo la patria teune chiuso in Borns d costode e vindice dell'impero. Teste dapo il mandó in Germania, ave tra muni prime e' era secess nun ferocissima goerra sotto il runsolato del ton a his risaimo arco, a Vipidio. Avesla a sla pure retta felicemente in alcune provincie, a d lo altre felicemente sosteunta, pade erasi meritato els ornaments triunfali, ed nem splendada iscriziono delle sus geste. In ovel termo drop exert in state tribugo del campo, comunciai a raditare estto Taberio Ceages, e milora subito mella sua adoziona essendomi vento con lui in Garmania coma occurrate da cavalleria, raccodendo nel ministero di mio pretta. syvens, chi pri novi urai consecutivi ii tel gendo di prefetto, o con quello di legato, foi spettalora, a per quanto la mediocrati mia il permatterm, conperature shelle stroine sue gerie. Non credo che occhi mertuli veder notranno gianenzi pin splendido spettacolo de quello che vida io surderirent ellorchi precorrende la più pepolosa parta d' Italia, e totto il tratto delle galliala provencie, affollarunsi i popoli a revedere quest'antiro capstano, e est Centu per ratrito a per vartit, prima che nes nome, niù anosena negano con sè sterro di rivederlo congratelandosi, che con lui. Incuerabile poi : foor d'ogni s redeuze era le tens rezza

tos sum »; neque verbis exprimi, et fortune vix mereri fidem potent.

CV. Intrata protiens Germenis, subsett Camorfates, Attnavil, Bructeri, recentl Chernsel et amnis, mos nostra clade nobilis. Iransitas Visusgis; penetrata ofteriora; cum omnem partem asperzimi et perlentosimimi balli Caesav viodicuret; in his, quae min orls eraut discriminis, Sentium Sataralaum, qui tom legatos patris ejas in Germanie erst, proefecimet, virum zneltiplicem vistotibes, navom, egilem, providens, militariumnee officierum petientem so penitam parater; and examders, whi expetis focusent locum otio, liberalites hotoque co abutestern; its tamen, ut eum seleudidem aut hilarem potins, ceam la surice con set desidera diceres. De cujos viri claro cetebrique consulsta praedizimas. Anni ejes sestiva, usque in measure decembrem perdeute, immenie i molementum fecere victorise. Pietes sus Cacratero, pens ulutraetta bieme Alpibus, in orbem tranit; at totals imperii sum veris isitio redealt in Germanium; in cujus mediis

Soibus, ed capet Lupise fluminis, hiberna digre-

da su princepa locaverat.

 CVI. Prob Dil boni i quanti voluzzinis onera. inscouenti cestate, sob duce Tiberio Caesare, germosi Perinstrata ermia tota Germocia est. Victor gentes, peno cominibus innoguitae. Receptze Caucherum nationes. Orania corum jurentes, infinite numero, immense corporibus, sita locorum tellseine, traditis armis, una cum dociben suis, septa fulgenti armatoque militum nostrorum agmine, ante imperatoria procubuit tribanel. Fracti Laugeberdi, gene etum germane feritale ferocior. Denique, quod necquam entes spe conceptum, nedem opere tentatum erat, ad unedriogentesimum milliarium, a Rheno usque ad flumes Albim, qui Semore um Hermundorumque fines praeterilait, romenta cum sigois pasdactos exercitos; et codem, mira felicitate et - cora duces, temporara macque chestres tes, clasais, quae Octani circumsaviges et sine s, oh leandito atque mognito eme meri Bumine Alhi subvecta, plorimerum gustium sletoria, com almodestissima rerum omniom copia, exercitai Caesanique se junalt, .

Partiti di coccepti in reaso, la con mai veduta ci cidde cesti cumi di catali, testi ci immence che acce, potenzia infirenze di cestatere ri e Ti rirraggiamo, potenzia infirenze di cestatere ri e Ti rirraggiamo, e actore generole, e si rirraggiamo alter. Teon, l'evo dicere, lo militrà mell'Armentia, e quegli, tanagia inalla licata, e al son, oni premiatali appor il Visio, delicio, e l'ilere, me in Pamencia, e quegli, tanagia delicio, e l'ilere, me in Pamencia, e quegli, tanagia delicio, e l'ilere, me in Pamencia, e quegli, tanagia delicio.

Garmaoia, anggiongera, u CV. Tiherio sobito dopo sated salla Germacia, dove pattomise i Caninefatti, gli Attuarii, i Brutteri, I Chernaci, varce il Visurge reso indi illustra della mostra socsitta, e penetrò nelle regiori peù riposte di quella provincia. Biserhava in questo guerro e sè sempre la parte più malagevole a pericolosa, intrato che dove era minor periglio, praponeve Sessio Saturgiao era stato presso quelle gusti legato di Augusto suo padra, como orneto di molte virtà, diligesta, sttivo, provvido, della militare bisegna perito e sofferenta del pari, ma the ove onio rimumaghi da'aegonii, alla lantezza davazi e liberalità, posì tuttaria che somo splezdido e giocendo lo evereste detto, enzishè vizioso ed infinzando. Del mo illestre e calebra consolate già favellarama. L'aver prolungate la campeges fino al mese di dicembra, fe' rinscira più vantaggiose queste vittorie. Ritorno allora Tiberio io Roma, the vel abismays is tenerease pei congiunti, pessendo le Alpi ancor quasi obiase della nevia ma la difesa dell'impero il trasse di bel asovo al principio della primavera in Gurmansa, onl cui meano presso la sorgente della Lupie fatto even prime delle sue portenze prendere

alle ane truppe la stanza d'anverno. CVI. Dio buoso! casi meltitudine di gioriose geste, de fornire meteria e più volemi di storia, operate autto II ano reggimento gon illustrarone la state reguente? Percorsero le umtre armi la Germania talta, vincentuto popoli quasi ignoti di poses, sottopopesamo i Cauci. Tetto il luro esercito, per forti posizioni sicurissime, composto di giorontà innumerevale, vigorosissuse, a di smisurata corporatura, deporte le sruti non ed i suoi condeltieri, e ciuto degli semati e rilossoti nostai soldati, si prostrò inniozi al tribosal di Teherio-Soggiogemmo i Lacgolurdi, popoli di più che germana ferocia, e finalmente ciò che prime mai non che si tentame neppure si sveme costo sperare penetrà l'escreito romano co'vessi la malberata fin o el quettrocenterieno mietio, dal Reno all'Albi, she scorre lango i confini del Segmoni, a degli Ermandi. La flotte perimenti, dopo a rev custaggiatu le rive dell' Oceano, per surgelur fortuna e vigilanza del capitano, che speculò il tempo fin erevole, trevetendo un mero prima inaudito ed ignoto. rimontà l'Albi stesso, e carica delle sponise di ssolte via te eszioni, si uni a Cesare ed all'esercito,

CVII. Non tempero mibi, quie tantre rerum magnitudini buc, qualecunque mt, lucrum. Quan citeriorem ripam praedicti flumbia castila occupassemen, at alterior armute hostines in coninto fulgeret, sub osucess motoraque nostrarum nasium protions refugiontsus, mus a burbaria, actate senior, corpore excellens, dignitate, quantom setendebet cultus, egginess, coastum, ut allia nsos est, ex materia conscendit alacum, solusque id navigii genes trespersos, ad medium processit Sumunia; et petiit, liceret sihi, sine perículo. In eam, omce arms tencherous, erroll rivers, se sidere Consurere. Data patenti facultas, Tum apne leo lintre, et din tacitas contemplatus Cacasremt a Nostra quidera, laquit, forst juventus, quas, quam restram numen absentium colst, presentium potsus sams metuit, quem sequitus fidem. Sed ago, beneficio se permissa tuo, Canaur, quos sots audiebam, bodie redi deca; pec feliciorem ultum vitas mene nat aptaci, ant sensi diens w. Impetratoque, at monum contingeret, reversus in naviculam, sins fine respectans Causerem, ripse sursom appulsus est. Victor amniam gentium Incornangos quos adierat, Caesar, cum incolumi, inviolatoque, et semel testummodo, magna aum clade hostiem, fraude corum tentato exercito, in hiberna legiones redusit, cadem.

CVIII, Nikit erat iam In Germania, nuod airce ponet, practer gentess Marcocomporum; rgane, Marobodos duse, ancita sedibus sula atqua in interiora refusiena, inciuatos Harcynia sylas carepos recolebat. Nalla festinatiu hujus vici mentionem transgredi debet. Maroboduos ganore nobilis, corpore praevalens, animo ferox, setione severis grams rations has become non-to-multiurnum. perus fortuitum, peque mobileu, ci es voluntate perentiam constants in, juice sure occupavil principatum; and certum Imperium, vimque reglam complexes unimo, statuit, events procul a renumls gelita sus, co progredi, uhi, cum propter potentions arms refurisset, son faceral notentissame. Occupatio igitur, quos praedicimus, locis, finitions commen out hello domnit, aut conditionibus jurie sui fect.

qua priore auno, festimatione urbero petena.

CIX. Corpus song castodia munivit. Irreperium, perpetais exercitia exercitia exercitia penn ed ressansa disciplansa forma ca reducto, bren in resinenta at nostro que que simpario i timendum per dust i fastigiam; gerebatqua ne its adversas rossanos, ut seque

CVI). Non so astenerm) sebbene in meszo u al stupendi savanimenti, dal far cesso di un fatto qual che sue siasi. Mentre la rean di qua dello stesso fiuma era occupita dai nostri alloggiamento. e l'altra opposta gisplendeva dell'armala giornotte dei nemici che rifuggian ad ogni monimento delle postre masi, ecco uno dei barbari, vecchio d'ata, alto della persona a cospicco, rivestito per quanto mostrasa la esterna coltura di eminente durmia. entrare in un peliscalma formato de un tronco d'albeso seasoto, corea à luto costame, a salo quella specia di naviglio regolando, avanzarsi nal messo del fiome, a shiedare chi gli su permesso di approdate in siapressa nella pestre sian, o ander Cesare. Si asconsenti alla sua mehiesta, p sceso in terra, dope over languagente considerato Comre in silenzin: « Vaneggia, disse, certo la nostra gioventù, la quala lontani ai adora come tanti nuova, e presenti ame piottosto temere le armirestre, the mettern setto is ensure fede. In quanto a me, a Cesare, non ho in alte mia né desiderate, ni gniluto su giorno più felice di questo, uel qual rveroù la bentă vostes a la vestra liamza, quegli Dei nei fis risto redere che di fama solo io conoscens. « Impetrò poi di toccargli la mano a riteanato nel suo nasiglio, senza mar saziarsi di risolgare gli ouchi verso di lui, appendó alla sua risa. 🤸 Cesare sincitore di tutte le nazioni e di tutte le presincie che sarva percerse, sitoruò io Rome con la stesas celerità dell'anno prima, dopo sant escondetto alle staure d'uveren adeo ed inviolato il suo esercito, uè più abe una sula golta destiinimici con aggrati assulto,e con graza los dappo, CVIII. Non altre pepole rimanese de since si

nalla Gergennia che il Marcomanno, il quala presta delle naties sue sediced in più esporte reconstando, scodetto da Marebodue, alloggiava nal psem che delle selva Ercinie è circondeto. Niuno amore di sollecitudina poò persua dercai a sos passare in sileggio po tant'anno. Marobodos di schiatta illustra, gagliardo di corpo, di animo hellocost, herbare più di nazione che d'intellatto, pos occupi gue tra' suci un principato sedesinso e fertuite, n mobile a vacillante con la solonte dei sorretti. me ad assolute impero, ad a ferror real potestiaspirando, pensò di ellentanere la proprie naziope dai Romani, e schreando le ferse loro più potenti, sicos erare là dors dissoir potessero le sue potentissime. Occupats danque le secennata posizioni, domó colla guerra, o sottomise con trettati tutti I limitrofi.

tutal l'imitrafi.

CIX. Prossednto sera con una guardia silia
sue personal sinnezza. Ame sissendo il suo sercito con perpetui resretzia sila fatisha, a quasi sila
romana distiplina, in tunto forse casbie she poterrom cus sintitre anaba e noi formidatrill. La

bello nos incesseret, et, si incesseretur, superesse sibi vim ac voluntatem resistendi (urtenderet). Leveli, many mittehet ad Commer, interdant ut annolicem commendabent, interdura ut pro peri lounsbantus. Gentikes bominibusean o nobia descinentibus erat usual eran performus tabusone av male disemplante applet semploms exercitnmane, open 131 million peditum, quetour suntum fecerat, assistais adaerens figiticans balla secreculo, majori, quam quod archet, operi resentable. Engloss stiem to tenestes, good, game Germanian ad tarano at la fronte, Paunoniam ad destroes, a term sedum transmi balaset Novicos, favorsaru in connet semper sectorus. ub omnibus timelatur. Nec socurum incrementi rei mitiebetur sascitalianes quippe cum a surpm a Alpiom jugis, quie finera Italiae serminus, bultoon nine finium band multo plus or mittaless successor chasset. Here virum, at hanc regionem. proximo suno, disersia a pertibus Tib. Gressa arrech statuit, Sentio Saturnico raundatum, ut per Catthon, exclus continuatibes Heroroise sylves besiones Bojohoemum (Id region), anum incolubet Maroly days, nomen cat) I ductret. I insea Carnauto, dei locas Noriai regni proximus albut morte crat, exercitum, qui in Illyrico merchat, ductre in Maraontames orana est.

CX. Romoit, interdum moratur proposita horaicum loctors. Preparaverat iam biberus Career ad Depublism, amotorna examito non plus quem quinque dis rum lter a primia bastique, Salmanimum codera unimovere conina marrati quae pena asquali divina (atervallo al hosto, intra passeus dies in praedicts loss sum Cassare impeteran erunt a cromm universe Pannonia Insolona longue pacis bonis, et adulta viribus Delmatie, ampilem guages tructus eins gentiles in societatem adapted, consists to arms corrigult. Tum necessario glurius ia presposita: u egos tatem visuos, abdito in interiora exercito, vacuam tam vicino bustl relinquere Italiam. Gentium cutionumque, quae rebellaverent, opnia puperus umplica pere millibus explabat, or fera peditum collegebantus ermin bubilit, equitom vent. Color immenus moltitudinis, passutis acercimis se peritissima ducibus, para nature Italiam decaraterat, (unctem zibi Nanporti sa Terrestia confinio: para sa Macedoniam se affindarat; para más sedileas pasesidium une dutinesses. Pruxius daches Batoni un Pienti denibus suctoritas arat. Oronibes comm Pantoonás ngo disciplines tantemmodo, sed linguae quoque potitis rumanae, plerisque ctions beterarous outs, at famitures seimotom erut exercitatio. Itaque, hercoles, outla osquam

nus recola verso i Romani era di pon raplestarli. ros de far ch'essi conceptuero che eve fesse a guerra provocato, mancate non eli sarebbono lorse, e volonti di resistere. Gli ambasciatori che mendaya ni Cesari, ora il recomandayano conrecebiero, ora farellavaco di lui noma di uno ni Cesari eguale. Le nazioni, a coloro che sila nostra mercione sottracransi, ricoveravano appo lui, ed attermeno l'Sautta dissimplemona apertamente to associate il nimico. Ammaestrando il sun esercito forte di milantamila fenti e di contirontia cavelli. in anntince suerre coi confinanti, il preparava e nugrius unpo del presente. La sus portsione stessa renderalu socos più tegrato; priebe avendo u rance ed a fronte la Germunia, a destra la Papnonia, i Norici e terror, coma presto e piombara ru tutti, da tutti tamerari. Ne ocura riputava si [']talis stesse da quel sou ingraudimento; perciucché non piu di duecento miglia erano discoste la suo frontiere delle sommità dell'Aloi, ultimo confine d'Italia. Tibaria nell'ague vernente risalte di assalulo, a d'innadere per diserso parti il paese. Ordino parcio a Senzio Saturnino, che atterrando la contigua foresta di Ercinia, si recesse con le sun legious, attenyerasudu i Cati, uul paese dui Beiemi, dova accampase Maroboduo: intanto che egiustesso conduceva contro las da Caso aut a chiera il luogo più sicino de quella parte al regos Nurico

Prescrite dell' Wirin. CX. La fortuna si compiane talantu d'indugura, tal'altra di fanche fellisca l'affetto deshi ement proposimenti. Tiberio suca giù purnerato 1 augi afloggiarquati d'inverno Inago il Dao abio, mea cià condette l'esercite a non margines distanza di cinque giornate di catamino dalle prima scolte del elmico, prdizeto di chi eves o Saturnino di ini dirigerio con le sun trappe, che divise rimanevanus dal nimico quesi da pesi distanza, o dosewno cotro pochi ziorni conglungera con Tiberio stesso in un laore reportisto; allusche la Panacota tetta, esperbe dei beni di una luoge page, a la Dalmania cresciuta di forze e vistorosa. treendo seno in alluma tutti i poneli simni soro sero concordemunts all'armi. Fu d'appo allora entenorre i necessarii al glorical prevvedimenti. ne parre savio conticho conficere l'afercito in begbi interni e remoti, e luciare vaota l'Italia ad un nimico affatto sicios. Il pamero intero dai combettutti delle nazioni ribellate, sommatti a pin di ettocento mila, fra'quati discoento mila fanti ussai beus exergitati, e consemila cavalli, s telle queste infinite moltitudine venlye retta da esperti e autorosimimi capitani. Una parta fermato usea di voltarsi in Italia, she pel confine di Napporte e di Tangeste si unita al pacce ave il

umpjeo alloggius, un'eltre si rovesció in elfettu

nato in matore consile balli fallon jumit, er decrez patrar. Oppendi dire romani, fracide'il negolistore, sur gene resultariorum unneuer arlitarecciones, es io regiore, que plurimom sh imperatora sherat, causes. Occupata arrabfisaziones; consista et in condito locis rigal fercoque sastir. Quet tacina ciano baper belli moto filto et abolisto direccione bellovum reperiodis. Casarria Augusti alconum putaceta siapo eterretti.

CX1. Habitl Ragon delector, revocati undique rt omnes returnal; viri feminaeque ex censu libertanum constar thee militem, Andita in senatu vox principio, a decima die, ai caveretar, possa bortem in arbir Bosser renire conspectum, n Senaterum equitumque comanorum exactae ad id bellura aparae ex policitations. Onnia bace frostra praeparessemus, nizi, qui illa regeret, fuisset. Haque at presidion ultimum respublics on Augurto dutem in bellum poposcit Tiberium, Er buit in hoc quoque bella mediceritas nostra speciusi ministerii locum. Finite equestri militie, designator queestor, see dom senstor sociatos seputoribus, riiem desigortus tribunus plebis, partem exercitus ab pròs, traditi rb Augusto, perdaxi ad filium rjus. In quaestava deinde, remiste sorte provincies, lestras riusdem ed sumdem missos. opes pus prime rupo scies hertiam fudimes? quantir, prodestir docis, apportunitatibur usi Seconder corner rices universe exhausimon retibus! gernto cum temperrmento renol civilitatis rt aneteritatir imperatoris res agi ridimus? qua proridentia hiberum dirposita santi quanto opere poclarus custodiis exercitus postri hortis, ne qua possel erusspere, inopaque copiarum, et intra m furens, viribus boustis, elenguesceret ?

CXII. Friix eventu, forte centatu, primr aestate belli, Messelini opus mandrudem est rarmorize. Qui rir ruima ritiru, quam gente, antilior, diguizsimuaque, qui ri patrem Corsinum bribuissat,

uella Mrcedonia, ed un'eltra ancora riserbuta reari la certesia delle native suo seds. Batone a Prarte urcana il supremo reggimento. Era nota a tutti i Pennopi pue solo la deciplipa de'Romani, ma eltresi la lingua, ed a molti eziandio non era riraniere la coltura dell'ingagun, e la competudine delle lettere. Nexione poi la quale con lanta espidità accoppiane si propetti drila enerra in suppes, ed i fatti re proponimenti, non ri in ri certo giammai, Forman sorpresir trucidati dei cittadini r dei argozianti romani, utciso un grau numero di veniliarii che iti troparansi lontani del lucuspitano, la Macedonia fu javasa, totto infigu a de per totto il ferro ed il fosco derastando, tanto impress timore quel nimico, che so che quel ferme anima di Augusto, assicurrto per l'esperienza di al grap morrre, ne restà percosso e alterrito. CX1. Si fecero donone delle lere, si richiama-

roon de ogoi parte tatti i retarani, gli pomini e le danas furono costretti giuste il lero redito u comministrare de'soldati del numero del loro biberti. S'ndt Avenute dire in sento: a che pre r' iprisilrado, ar mbbe potato radersi entre dieci comi il nimico in Rumr. » I senatori ed i cavalieri promisero la diligente lor opera. Ma riccome tatti quest) rpparecchlamenti sarebbero stati ineffireci rd inptili es carnes to rvetse chi soverparii. la repubblica ritered rd dagasto, come suo supremu presidio a capitano di un lla guerra Tiburio. In rese pere la sardinorità cola fis incaricata di un Importante ministere. Disegnato questore dono aree comminta la miliria consutre, a non per ruche mostore, ni secutori fatto r gurle, n già nominato tribuno della pirbe, condussi da Roma. a Tiberin in Germania le parte dell'esercite che rno pudre uffidrtu mi pres. Nella mia questore noi, rimmriando al diritto della provincir che poterr esdermi in sorte, fui dallo stesso Augusta sandrto di oporo a Tibario col grado di roo losgotenente. Oh in quel primu mono quel molthedine non ei sedemmo noi a fronte di nisnie eseresti! In exapte occasioni la prodensa del espitano uco o' involò con piccial nomero di senti a tatto le furibonde a ricente for forse ! Corur la curtanna e fermena car soncilire non seppe nd no tempe a l'atilità del pubblico serrigio, a le diguità communistrice! Con gral preridente margersa prodispose rgli la struze d'inverno, e con quante vigilanza e feriche non fe circuire e chimilere delle proprie ganti il nimico perché lerompere non potesse, es a primo di vattorrella, contro sè furibondo, estapuassa per le proprie par forze!

CXII. Merita d'essere ricordate l'azione di Messatino nella prismo campagna di quasta garres, di estito felice, e di ardito intraprendimenta Quert'unuo, più illurtre ancora per l'incitto suimo

ri cognomen soum Coltae feulti relinqueret, proepositus Elyrico, tubita rebellione, cam semplena legione ricerima circumdetus bortili errecito, amplius an hostium fucht fuguvitque; et ob id ornamenta triumphalibus honoratus stt. Itu plicebat barbaria numerur sans, ita fiducia rivinos, nt, abscument Cresar esset, gibil so se reponseent. Pres recreitus corum opposite ipsi doci, et ed rebolerum alalitetemque austrace un cerale, perductioner ad exitiabilem fament, negge insteales i ui leneze, ue nur cum farir utabui conium puemendi. dirigentamaque carro una congredi, occupato monte Claudio, revuit ione se defendit. At ex pet s. quae obrism se effinieret receitai, quem A. Caecior el Silvanos Phulins consulares en trensmeriuie eddershant prorinciis, circumfum quinque legronibus nostris, carific ribusque et equitato regio (quippr megurm Thercom mount junctos prerdictic doribus Rhocascieler Thraciae vez in adjutorium rius belli secom terbebat) peor restubilem amnihus eladem intelit. Fusa regioram equatris seies, fagetse else, concernar cobostes sont. Apad signr quoque legionum tresolden. Sed reseast virtus militis con ro lempore rendicard cloner, quan duction reliquit; qui regitum y mure imperitoris sui discrepantes. auto co hustato inciderunt, que la per exploratorrs, als buens easet, cognoscerns. It is igiter in dubite erhue tracet spac legerare reboctation. preglater i b horte quibordeur fribuge malitum, milereupto parriecto castrorum, penfertisque collections are incremental continues these e makes chain primi ordiner condern ravasere builti. nec recinquite content, percapte corniu stit, ra mapereto vertarque vindicarergot, llor fera traspore Agrappa, qui codem die, quo Tiberius, adoptatur ab aro sau astorali rret, ri jaca sete lacomust, quals resul, apparers cooperate mira provitate action atoms morely to perceptir runverius, patra atque conidem nei sui enimum rlicarril chi; marque cersocutibu sa des ritus, dienum farore uno habeit exitum

CXIII. Accipe unne M Vuirte tration on belle duren, quantum in pose relet principere. De utili exercibilen, qolque en lo Gerrett Gestral, qolque un runerel, contractusque in unicuite decem legenidus, exer replies coherchiaga ann elle, et plumbas quam decen relesson un millibus, al ber negue reduciarmiens nomere, frequendajur equite rejus, tauto designe exercitia, quamica collo conquam loce puri lelle faceral,

che per la pobilissima i tirpe, degno di essere nato da Corrino, r di urer tramandato il cognome a Colle suo fratello, governare l'Hitrico allorché insorre questa rivolta, e redenduci di cia niconito dal nimico, coò con la solu messa rentesima legioor respiggerlo y sperperara più di renti solla delle sue genti. In premio di soffatte ursone gli furono date le trionfeli. Per quento i harbati si compierement dell'infinite for numera, a ser quento nelle loro forze confidentei o, ore scontraremi rimuelto a Tiberiu, pulle mit di sè iteni pronutterrasi. La patte del tora rsercito rhe achierata gli r'era a fronte, oppressa a sua rolontà e come meglio gli riusciro profillevole, non comdo no di rocettar battaglia, no di sostenera l'impeto sun, ridolte a miserchilicima fame, occur-ò il monte Cirudio dore fertificomi. Ma l'eltra che erusi coreses ta incontro cile untre legioni d'elter meres comundete dai conselari Silvano Plannio ed A. Cecana, fu quesi exgione da total um ter ruina. Allorsuo essa cinque legioni, intriluppò le nothe troops amiliarie, ed i pursereci catalla che Reportules ru di Tracia e ven anciati in postro concerso. La cavalleria reale, e ir dar ris ferono porir su fugu, rattarono ir spalle le coorti, r lo spavento penatro fino uri resulte delle Irgion. Mr is quest' recessors più triube il comene valora ne' soldati che un' carsetaga, e quali scortandosi di gran lunga dalla prodente del Joro generale, prima c'arramero a fronte del nimero, che per muano di socculatori riconosciuta i vecero la sur nomartine. Di via cucuo utati uccue alcuni tribum militeri, urrire il perletto del causo, i perfetti drile coorti, fersis elcons centurion; riterrate in austre prinse file, efforché queste relocose legioni propriet se proposedat un un retarlique circontaux e. niombarono sul nimero, a non conteute di sosteperpe l'impeto, rappera gir ordia de lui, e ripurtareno non aperair vittorir Circa lo stesso trespo M. Agrippo, che da Augusto ero suo cre statu rdottato lo stesso gierno iu em eru itato Tiberio, n che età da dor com communera e palesser quale sarebbe direauto, s'ettitu l'odir delle eterso pader ed ano 100. Con induntale pracite de corre e di mente, intento a rie arredonazione ed recessa. r rempre pro peggiorando ne's uni, r querto fine a auti use before configure.

CXIII. Bersser's ura in Theras o Vinicio, un cosa greede rapidrosi io gertes, qui nio sommo principe io pase di echedati. Riccinsi arendo tatti gli esecuti in un o sei compo, e quelli che ambiato reman solto di hii, e gli rusulfici, ciò che forconra sheci legoon, settante e poe coorti, quattercia i quardicosi di caralitera, sheci mila e più retereni, ed un gree usuorre di robinsterie e de cacialisti enda, tatti force co force, somme ti ne cocialisti enda, tatti force co force, somme ti ne co-

elvilia: ozne: eo ipso larti erant, mrximumque fidocioso ristorias in pemere repontbaut. At imperater optimus corum, quie archet, judex, ri utilis iperiore praclerent, quodque semper eum ferientem ride ne omniboe bellis, quae probanda essent, den gape elique proharenter regorni, pentit dirbur exercitum, qui venerat, ad eelorendas ex itiorer emerices, theretar; googs sum mejorem, quem at temperari posset, neque lishilem enbernamio remaret, dimittere riatuit: proseculusarie longo el percuam leborinso itinere, coins difficultas narrari aux potest, ut negno unarersos quirquam ruderet eggerdi, et partem digredientiem, recrum quirque mete fletem, notcerri tentare con noment, remnit co unde venerants et inse arperrimae biemis initio regressia Sinciem, legator, inter quoe ipsi frimus, paetitie pterfeel hiberois.

CXIV O rem dieto non eminentem, and solide veraque virinte rique utilitate maximum, experientia corcissimom, humanitate ringularem! Per conne belli germanici proconicione tempor, nemo e nobit gradunare qui tram aut procedentabus ant regime tibur, imbegillor lurt, cuins salus ac raletade non ita surtrotaretar Cacacie cara. tangoam distractissmer itte taetorum operam mole huir oni negotio vacaret animus, Erat desiderantihus paratum junctum rebicolum; lectica rios pablicata, cojor (mam), quam rlii, tam rgo renti Jam medici, ium apporatur cibi, ium io hoc solum importatem instrumentum balinei, sullina non recognit ratetudini. Domus tretum re demestici decrapt; ceterom nibel, quod rb illu ant proestari, sot deriderari posset. Adjicism silud, quod, quisquis illis temponibus interluit, ut alia que e retoli, e gnoscet profines. Solor semper e quo rectur est; solur rom ils, quos invitar rest, majora parte aestivarum expeditionum, coenavit sedenca our segmentrior disciplicare, quaterns exemple non nucebatur, Ignovit; admonitio frequous intrat et cartigetio, riudicta escission: a gebutque mediom plurime dissimulantis, alique i obibentis. Breeze emolumentum patrati belli contolit. Et insequenti sertete emus l'eunour, reliquie totier beili in Belmetir manentring, pacem petiit. Ferocom illem tot million torratatem, peallo ante servitatem minutam Italiar, conferentem arme, quibor use erat apud flomen tremico Bathinom, prosternentrasque se unirrrama genibos imperatoris, Estonecopeo et Pinetem, excelsimimos duces, captum slieroso, alterum deditam, festis volumnibus ordine parrebimus, at rpere.

sitra guerra, tranno le riviti, reami redute, tutti sallegrarensi e mettemo gazula eperanze di vittoru in quella moltitudine. Ma Triberio ritimo gunden delle i or proprit ariani, preferendo gli ntili res resembli dirirementa ed i loderoli ci todate de tutti, accourt il aide for sempre in tutte le goerre, frappriti rirnoi giorni perchi Prsercito austiario fresco dal riaggio ristanzanse le forze, penrò congedario raflattendo, che troppo grando era quell'acusta moltitudine perchè rinscie pote ser docale el governo, e rapare di duriplina. Lo scortà rou ir soe guoti per tuogo e taberiom esmisso, o d'una diffireltà de non dirri, affacti io tel guisa rumite tutte le norter forze non overse il numico eradicto, e le tema di en'invesione ne'ruoi peoprai confini, gli fosse d'impedimento a profiltere della noutra erporozione per molarterio. Tiberio noi ch'abbe ricandotto quell'esercito là d'onde era metito, citorni in Sucia nal moioripio di quel rigidirrimo interno, e distribul la staere ri mei loogotenenti, del eus namero jo era oriandio.

CXIV. Oh core a dira non abbeelicute, ma tuttavia neo meno crande ed illustre che a ricorderri ntilissime, per goelle soda e cerace cucto il'onde mosse! Baro esempio di umana indote, della quale io por feci delle represente in tatto al corso della eneres di Gremanie e di Pennonia nerrugo di noi infermi, o roperiore od inferiore al mio grado, di cui elle salute così non vegliacio Tiberio, come se aggraveto non fatse dal peso-di tanti afferi, ma o quell' cope rolo averse l'animo intento. V'ere per oguaco che denderavala un cocrbio pronto ed aggiogato; la sur lettiga lia rem r totti romone, rd jo strasn jeriemeron eltri di estr mo pr giovai. Non mancara e presento lolermo ni mrdico, ni ribo rll'nono prenamio, a per li non sata collecto si trasportò un intere rorredo da hegri. Trance la proprin cam ed i femiliari, mente mescure o che essi prestare loro notemero, o onelli desiderere. Agriculerro ancora eiò the oenuno, il gorle un eteto presente accorderh, del pari che il rin qui detto. Tiberio fu il colo che andrese sempre o cavello, il solo che per quari intto il rorao di quella campagna si cibasse ardato co' raoi convitata. Perdoneva a chi surive di disciplion, tanto per attro elle nota muocesse l'esempio : frequenti escon le rimpionizioni e i rimbrotti, ravissimi i gartighi. Truccsi nel meza o, moltr coar dinimulasa, telono poniva. Accentaroso la questo inverto, poiché diede termine alla gorres. Nella riete reguente totta la Pannonie eirered la poce, la solo Delevasir persietendo urtiurle in cull'ermi. Nerestò aftreve in edepunta opera, siccome to spero, in qual guisa quelle trate migliais de guerriera groventu, le quali pore stante

Automo violos is hiberta reducitus escritus, es as orazibus copiis s Cosase M. Lepidus pracfictos est, vie nomiais as fortamas escena proximus; quera in quastam quisque sul copucocera, nui riotaligare potati, in natuma miratur ac shigit, tantorquayas monianus, quibus setos cai, erazurentum inidata.

CXV. Caesar ad siteram belli delmatici molem mimom at one arms contabl. In gas espeditione quali adjatoce legatoque festre meo, Megis Cotere Velleinno usus sit, sprins pateisque ejus praedicarlone testatora est, et umplierimorum doucrum, quibus trinmphous cum Casma donavit, signat memoris. Initio aestatis Lepidos, educto hibernis esercita, pes gentes integras immunesone adhee ciade belli, et eo fesoces so truces, tendens ad Tiberium imperatorem, et cum difficultate locorura, et cum vi hostium luctatus, magen com alede absistantium, escisio agris, exastis nedificiia, merie viria, lanton victoria, praedaque onnetes, pervenited Corserem etob que si proprils ees gessisset auspicies, triumphare debutral, ornamentia triumphalibus, consentiente cum judicio principum voluntate secutos (donatos) est. Illa aestas maximi belli consumusvit effectus. Quippe Perustas at Desiliates Belmatas, situ tocorum so montinu, ingeniorum ferocie, mira etium persundi scientia, el prescious engustria seltuno pene spexpugushiles, non jam dustu. sed manibus atque armie ipsine Cacaria tom deranse penati sunt, quam pena familiane eversi forent. Nibil In hoc tanto bello, nibil in Germania not videre majos, aut mirari magia potai, quam quod imperatori panquam adee ulla oppostesa vita est victorias occasio, cosea damano amissi percaret railitis. Samperque visum est gloriosum, qued esset tutissiraum; et ante conscientiae quam facture consultates; nec unquem consilie decia judicio exercitus, sed exercitus providentia apeia

CXVI, Magna in hella debantica esperimenta virtatis in multos se difficiles locas praeminas

pertur est.

missoitat svenoo di serraggio l'Italia, soomcearce allars appe il finame Battino e deporte le loro detene suni, ed a protrattrati si picili di Tibrio e cone si dona printati Eulero e l'Itale, di smisarta meportatra, l'uno si stato peres, e'ilri- sisi di e si soltonesso. Ed pressima nattamo ristatio nibri sianza d'internol'ascrizio vilidorino, did quali Tibrito nominà M. Euglido a supernocepitano; vonce di inna si fortuna non inferiore quallo give primo, tunto più cue e pregiato quanto più eppismo lei siconoce, a silunte notritamente cone fregio manello della suo illiatre tamente cone fregio manello della suo illiatre

tamente come frezio nosello della sua illustro prosspis. CXV. Tiberio pascia rivolse l'animo e l'armi «ll'altro non men grave pero della guarra dalma» tica. Qual essitiu e qual legato in esse egli avesse nella persona di mio fratello Magio Colore vellejeno, pohblicamente il testifisò suo padre Augusto e lo stesso Teberio, e la ricordano i gloriosi premit de quali quest'ultima l'onorò nel suo trionfo. Lepido al principio d'estate trasse fuori dallo stanze Pesercoto, e de sendo per riunirsi a Teherio astraversore popoli ancom intetti ed usenti dalle calsmità della guerra, e perció tapto più feroci a superbi, elibe a contrastare non suto con la difficol tà del cammino, per anche con la forze degl'inimici. Dopo ases dato il essato alie loro terrenan eli edifizii, nacias moltissima lar grate, carico di prede e lieto della vistoria, si ricongiunse » Centre. Siffatte arute, che meritato eli avsebbono Il trionfo, se come supremo cupitaco e sotto à enoi auspigii fossero socialute, non gli frottarono che gli ornamenti tricmfall, decretatigli dal senato n das principels cittadini. Questa compagna pose fine a cotanta guerra. Percincebè quauta si Dulmati Pergati, e Desiciati, pressoche inespognabili peela posssione delle les seds e montagus, per la fieresza dell'azimo, pas l'ammirabile perima loro nell'armi, e soprattutto per eli anequi stretti che mettono nelle loco foreste ; non gui sotto il reggimento di Tibario, non pas l'agrol que alesse u pel suo stesso benesio fuerno finalmente domati, ed allors solo quando del fondo schientolis. Nulla nel cores di al gran guerra potei io vedere in Germania di più stupendo e sminirabile, quento ebe mai agis occhi del mpitano si bella splendesso l'opportunità di una vittoria, che hilancista non form dal danno del perduto seldate. Sensore gli page eleciose consistle quelle el era più caute mairuro : o men sollauito della fansa, che del testimonto della propria coscienza, non lasció mai cho l'opinione dell'esercita governose la prodenza

del capitano, ma bensi la pradenza del capitano l'esercito. CXVI.Germanico, anundato da Augusto prima di Tiberio lo molti e radagevoli siti della Dai6.5

Germanicus dedite celebri chiam opera dilizentia 4 oun Vibina Postemus, ele capsolaris, pracocitus Deburtles, promente mercit triumptulia : ouro hospers and nancountries Passienus et Comus, viei quibusdam diversis victatibus celebres, in Africa meruerunt. Sed Coscus victorirà testimouines rtiem in cortomen filii contulit, edolescentia in omniora rirtutum rarsocia sceiti. Al Postaral operate L. Apropris particeps, dls quoover militia ros, que a mux consecutas est, bonorenercellenti sirtate mergit. Titigam ana maisribus experimentia festatum esset, quantum in omai re fortons posset! and in hoc oncoor renera abanda renasci cis rius potest. Neso Actius Lamin, vir antiquissimi moris, et priscam graritaless seemer humanitate temperans, in Germaute. Illericorur, et mox lu Africa, solrodidissimin functus ministerio, non merito, sed materia rilepiscendi triumpholia defertuaret. FA A. Licinius Nerve Sitteung, P. Seli fibus, quera nicum, on nativitelfexit antilees, abando miratos est, na nibil nen notimo ciris simelicissimo doci perimet. pracreptus (ramatore, ri franto scaplinimar pripdeinamicities, el consumentions precise in altissimum paternoment fintigions imaginia deceptor ed. Hurum ricurum mentioni si anis austrino me dicel locum, fatentres accurt. Negue enim justus sine mendacio candor apud bonos crimini est.

CXVII. Tanlom quod ultimam imposurrat pernomico so delmutico bello Caesar manera, quam, intra quinque consumunti tenti operir dies. Smestar ex Germania enistable, cassi Veri. trucidatarumque legionum triem, tolidemque sterom, et sex cohortiam; velut in hoc mintem tantummodu indulgento nobia factura, ne oceupato duce, et causa persona moram existi. Varua Quintiline schill mugis, quem illustri ortan fomilis, vir ingenio milis, monhan quirtus, ut corpere, its misse immebilior, atia meets metrorare. quest belliers assesses milities; pecquist vero quein non contemplor, Syria, can praefacrat, declararit; qui mopaoper diritem jugremus, dives properem reliquit. In quom exercitol, qui erat in Germania, processet, rustrucit esse homines. qui sibil pratter rocem membragne baberent buminum; quique gladia demari une poterant. posse jure stukari. Que proposito mediati inmunic, acomministrate area indepineers develope in apelle paerre. Anche il console in Vilia Postago. preporto al euverno della riessa provincia, call'illastre e diligente opera cua meritoni eli pramenti del trionfo, Alcuni april prison Cosso u Passione, norolal embedue therrissimi per rietà direrse . ripurtarono nell'Africa questo stesso soore. Como transpudó la zicordanza della sor rittoria nuche nel regnome di 100 figlio, giavane note of cent services di rutit. Lorie Aprento ebe arm aruto perte selle geste di Postnara, mercitani pur teli la questa caraturan col son mimin valore questi opori che riporto teste sono. Pincesse al cielo ebe la fortuna in molto più impertanti orgază nou pelemar il rue estreno notere, piecome il valesa enche un'il distribuzione di siffette sperir de riccompanse ! Elim Leminnomo d'antichi contuni, e che l'ensterità neoprie dei primi sempi rattempra con la delcesza del-Findoln nos, dono prere recreitato I più i plendudi ministeri cella Germanie nell'Illicia a nell'Africa. andò prico dello tricofeli, ann già perchè non in avesse meritate, ma perché managels l'appositant là di utteaccir. E parimenti Aniu Lucimo Nerva Silimon, fiel in di Publio Silio, nomo al quale nepoure coloro che bene addentra il conobbero. poterona hajterofracule ammirare, perché tatto macent duresse a quell'attima situdino e capitenn de al pobile semplicità di cortaral, fo da immeters morte rapito alla possente amicicia del peraripe, ed el períctio consegumento di aurila tenta evandezza a coi crasi suo tudeo intulzato. So taluon peragioner mi vortà che la cercato abbin studiosamente l'occasione di fargliare di mesti das nomini, reli mi acrà seco d'escordu : persumo, che trovi grarla rppo tutti i buoni la randida e tincera emosisiono della verità. CXVII. Intanto che Cesare er ca remin al-sun

termine la gurera di Proponje e di Dalmania, seco cinum sional dopo che occupiuta cram quella grand'opera, ginngere uvvisi della Germenia che Varu era italo nociso, e tencidate tre legioni, tre annadroni di savalleria e ari coorti; la fortuur mutrandesi solo ulla unatra selute propiria iu ció, che ella infereriva guando Teberio non era altroyr occupato. Muir cagioni di questu scir gura, e la persona di Varo, esignon che le alquante mi vi trattenea, Quiutitio Varo, sacitu da femiglia più ilimaco che nobile, era uomo d'iodole mite, di tengguiti costomi, d'unima ann mega che di corpo infinger do, più arrrezo all'ozio del campo, the alle guerresche fatiehe. Quanto non frame del denera dimensiatore, dimentrato avealo nel mogoverno du Siria, dore teli povaro ricca trocolla, ed packriom, lei povera, Persosto poi al comundo dell'eurreito di Gremania, alarciai che que i popoli grassus Gremaniam, velot inter vivos pacis gandentes duterdine, jurislictionibus, agendoque pro tribunsli ordior, trabebat arativa.

CXVIII. At dB, quod nisi expertus vix credat, in somme freitetr versatissirsi, natnmgar menderio genus, semulantes firtas litinos series. et num provocantes alter alterum injurie, munr agrates gratias, quod ca romana juctatia finirat, forstasque ava suavitate incognitac disciplinac miteserret, et solita armia dererni ince terminarrotur, in summen soccedima perdaxere. Quintiham, pager eo, at se partores arbanam in foro ina dicere, non in mediis Germuniae finibus racecitai praecase crederet. Tum juvenia, genera nobilis, mann fortis, sensu celer, pitra borbarum promptus ingenin, nomine Arminius, Sieirerri principia gratia rina filius, ardorem snisu valtu oculuque praeferent, sendoue militian noster prioris comes, com ince clium civitatis romanan rus equestris consecutus gradus, segnata duris su occasionem sceleris nama cat; hand improdunter speculatus, meminera celerius opprans, quara qui pilui timeret: et freancatisamen initiam sus eslumetatis, securitatem Prireo igitar pencos, mon plurra in sucietatem consilii recepit; upprimi posso romanne, et docet, et persuadet: decretia focta inperit; tempus imidiarom constituit. Id. Vero per viram eige gentle fidelras eletique pominis Segenten indicatur. Obstabent inm fate consilies, omnessique unioni r jus uciem prarateinxerant. Quippe its se res habet, nt pleromque (qui) fortunam restaturus Deus escallia corrampot, efficiatque, quod miserrimum est, ut quod secidit, id ctions merito secidisso videstur, el casus in enipsus transcat. Negat itaque se credore, apemquo in se benryolratlar ex merito aratimere profitrier. Nee distins, poet primusa andicum, securido relictus locus.

CXIX. Ordinem atrocissimur calamitatis, qua nulla, post Crami la Parthii damunum, in estemin gentilina gravior Romania finit, justia voluminullasa, at alia, sia ma canabicane excessore. Nane nulla avesarro d'aomo oltre la voce e le numbra, rehr cote or he la spuh son a reu parto domere, ammedito aveche la leger e la genitica. Londo angolistori nel merzo della Germania come tra somisi gotenti le dotorar della pace, spendera di tempo di apulta campagan ordi samministere loro la giantità, e nel penciedera si tribonnila.

CXVIII. Mn à Germani, ciù che non crederis sennourhe chi abbia fatto di ctai esperienza, nella retrima luro ruvidezza multziotistimi, resse neta alle menyogar, simulando una serie da finte querrio, e tel fieta provocandosi a ricenda studiosareentr con inginrie, tal altra mostrando di randere eretir a Varo che terminate venissero le loro contese delle romana giustiele, mehn l'Indole di ran aclyagon si mansurfacesse la merch aus da nnova ed in prima ignota disciplina; allora finalmentr venendo derino dalla legge ciò che prama soleon decidere con l'armi : traevano Ociptilio in eccessiva ar gligrous, talché por eva ripoturai pinttosto pretore di Roma ampanistratore della gioatizia, risc capitano di qui esercita pri bel messodella Germania Lannda il giovano Armisin d' dlastre stirpe, firlip di Sirmocco primo di quelle gente, di braccio valoroso, di rauido conceniments, d'anyrgos pronto più chr in barbaro non serlia ravvisarsi, nd a cui baltava darli pechl u dal volto l'ardore dell'animo, penfittando dell'andolenta del capitano, y considerando mviamento ninno potersi opprimere si di leggieri, di chi nalls teme, o la ciera fidanza essere fraquente cariour della discresia, pedi nu tradimento. Avea culi con poi raiditato lungo tempo nelle precedenti. campagne, e oportato anche il diritto di cittadinega rd il tetolo di cavaltere ermano. Appellati ora donnne peires pochs, poi altei raolti in secirtà dei suoi presumenti, dice e perenade paterei sorprendres e debeffer i Romana congience i fatte ai conzigli, a stabilisce il montenta di fare un aggresso. Varu ne fu avvertito da uno della stessa gente mission di nomu Segeste, nomo illustre u pieno di fede. Ma i destini opponrunni ud ngnt sevio divisamento, e totta offissente avengti la luce dell'intelletto, Tant'e ! quando il cieta fermò di rovesciara la sorta di no mortale, na gassia d'ardineria in prime la ecgione, onde evviene, Il chr r larrimavalusimo, rha sembra meritamento sofferire quel ch'esti soffre, e la sfortura in col posi tramuta. Nuu volir Varo perstar fede, ma rispose chr svr va senà ragione di promettera amore dai Germani, pei servigii chr swaus lor reai. Nei phi dr po il primo, rime in tempo el seconda avviso. CXIX. M'ingegnerò in puec di narrare altrove dialestmente siccome fetero anche altri scritturi, la storia de quest'atrocissione culamité, di cua

transc la rramane appo i Parti, nessun' altra

ramma defleada est. Exercitus ouanium fortissi- | mus, discipcios, mans, experientarque bellorum inter romanos milites princeps, mereore ducis, perfidir bottis, iniquitate fortunar riscumrentur Iquem or pagarndi quidro egragia occasio iis, in cuantum colnerant, deta esset immanit, cartigath rurm guibusdam ereri pecna, cui a romenia et armit et soimis siei fassent), larlosos cylsis, peledibus, insidus ab eo hoste ad internecionem. trucidatus est, quem its sempre more pecudom trucidatorat, ut ritum ant mortem eius, nunc i ra, mone seein temperaret. Duci plur ad moriendara, quam rd pagoaudom snimi fuit. Quippe paterai avitique exempli successor, se ipse transfixit. At a praefectia custrorom doobus quana clarum exemplum L. Eggius, tam torpe Ceionius prodidat : qui, quan longe meximem pertem rhoumprinset scien, marter deditionis supplicio, quem proclio conti staluit. At Vale Numonius, legatus Vari, cetera quietus ae probas, diri enctor erempli, rpoliatus runitem peditra relaquens fugatum, cam alis Rhenom petere ingressus est. Quod factum cons fortum nite est; non enim desertir superfisit, sed describe genida. Vari cornus semipatom bostilis lacroveret freiter; coput rius abscusum, blumque ad Marchedoom, et ab co missum ad Carmren, gentilitis tradem tamuli scenitura benoratum est.

CXX this auditis, revolut rd patrers Gretar; perpetuar patronus romana impera arsurtum rabi naussem suscipit. Mittigur ad Germanium, Gallier contirmet, disposit exercitus, preceidis munit; so magailuder sus, non fiducia dutir rarticos, qui riedman traterirement milities Ralise range bater, plire Rhenuu com exercita transgraditur. Army infert centi, quasa arcuine pater et matric controls errol, pentiral interior, apend Justin, vertal og ros, unit domos, fundit obvjer; maximum rum gloris, iurolemi smeism, quor tronsduterat, unmero, su laberar resertitur. Beddeter rigges L. Assertoets testimonium: our lorry ter sub eruscuto rue Vero militans, para runtique opera durram lagionum, quihus pracerat, exercitum immuorin tauta calemitrie servanit, metureger ad inferiors hiberon descendendo, vacal-Leation rissu eie Rheuges istreum grutions aumor confirmarit. Sant tames, qui ni riror els eu rindicrios, pa juge latorum sub Varo occupete

mai sofferimmo più acerba in passe riranirro. Besterà qui ora intanto rhorexene it lagrimevole composidio. Il più forte dri mistri rierciti, per disciplica, per numrro di soldati, per esperienza di gurrre il primo derli eserciti ramani, tradito n ricenda della letale indolruta del capitano, della perfidia del nimino e dell'inique fortuna, cinto da seler, de palada, da eggarti, ride distraggresi fino sil'ultimo rterminio da quello rtesso planico, al grade sempre e guira di ribitamo arregge, altremato ar ea la reta o la ra orte, secondo gli dettava l'indignesione o la pirtà. Non potè nemmeno corabattere quanto rerabbe roluto, no senur perionio cercar di oscira de quelle forente, che anzi con grar e pena no nizonal parrechi soldati per aser usato dell'acusi e del gomano velura. Vero mostrò margior coreggio morendo che paguredo, postár del prterno esempio, a di quello dell'ero imirtore, de sè rtesso si terfisse. Quanto as dar prefetti del carape Lucio Eggio, « C. Cejoquo, il primo die prore di fortexta, l'eltro di viltà; poiche dopo rbs l'esercito era gonti interamente pecito, propose di rendersi al nimica, preferendo così di morire pinttosta in un sunplinio, che le nes bettrelle. Nomouie Vela, luogoteneour di Varo, nomo nel resto prebo e tranquillo, fuggi coi caralli rerra il Reno, spirtatamente princodo è fanti del lezo seccoras. Sennonché le fortune puel il cortos delitto, e nol fe' soprertivere a coloro che abbandarati crea, ma perare rhbandonandoli. I nimaci con ratrema ferucie fecero a brani il corpo già semiorin di Varo. Fu tracesto il suo capo a portato a Meroboluo, che de lui rimeno ad Augusto, il fe'unesti oporaye di sepoltara nel tumulo gratibino della carr Quictilin.

essame la cause consurts. Viron mandato in Germania, r r i fartifica le Gellir, distribuises ed arregno le riariosi agli eserciti, acorrece i persidit, o misurando sé stesso dalla propria fortrese r maganoimità, non della confidrate baldanza deal' minici, che miosociare no di zionor are iu Itriule cirabriche e tentoniche ierueroui, perre il Repo coll'esercito, assele e percuete quell'Arminia, che Augrato e la petria crasi contentata fine allora di reffrenare, pentire nel merao delle Germenic, schiude e s'ellorun le strude, decasta i campi. abbrutin le case, disperde chi gli zeriste, e con menima glorio, e talto mtatto l'esercito, riturna alle straze d'inverno. Brudiamo a L. Arpreustr la meritatasi lode. Militara egli enene kgato di Viro rue rie materno, r posché col coraggio e col ralore delle due legiqui ch'ei comme dera, elibe percervata l'esercito dell'elto Bono de quella

CXX. Tiberio udite tri nuove, rofr appo il

nadre, e percetuo difensore del resuruo impero.

crediderint patrimunia, bareditatemque excisi exercitus, lo questom volucrit, eb en sultam. Lucii stiom Caodicii, praefecti castrorum, corumque, qui une escumdati Alisone immensis Germenerum copies shrisabentur, landenda virtus est ; qui emeibne difficultatibus superetis, ques inopia resum intoleratules, ais bostium facichal inexamperabeles, med temerario notallio, nec segui residentia usi, speculatique opportunitateso, fereo abi ad suos paparera saditum. Ex qua apparel, Vasure, mos grasem at bonne scinutatia viram, maria imperatora defertam consilio, quan sirtote destitutum militum, se magnificentinimunuque prediction exercitum. Quant in captivos saaviretur » Geataseis, premieri faciooris auctor fust Culdus Curlius, vetustate familian some digoissimes : qui complexas estreurum, quibus proctos eral, seriem, its iller illicit capeti suo, ul protinus pariter sanguinis cerebrique effincio exspiraret.

CXXI. Eadem et viatur et foatma inbrequenti tempore ingressa noimons imperatoria Tiberii fuit, quae initio feeral; gal, contasis bestiam auribus, chasicis peditumque a speditionibus, quam res Gulliarum maximue melos, acrepasque plebis Vernoensium diasenti mas coercationa mugia quam poem molăssei; al sensina populusque rem, postulente patre sina, ul segunto el fos in punihus prosincis exercitibuique essel Iquam erel ipsi), decretu complexas essel (ateuim abrordum erst, non esse sub illo, ques ub illo vindicabenlur; at qui ad open ferendam primus crat, ad vindicandom bonorem una (udicari nerem): ia. naisem recessus, ism pridem debilpm, sed continustione beliegom dilaters, ca Panneoiia Delmatisque egit trinmphum. Cujus resgnificentum quis miretur lu Casarre? Foal sons auro dois non miretus indulgentium ! Quippe omnes emisentusrimme hostium duces non opcisos fema mercevit. sed vicates trincaphus ortendit. Quam miki, feataiqua useo, lister praecipuos praecipuisque donis advenates arros, comiteri contigit.

tanta calamità aucaun, discese rapidamente nella stauge del basso Kano, e contenta seppe gla amma vacilisati dei popoli, che abitama lungo qualla tiva. Vi à tuttagia chi asserisce, che, s'egli scampo della moste e della seccità i suoi soldati, manomuse per altro sti averi di auchi cadati sotto Vara. e s'appropris afrenstamente tatto il denero del distrutto esercite. Degoe di lode è paramenti al toraggio di L. Cedicio prefatto del campo, e di coloru che seco loi la Alisone cipti ferenzi d'assedio da infinite truppe garmane, Rimone tutte le appuetie che pe tollorer pateransi allera la proneis di vellavaglie, pi superare per la presenza delle forse nimiche, senza mare ne di disperata, ne di codarda prosvidenza, spisodo l'occasions farorerote, seppero col ferra paccacciarsi Il ritoren presso i loro compagni. Appare da questo chieremente, che Varo, mosso per altre grave e di queste intenzioni, perdette il fortissimo nan esercito e sè stesso, pin perch'agli afornito era della virtà proprie di un capitato, che pet difetto di rotos ne' soldati. Coldo Celio, socritovola di discendere da famiglia si untica, esegui no azione menorabile. Vedendo che i Gerrorni intrudeliacan verso I cettrel, afferrò il vi-Imppo delle catene di cui ere avvinto, a con tanta forza contre esso infrense il suo capo, chu

schinzando il sangue ed il cerrello spirò inconteocnin. CXXI. Le steno velore e la siessa fortuga. she seco fuscon con Trberio nel principio della guerra, da lui non iscompagnaronsi neppute in appresso. Dopo aver crollate le farse nimiche con passii e terrestri spedizioni, rezolati eli ufferi difficilissimi dalle Gallie, raddolcite la calde disrantoni della piebe viennese più ese merte rinturnate chaponite, il senato ed il popolo romano, sopra l'inchiesta di Augustu, gii conferì con decreto un poter pari a quello di sun padre su tutte la provincie a su tatti gli eserciti. E veraescale stream ere che I pacci pratelti ano dipendemere dal lor protestore, e che cutul il quale m portas il pesu della loro difesa are il primo, mon fesse stampto degun di sesteneros il comundo, Bitornato in Roma, riportò il tricufo sopra à Dalrasti ed i Pannoui già prima dovotogli, ran per la nontinuazione della suecre differito. Nasagon merceigherà dalla resgnificenta di questo trionfo nelle persons di Cesare, mu chi non ammirerà la lanto a questi capitano sosridante fortuna? Parciocchi non già la fama narrò necisi l capitani dell'eservito nemino, ma il trimoto ce li mostrò incatenati. A me, ed a mio fratello m ddu in seste di necompagneros la pompa, in merco si piu cospicui ufficiali, delle più illustri runttari

(prevne entrambi decurati.

CXXII. Quis pon inter religna, quibna sinen-Laria moderatia Tib. Caesaris rineri algor exampt. hoe quoods exircing, until, quan pier uits dubitations sunten triumphor memoral. It bos con-Lentes faccit? Only raim debiture potest, our ex Armenia recenta, al ax rage el prorposito, coins capita impigue regiam aus munu imposteral, ordinations rebus Orientic graps (clamphers debuers? et. Vindelicorem Rhaetorumqur rictor. curro orbers ingreds? Fractis deindr post adoedinam continua triennii militia Germaniar viribos, idem Illi bonor at deferradas, et recinisodus fuerit? at post riedem sub Vara acceptana. prius prospettimo recam escalu cadem excus Germania triometron manni duris adorona re debuggit? Sed in hos vice persies, proper magis mireria, anod laborum perirulorumquo semper excenil modum, an quad honorum tem-

633

CXXIII. Venitur ad tempos, in quo fuil plurimore mates. Opinge Career Anguator, quare Germanicum nepotem soum, rrlique belli patraturner ministed in Gremonium. Tiberium antem filliam materials raset in Illericam, ad firmands nace, cour bello subserrat, prosespena com, simulque interfuturus athleterem certamini Indiero, quod sius honuri meretum a Nespolitanis est, processit in Campaniam. Ocamenam lam anolus imberillitatis, inclinatarque in deterina principia valetudinia senseral ; tamro obnitente ri moisti, necessora filiano, dierescasore alt so Beneventi, ipes Nolem petill ; et ingererescente in dies reletudine, quam scient, quie, rolenti amnis post se salra remantre, arcessendos fores, festinanter revocavit filium. His ad petrem patrice exapertato revolutit malarica. Tam securam se Augustus praedicana, circumformque amplexibus Tiberil soi, commendant illi ann al car iprine opera, pec quionum jam de fins, ri fata poscerant, recusans, subrefratus peimo compertu alloquioque charissimi sibi spiritus mos gonza gangem curam feta vincerral, in ma resolutar loitia. Pompeio Apaleinque con., seplusgaimo sexio anno, animam coclestem cocle reddidit.

+ ! B word . . rish is , ore "

sample 1 de

CXXIV. Oaid tene homines timmerint, quae seculns trepidatio, quae populi confusio, quis orbia metas, in cham areto solutie exilirent foc-Persaceto

CXXII. Chi sare rbr fre le tapte sitre occarioni in tui alternatte cilture la tura modestio di Inberio, gurlta sopra tutto non consideri nella quale engerical fixor (Form) dolabin meritate sette Imperio, senne Indiaria controlarai di Ire soli e non pul ? Perciocche al certo nassano da bitera che. dell'ardinata Oriente, e dell'Armenia tiroponia stata, a del re a lei dato, r di ann meno atrasa. cornecto, non doresse rimerter l'ovesium. Viucitore de' Retti e da' Vusdriiri, non dorea forse rates of Boses on d'un more di triunfa l'Edone le seu adoxione, done ever infrante le ferze della Germania con la continua guerra di tro anni mondorusal forar altri per dinatiale offerire. od rgli con giustizia accellar quell'acora? Nal meritò forse allorchè dopo la seonfitta di Varo, con ranido reito r faustissimo, svelse dal fonda quella atesas Germunia i Sonnonchè non suprestr qual cosa più ammirare in questo nomo, se il nonavere mei posto confini alle fatiche ed si pericole. o l'avere di saverchia prescritto gartii delle suo

vicumonense. CXXIII. Succede ora un tampo In cui Roma able a trepidar grandements. Imperocché Augnata arrado apedito in Garmania il suo nipote Gremanico per porra termine affetto a unclia cuerra, ad il son figlio Tiberra dovendo recarsi in lilirie, affine di mandar con la pece i popoli vinti, volle per accompaniere quato ultimo, ed anche per intervenire ad una attrica moras lati-Inits in proprie soure dai Napolatani, recarsi fino in Carapania, Sabbeno già un araso de deboferza il focusa accorto dello sculimento di ma solute. Luttarie piel lando forza dal eso reprenio scenitó Il figlin, del quelt poscia eleccatori a Beneventa, a'avriò re rao Nola. Ma già la sua salute volgendo in peggio ogni di, il rirhomò di nuovo frritoiosamenta, sincome questi che ben seneve chi cunprilar fosse d'mopo, perchè salva r ben rustodita rimenasse dopo di sè la repubblica. Volo l'aberio presso il pedes delle ratria niù svesto che de ninge supetterani : r spedi ellore immereso preli shipsaccomenti del figlio suo, professordosi tranapilla ed imperido, a lel recentendò le comune luro opera: il prospero stato della repubblica, pronto e disposto ella proprie fine, se i fati chiedrenola. Perce la prima il suo spirito rassiversi elquento de qualle viete a colleggio e les gratissimo, ma ben tuato il dratino rendendo rana ogoi perens curs, risolata as' saoi principis, restitui l'anima al cielo da cui l'arra ricernia, sotto il succeluto di Pompeo e di Apuleio, pri aritantesi-

moseiln annn drll'età ina . CXXIV. Quai timore r perplestiti destasse in tutti eli solcal une tal morte, quale sia state la trapidazione del senato, la confusione del nonolo, simes roudole, bronr subi tem fisthirati' expermeet word, penter ou racel, potert. Id refum norr publical dexists babeo. Cajur pahia sainem Ommeramus, erm ur commutam quidris sendmes. Tootanne unius risi majettas folt, ut ure bonir, arour contra malor oper remir foret. Una Laura relati lestatio civilir felt pagamtir rum Caesare sensiar populique rumani, ut stationi patronic recorders: Illing at potics secondsm rivers, anum prolatentem lucetes carre principem. l'andres ratione magie, quant hangre efrica ert: quant eniopsid lucudurs non rescapium), periturum ridrret. Soliane buic contiert, peur dintiur securace population, costo, at decaparent com, alii acrois poetaversat. Part redditam coelo paturn, el cornes clar bornials bonoritor, numero dirinir honoratum, primum principalism eigr operam first ordinatio confisiorum, quam mamo rus scriptom D. Angnotur relignment. Qua teminore solti fratricor men, candidatta Cremeir. prosims a nobilissione ac secretatibur rice, drstipper partoriber contigut, consecutis, at argar port nos garmegura D. Auguster, arque mate um Uneser communitaret Tiberleis.

d ments or "

CXXV. Tel it protions at roti, its consist rulpretining resp : peopr dip letnit, ent enid man repetrando posenti loirsense, est guid impetrando profecirmous. Oniçõe exercitos, qui lo Germanu militabat, praraentisone Gramaniai Imperio regelator, rimuluar lagrages, que e fa tilyrico stant, rabie quachen et profundr Sofundeudé munta constitues, norum ducem, norum statutes, norma unnerebant rempt Only ettern ruri sont minuri, detaror martoi, detaros princini leces; modum et rendii, finem militim ethi tesi romifiture rucall sont. Projessom stiara lo arms, fest amigas strictum ret, at pros en ultimon girdiorum renpit impunites. Defaitque, qui conirr rrast, doceret, not an sequerestar. Sed brer omena erteris insperrtatir nertucitas, molta Inhibentis, aliqua com gravitate policentis, interseverum presciper anxiorum altiones, netti allorom configutions, brevi sould ur rapialit. One quidem tempure, at plaragna reil nave Germaricus, lie Dearus, qui a patre in éd ipram, pharimo quidem latte emberus. Intendinte militaria temultur mierer crat, prises antique que rescritate

In ibhrottimento di tutta la terra, in doil famino raguita tecmina di sainte o di raine, de to ta sà ranicle connendio notel carrimerlo. Si attri a cal tempo abborali, potratto. Operin solo lo diròcan in nubblica your e commat. The is been clock. is used ill croller totte e relaret tettement, propore scupteral sentimato; tanto pototo avendo Pentoett), de no rot nomo, che iOmpo non si fa sicoreece all'arcol ne per proteggere I buoni, ne eser punite i incitral rittadiol. Una sola spirale vi fo di pragna civila : il sanuto ed il popolo contrastents on Course perche merches raff rateur al posta paleiron, e Ceure perché conceduto a luiforse di vicere cittadino agli stiri rguale, ausfiche capo a principala della stato. Senuncibà lasciò viacersi finolmente non già dell'embizione, nea della regiona, regerndu chiaramente, alse persto mrebbe ribredic rell a protenere a conserrere non imprendeva : di lui solu per attro dise notendosi ch'egh quari per più lango tempo ricasato ribbir il principata, che eli altri per rbbano speso numendo per nauroscio. Dono arre celebrata l'appleuri del pader suo, e renor el corpo gli comes della sepoltaria. Il primo etto delle por estudità fo il pubblicare la disciplina concernentr i comirli, ir quair Angulta rica inscirto serista di propiria meto. In questa tempo in e min tratella farmon fatti pretari, presentati da Tiberio e numicuti sobito depo è cittadini più cursient a rise décaralt delendavane del secotlozin, and'è rhe tië Apporto sitsi doper di not, of Tiberio rite prime al papato non tuoco-

mrn 48 "CXEV. Han turto la arpubblica reconse il frutto delle sue rpersone a della sur sollecitadini, perché Cesare s'incasionse del governo dello rtato; në andò gurri rhr apparer quantu la satabbe riale forta sopportare m rgli non l'avesse candits, e quante giorata l'abble cassicadola. Imperelocche Praercito che militare in Germania, r rhe dal comundo regguerad e dalla presenta ricerr dl Germanico, del pull the la leginal dell'Hijris, pessedute da unu so qual rabbia a rireneta rolenti di tutto porre sessonti, chimberano on sitter e capitage, un popose ordiar di èsse, una oner repubblics Minserisanne rudttrmente rhe ar rebbero imposte legel al principe, leggi al senato, a cercar no di fissare a loro talento la somma desti rtipendi, ed il tempo che durar duves il lor soldamento. Già si vanne ruche rll'remi, si strimos il ferro, r quasi laspusemente lossagusaransi ir rpadr. Mancayr un capo che i rivoltori conducesse contro la repubblica, non rivoltosi chr l'a ressero regultato. Me Gramanico con autica prodema e saggesta, moltr door profitends, sileans rist dacore

a ilignità promettenime, e primarati la colpe

saus, auspektil, tyr. m., essen stæmple perties, et al. high simbe pleskin, upplies heneme erus, skuleditas correili. Singalari sliptore in anspello naus hein Stenar, viru ouden simbler an samplen saus hein Stenar, viru ouden silliver an samplen saus hein Stenar, viru ouden silliver annes presental in Africa, oransents i riumphilips size azarotisampen riettilibra, othermina per de silliver and samplen size azarotisampen riettilibra, othermina per liptoris militar, sirandi junicip saus hazarotisampen riettilibra, othermina per sillivers and sill

632

. CXXVI. Herum Xvi apperum opera quis. crum nor arm sint in oculis animisque omnium, partibus ejoquetur? Sacravil paraolem mum Caesea non lurperio, sed religiona: non appeliurit denm, and ferit deem. Revocata in furum tides, summents a foro soditio, embilje campo, discordia carie: sepultarque so situ obsitar justitia, sequitas, industria civitati redditas ; accessit magistralibus suctoules, prestul majestes, judique grariles; compressa lhestralia seditio | recte faciendi menthus ant incutes voluntes, and imposite necessites. Honoranter recta, prava punicotul. Suspicit potentem kernilis, non timet. Anteredit, non contennit humillerem potena Quando annosa enoderation? quanto pux faction? Biffigs in Orientia Decidentisque Irnatus, el quiornid meridano, out seplemtricoe floitur, Pax Augusta, mer counts terrarino cebia angalos e latrocinioyou melu iarral famousa. Fortaita quo carican tentommodo, and urblum denna principis manificentis vindical. Restitutes urbes Asian Viodicatae ob injuria megistratuum provinsiae. Honos dignia peralusimus. Poene la matoa erra, sod uliqua. Superatua acquitate gratio, ambituo virinte. Nam facera recta cirta sons princepa optiraua faciendo decel ; quanque sa imperio maximus. exemple resjor til.

più grari penendo severamenta, e le altre con doloraza rintusaando, Intio (o brera seppe apegnere e dissipare. Ne minor costenza di Garmanico palasò. Dross in quallo alessa occasione nell'Illiria. Speditori da suo padre ad ammorzare quall'incendie di militare lumalte sempre più dirampenta, neò iu offare per sè a per le sue consegoenze gravissimo, di rezzi per lai alesso pieni di periglio, non meno she di severità e fermenn degna degli antichi tempi, e represse i rivoltosi con quella atease armi luro, con le quali a costriogerlo-trano intesi, Grande sinto a soccorso tranò egli altora qella persone di Giunio Bieso, unmo cha dira non sapresta se fesse più util soldato, o aittadino migliore, il quala pochi anni dopo, mentr'era riceconsolain Africa, maritassi le trispa. fali, ed il 16)olo di imparatore. Essendogli pol atato conferito il governo della Sparna, all il comunido dell'esercita in quella provincia, le rirte ana e la fasta acquistatuti nella relabra campagos dall'Illiris, fecero at abe l'uno e l'altra per sua pocra si raggassero in somma nuce a tranquillus, in lui sorrabbondando e sarut di patrio per non soncepise abe onsali a santi proponimenti, ad autorità per mandatti ad effatto. Dolahella, porso di Irance e magnanena mmpherta di contumi, preponto al governo dalla patta marittima dell'Illiria. l'imité perfettamenta nella fede e rigilanze

CXXVI, Che sark ahn a varrar imprenda n parte a parte la geste di Tiberio la questi primi sedici anni del ano regno, se tella sono di già nri senti seli cechi ad all'animo di totti? Congrerò celi la memoria di mo padre non con un alla di antorità, ma con un rero senso di pietà religiosa, ne dio l'appello, ma lo rivert coma dio. Riabiamò la laultà nel loro, bondi la sediziona dalla adunanze, le pratiche del campo marrio, la dierordia del senato. La rinatiaia, Pequità, Pindoairia, virtu rintanate o aspolta, ricompartero in Rossa. Kastilul l'antorità si magistrati, la suatetà alla curro, la lorga loro al giodini. Forono repressi gti ammeticamenti del testro, e la a tutti o leapirato l'imore dal retto, od importa la nacessità di paservarto. Si ostoro la rerte, si pont il risio. L'amile rispetté, non parauté già il potante ; il patrate pracedella l'umile, non ispregialle. Onundo mai rettoraglia o prezao a modernto, guando pace più syrenjurosa ! Queste pucc enenita, resa cossume all'occidente e all'origine, del pari che a mezzod) ed al mitentriona, sarbò i hioghi più lontani dallo terra esenti del Urante di piraterio e rubamenti. La munificerza imperiale ristorò non soto i danni lortuiti dri cittadini, ma ancha delle ritti. Si rilesero le città d'Asia, al protesstro la provincia contre l'inginstinia des magistrats,

CXXVII. Baro eminentes rivi non magnia adjutoribus ad gobernandam furtusam auam usi sunt : ni sino Scipionra dinobus Lucijis, quos per omois accourages and aibit of D. Anaustos M. Agrippa, ri prosime ab co. Statilio Tauro, Osibus porites familiar hand obstitit, you minus ad multiplices usualatus triumphotope, rt complum ereberratur morriftin. Elenien magna negota mugnia adjatoribus egent. Neque lu parva pasritus ministeria defectt. Interestque reipeb. quad and decreasing established on order or publishers. que anctoritate maniri. Sub his exemelis Tiberius Carsar Sciences Arlings, principe constrie ordinit petre colum, materno vero scorre clariminas referesque el insignes homoribus comples um Esmilias, hubenirm consulares fraires, rousobrinos, avnocularo, ipana vero laborio ac fidri conscissicoum, suffirscote aliem rigorl animi compagn cornoria, singularem principalium operam admforem in ourses babuit alour babel, riram arrerelatie lartissimer, hileritatie priscot, arte olionis umillmen, albil sibl vindicanten, room usequestirm oconia, semmerous balm allorum acetia matteres se meticatros, rollo vilsono tranquil-Inm. unimo exservorro

CXXVIII. In hojus virtulum acelinatione jam priorm jodicia rivitatia rom judiciia principia certant. Negur norna litr moa senatua populique rem. est, pulsadi, quod optimum sit, cus pobllisnimum. Nam et illi antiqui, notr primum bellum ponicum, abbiec ances coc, Tl. Corencenlam, hominem poruse, cum alife umrilios honoribus. Ium pontificato rtiem reaximo, ad principale extalere fastigion; et equatel loco Calcim Sp. Carvilium, et mos M. Calonem, porom clam Tuscula arbis (agailinum, Mammlamque Arbeirom in contriblus, censurus, el triumphus programe. Et. qui C. Marines impotent origirit, neggr ad gratum compolatom tine dabitatiere romani numinia babrere principem ; el mai N. Tullio tantum trilmere, ul pene assentatione eus, quibus sellet, prioripatus conciliaret : quique mikil Amnin Polkoni nrgarri unt, miod unbilitaipromission fa pel virtuosa P enocerola ricompensa, pel mitragio tarda la presa na sicura. Più pott la giuttiazi dei il fivore, men l'ambisione ric la virtià. Imperciocable un ottimo pelacipo losegna la giuttiza a'ssoal cistadio escertandola, più granda risendo rgii encora per gli cacupi che comulciale, che per la stessa sua nalorità.

CXXVII. Di mile er alcue che eli nomini rezaitori degli stati non volumno in loro sinto l'onem di gran coinistri che a sostenave li soccorm il luro incaries. Cod festro i der Scipioni dei den Lelil, the in oral cosa fine alla lum grandessa innalzarono i cesì il diro Angusto feceprama di M. Agrison, r. dono di Statilio Tanco, de'emali il numa nata di fresco non impedi che a multi consolati, e trionfi, e accerdozij moltinimi renissero promosel. Impercincché i grandi sffari han d'anno di gneu mirletri, rd i picceoli stessenou si reggono dazi' imperiti. Imperta noi allo stato rhe color rhe presta un atale servicio sia cospicon per digeită, r rhr ciò r l' è necessario, sia ad on tempo untorer ole. Presusso da questi esempil, Tiberio Casses chbs ed ha in totte le curr delle state sinpolare conforts od allegriaments pella persona di Eliu Sejono, il goste pato de pedre sami illaetre nell'ordine de caralieri, e strettu per via di readre a chiere, antiche, a politicior famielie. rante aro, fintrilli, r cupiul conseli.Como di apecchiatrasima fede, alto agli affeci ed infaticabile, di forte anima in ristande ale ben complessionato corno risorto, di cortomi sentilmente severi, di ter la semplice rel antica piacer olegas. Nel fervor decli afferi orioso affatto il direste, a mulla aspies, a parcià avennta tetta conscepe, meso stima sè alreso, rhe nun sie deals ultri stimato, di accebianze r di persona Immunillo, di spirito deste,

instancabile. CXXVIII. Il sentimento del principe surregia de gran tempo con partio da cittadini, nel rendrze un tate umaggio alle sue virto. Nà nuovo à già il cortume apporit serrato ad il popelo romano di riputere eli ottimi e veloresi numina nubelissimi, Perciocehè uni vaggueno in fetto che canaggi la prima guerm punica, frecenta auga sono, i noalriava (nonharono Tito Corumennio, nomo nuovo, may sole a teste le dienità ordinarie e consucte. mu ni primi posti della repubblica, ed al massimo pontificato; che essi accordarone più roltr a nenunre o romolati e trioud u Su. Carville nato semplice cavaliere, a Mesemio l'Acaica, ad a M. Catone unto a Trenolo, e pigionante in Huma la propris oblissione; che riconobbero senza catanza per supremo capo dal none romano fico el suo serio reprolato C. Mario, d' lenota origine; che rusi conferirono tanto potere a M. Taileo, per cumis voorm oum rudeen consequendum foret; profetto hor senseruat; in rojessenque unitee virtus insest, ei placimum rune ribususdom, virtus insest, ei placimum rune ribususdom. Becc unterstie excepti instatio ad experiendum Sojranou, Conserum; ad jovanda vero onnes principia, Sojanou perialit; sensetumque et pop. rom. en perdacit, ut quod um optimum instilegit, id in tutriam poccitatis seur bibester advocet.

641

CXXIX. Sed proposite goasi paixers principetur Tib. Carserls forma, singula reconsessmer. Qualife prodents Rhasespolies, interemutorem frateir zui filti Colvis, consortique ejasdem imsedi, rvocasitį singulari in ropegutio usus opera Fiscei Pompetili, cousularie viel, uril ad omnia, quoè recte facienda sunt, simplicinar virtute anereutir semper, quem captantir giorium lam Cornia emvitate, at searlor et index, non at princeps, et caureur pressiur audit ? quem ceteriter ingratum et nova molientem oppressil? quibur processed buttueren Gresselenn senn, inche temune redimente relities secum ucter. dorsitorem recepit Gremeniar? quibus inventem eist excretarii honoribur, respondrate cultai triomphi recem, ourr general, magnitudine? qualiver populem consignit honoraril, senstarummer reporter, you id sevela revolves forest poluit, quam libenter erpfevit, at Argor luxarism juvileral, neone honestern conpertatem patrretur diguitate destitui? quanto rom honore Germenicum conox in transmerines misit proviocitt? qua vi consillarem ruorum, ministra el r diutore neur Druto, filio ano, Myrohodoum, inbarrentem occupati regni finibus, pace seriestells vine dixerm, relat respenters abstracam tercer, salubribur (contilinents socrum) medica. meatic coegit egredi I quem illum at baporcie, ita nee score contine I ? quester molis bellam, popvipe Grifferum ciente Sagroviro, Floroque Intio, mira celecitric ar virtute compressit, ni ante pop. rom, vicirse se, quem bellera, engenserral : pop-Fiorque perioné victories pracoederet nuncios. Megal etian terroric bellom africam, at quotidiano rocta majur, nerpicier runsillieque ejus breri tepaltum est.

quat a rou telento disposert le dignist più imprienti dello richo; finalmenta les cui non ricumeno el Antiole Fulliner checché i più l'Itsuri cilibani solt con estruca misaprovira soglicore seguira. Pransvano certanente che re qualunque antiono altreguesa le trictà, dorsace sen oncerni e prosineri. Quanti compiù di cul ri neturale rilibinisatione, persanero Cearse si fina superiorta di Schun, Sejane ad allegarite il pricope dei pres del pubblica neguità que noto di Dopule di silidare con voluntereso noino e presto in difficie delle siscersa son, a colia che ne reguita

CATHLEY. CXXIX. Ma dono arura delineate quasi una generale pitters del principato di Trherio, concidveiamons ora alcuni fatti pertitamenta. Con qual prodente pon utileò cell (o Rema Rescupoti, uccisore di Coti, figlio di reo fretelle, a suo compogno nel regno! Al qual succo si velse dell'efficacissime opera di Pomponio Flacco consulara, nosto nelo ner recenire ceni corete antrocese. E di m i fe munufici virtà più il rendono meritamento gloriose, che celi ad eserrin non v'aspiri. Con unal gravità a diligram, più proprie di giodice scurtoru, chr di principe, non si prestò all'edienza dello mosel Con quapte regidità non dissipi le ree mochinezioni dell'ingreto e tamultuoso incorretero Libourt Di quali ammaestraneuti qua la largocol any Gramenion, unde irabevato dei rudimenti della milisia seco lui fatte, l'accolse pei dometora delle Germania! Di quai onori non recolesi le corial eigyanessa, faceado currisponde re la anceniúconta del uno trionfo elle grandens delle cua geete, a con quanto engrevola retendore un mendo nelle provincie d'altramera! Quante volte non fer cortem verso il popolo di suoi donativi, v quenta refentirri, allerchi note fario col consentimi utu del senato, non accrebbe del penpejo il censo de senatori in igrarea forings, così per altro, che ph incornegir lo veniser con ciò il lusso, nà per quella necessità vietrii fysseru gli onori ril'unesia povertà! Per cori sottili actifizii della con surgenza. r non altrimenti. In soffii la meestà di tauto principe, the per revelicate estr ti sforzion ad ascie della terra i serpenti cintacati, non costrina egli, serrendosi del ministero eduinto di Droso ruo fictio, ed istoroisse Meroboduo de el steti de esse ineari, e ne' quali chiase r firmo lenewrit E cor quanta sienceum e dignità ed un tempo noi fe'coriodicel Comy projdustente, e con must reloti nen daperse quel grou turbine di guerra, che promossa veniva da Giulia Ploro, e da Sacrovira il poù potente cittadino delle Gellee! Prime seppe i popelo comano di seve vinto, che di avec ga trreg

girto, r la opore della vitturio precedetta quell-

CXXX. Ocuela suo suoremene pensine exstanzil opera? quam pia megificeptu, superqua humanant exects fidem templom natri molitus l cuam magnifico unimi lemperamento Co, guarma Pompeii munera absumpta (ani restita)! I qui. emicerald arrowers electroline emigrat, id valuti cornelum acoust toendam. Que liberations comslies, lum proxime incenso monte Caslio, omnie ordinis homicom incturae patrimania agonasili neo? quenta cum quiete hominum, rem perpetui practiculose timoris, supplementum, sian detracistione deleutes providet? Si est neture sutitar. sul mediocritas recipil hominum, suro deo cumde his overi, anid his marnit, prigam, ut scele, rate Drusca Libo Iniret constitut deinde, et Sifrom Pisconnectes tem atterior dignitatem constitult, curit ofterina? Ut ad majors transcendam, quecouse et beec ille dans maxima ; quid, at juvenes umilieret filjoe? quid, nt nepotem ex Dreso? Dolenda adhue retulimus: veniendum ed realização de Ouanta hay triamium. M. Violei, datoribus lancrerit noimum eins? oman dis abstrace, mod miserrimans est, pectus rises flarrasit inequint quot ex natu, qued re aspota dolere, ledigrari, erubescere caastus ast. Cujut Introopie excritediarm engli aming mater male nentistima, et per omnis deis goum hominibus ilmilies femion; espas petentings nesse sensit. nisi sul feretione perionli, sul accessione direitarie.

CXXXI. Voto fightendom volomen sit. Jupitec capitoline, el nettos, es sistos emmai moninis, grafice Mers, perpetauramque estado Vestaignium, el quiequid comisum base romesi imperi modem la suspitaimen terramo volta fasigium estalis, vos publica voca sibertes estamperos, quatibais, servad, potecipie hume statem, hame presen: sisper fentito longiumos audiondado con contra reselector facilita in ultimarba el des contrare reselector facilita in ultimarba del simento. La guerra poi d'Afron, cugione de gean terrore, ed ogner più grande pel suo geomaliero incramento, aotto i suoi massaui, e per la seggezza de'enoi consigli fo in heeye terminate.

mitrata. CXXX. Quanti munumenti seli uon edificò solts il mo name, a gasila de'son manuscrissi! Con qual pie e large ed incredibile liberalità non Inmarco il tempio al padre sno ! Con qual modesta magnificonza non rifere il tentro di Pompao distroito dal fuoco Penmodo certamente, che con-Insure com vi sie state to lutti i tempi chiase ed insigne, come com a sé siesso effins dovensi prosecperr. E con qual e reprosità non ristorà del mo core. ticotare patrimonio i danni che goal si svelia cadine di persupt sacre soffesto, o per passale scinenze a allora di fresco per l'eraione del monte Celio I Con quale outversals [reponillits, e senza farei temere la lese formete non presside el compimento degli escretti, materia di perpetus e graedissimo timore! Se il compocisse la frelezza e condisione mmana, esesti lamentareni con gli Dei, e su essi rierreare, in the Tiberia dementant, perchi printa Druso Libous, e pai Pisone, e Salio, dell'uno de'quali area intia formata la fortuna, a defl'altro extelle accressints, deservero cadire contro lui tanto infami maschinazioni! E ner fesellare di poù arrari dissatri, sebbene pon questi arravimimi egli riputane, in che mai fa demeritevolo, perché giovanesti dovene perdare i neupții figio, ed il nipote nento da Druso? Ma questa sciagure dolorose sono e cempassionavolis os securi altre cagioni di abbanbrio e di sergogna. Da suante spine, a Vinicia, non fe mestoristo quel suo union in questo trienza! Quanto e longo non esvampo il suo pello d'un incendio latente, o percié sucere più sorrbo! fu della nours, fu del ninote, contretto a dolerai, Indiamera, errossico. S'accrebbe attebe la tanta emarezza di cres tempi e le sue per le verdite dell'engüste sun madre, du nua in tattu men simile agle unmini che agli Dei, della cul putensa non in altra mai amauno e accorse semponché o in fare scapista di multibe names direità, od in ricesere alleggiamento nella proprie dirgrezia.

para oni privata.

CEXXII Chindiliano con un voto questo relamo. O Giver Statore adorsto nai Campadaglio.

To al ad course reconst fondatore, Native Bir della

bettingfor, y in Veita degri eterni discoli cantoda,

and finest locita fibre questa tanta moto del re
son di finest locita fibre questa tanta moto del re
no di finest locita fibre questa tanta moto del re
para locita della reconstrucción della terra, vol testi con fi pubblica voce della

partie perca e somigiatori Construente, canto
dite, proteggico questo siste, questa puo, que
so cancione; co colob cell testi ditte masseria-

BISTORIAE LIB. 11.

terrarem orbis imperio sufficient, quasa bujus | langhissima donora, destinategli tardissimi suc-aut pia ....

645

cessusi. ma tali, che emeri abbiano capeci a tanto fortemente quant'egle, sostmere l'im-pero della tarra. Pinteggete le intraprese dei buoni critadui, discquie i matchicamenti dei

malragi.

#### DICHIABAZIONE

## DE' NOMI PROPRII

#### PER ORDINE D'ALFARETO



Acunem abitanti di Acerra, citta d'Italia nel-P.Umbrie. Acuera, Acris, è propriamente una parte del Pe-

lopompeso, detta anticamente Egelin dal ee Egieto, e poi Acale de Aebro figlio di Suto Xuthue. Tuttaeia prendezi enche per lo etesso l'eloponneso, nauchè pre totta la Gercin; onde i Greci si nominareno Achivi. - Di que pura il nome di Achei.

Acres, Acue, tastello dell'Epiro, e promontorio al mere, dave Antonia fa ciuto de Angusto in un combattimento nevate. Apeta è mata per muer Adrictico,

Anoune, Lego, meet votto, e pieno d'isole presso la Gracio. Trusse il nome dal ce Egro. Anontreus, ligisto, figlio di Isente, e di euc fi-

glie Pelopes. Essendou Tierte gierrato con Erope conglis de Ateen mo fratello, quetti per vendeste eli scappò i figts, e elicti apprentò a menas. Eguata poi orescinto la sta spense Atree, e poscie enche Agamennone figlio di lui, aintato in coò de Clitennestra moelle di A se menuone elesso, la quale tarpemente aven fatto copia di sè ed Leisto. Lo etesso Eguio moei pei per mano di Oceste figlinolo di Аватепрове.

Assant, Entrie, isola nel seno di Perruole, ch'ebbe il nome dal auggioeno fattori dalle quei di Esses, come serve Plinia nel libro 3. Aunta, Eolli, shuanti dell'Eolia regione greca nell'Asia, poeta fra l'Innia, n la Tenede. Ansenna, Esernia, o Isernie, città de Sanniti in

Tielie Aurora, Etolia, regione della Grecia fra l'Acarnonio, e la Focide, così nominate da Etolo fielio di Meete.

PATRICOL:

arguto, poiebè, a detto di Quintiliano, superò tatti nelle commedie famigliari, che si chiemetan tagate.

Acer fa ues città, del Luzio fabbelenta da Aseanie figlio di Enra, e distrutte poi da Tulin Octilio terzo ce dei Romani. Ausane regione orientale fra la Culchida, a

l' Armenia. Azam, Elbe, flutor della Germania, che fu un tempo il confine dell'impero romano. Ancueson, Alemeone, figlio dell'indorina Anfia-

· reo, che pocise la pronde maden in condetta del pedre. ALCRAN, Alemane, poeta lirico epertano, inventora di no unoco metro di versi amotorii.

Seriese in lineus derice, secondo Smide. ALSELA O ALEXYA, OFS Zourroir, castella nella Borgogus, poeto za un' ceta roccia fea un'ampia pinonra incorontta da una ciuta di colle Era metropoli di tutta la Celtica,

Arexespata, Alexandrie, capitale dell' Egitto, fondate da Alessandro presso e quella foce del Nito, che dicesi di Canopo. Attoeners, Allabragi, popolo delle Gallis fra

Il Rodsoo, e l'Iters. Acrese, Alaio, città de Tosche, registrata da Tolommeo.

ALTINUM, Altino, caetello presso alla foce del finme Sile, ricordato de Pomponio: oce piecola taera, che inttavia sceba l'entico nome-Aucuses, Auchise, nobile Troisne, cui Venere

fore pailre di Enea; le quel facole, eccondo il Vico, indica, che Ence parque di plebeo concubits, cul presedece Venera; come Didone es commhii de'nobds, celebrati con gli

anenicii. Acuanica Afranio poeta comico, facile, a molto | Ancacos o Andrus con desinenza labua, Andro, isola, e cartello nel mava Mirtoo, la prime delle Gicladi. È porta elepetto alle corte di Nageoponie, a dull'Attica.

coste di Nageoponic, a dull'Attica. Assuaz. o Honoidel secondo il Menezio, Analbale, figlio di Amilcare, eccellentialmo capitano cartegizese, ulte, non tecchi necora i

vant'enni, domò le Spagna, vercò le Alpl, u ruppe e Caoné i Romani. Aportonta città nell'Epiro, o sia in quelle posta della Massiconia, che ura è delta Albania.

pesta della Maccionia, che ura è delta Albania. Ai esta, Pugha, terra d'Italia nel regnu di Napoli, datto anche dei Graci jupygria. Confiua a messogiorno con gli Apenniui, a setten-

tricon col more adrialico.
Agurara città dei Venni, capitalu della regione
tracosposione. Fu amantellata sal Gell dopo
longhisima resituaza. Ora è piccola terra,
che secha l'antico nome: e vi si eccarso:

molti rottemi.

Anaccar, presso Giustian Arbactus; Asheet
fu di maious Medo; congintò contro Sardanapalo, e vintolo dopo ive buttaglie, iraspertò

il reguo dogli Anicii ei Medu.
Accattocor, Architoco posto mello di Pero,
inventore del resso giambico, con cui meltò Elembe, ubo gli negò e ipusa la figlia
Neobale, il fissomente, che di perata Impiecotti.

Accos, Argo, entics, e nobile città del Pelopennero, delle enclu Argi in piccele. Di qua Argivus

hesesce, Rimiui, città estica nelle Flaminie, sul fiume Rubicoue, che divide eppunto li Gollia dalla Fleminia.

Actroquasas, Aristofans, poeta comico, figlio di Filippo, nativo di Liudo castelle di Redi, fiberismo nel salivaggiore. Fu ioventore del veno tatrametro, ed ottomatro. Autroprias, Artitotele, sugleita. Fo scolaro di

Platono per beo veuti mui; di poi chiamato iu Moccionio del re Plippo, vi insego A. Plazondro per dicci ceue, e in qual torne. Ratornii quiodi in Atene, u vi teuno icuolo uci Licco per tradici amoi. Cecelesi the 18 intel o Il prime ad rititate une libresis. Amexana, regione dell'Asser fra il stopto Teoro.

ed il Caucaso, e stenduri dalla Cappedocio fiun el mer Caspin. Distinguesi la grande, o le piccola Armenia. Avezam, popoli della Gellia eggitacion fra l

Bitorigi u gli Edoi; la uni regione è dette ora d'accergan. Accetta, Ascoli, cartelle del Piceno, colonia

vomens.

Avezus, Aires, figlio di Pelope, e d'Ippodemie.

Fu re di Miccoe; lundiato dal featello Tiestu

gle necise i figli, o glichi pose o menus: ondo il sole lunoridito necerò.

seculture.

Arrict, ebitetori della regione posta fra l'Acaia,
e la Macadonia.

Avencus, Otimo, città d'Italia sel Pieruu. Asintivus, Arentino, monte di Rome, dellato el Tuvere, dor'è ora la chiesa di Santa Su-

hina, on ismpo di Disos.

Azanena, Aremo, lago delle Campania, prasso
alle Bess. Era tatto umbrato d'arbori, a numdera tal pazzo, chu uon vi reggessu gli iteni
neccilii conde con uonu greco fa delto dereno. Umsi anche pes inferno, è a cegione del
lesso, o per fa negrossamia, che vi si a-

BRIGGERTON, Benerente, città della Puglia. Benereurani seno dicono gli shituti. Perovne, Etiche, regione dell'Aria sudorte, presso alla Tasodu; tecca il Paulo sai mare Eurion,

o guarda la Tascia Prima era detta Bebyrria, poi Mygdonia, o magon Phygia. Benoria, Bessia, terro groca vicios all' Atlica. La capitale n'era Taba, petris di Basco.

Bothazaren, preso Tacio Bojensum, Bozzia. Ebbe nome dei Boji, popell della Gellia, ubu shituvano le pisoura Bozboneze, donde sezecial dei Romani, si rillaranna le quella passe della Germenia, che mustima di les nome. Bozzare, Bologne, solonie pelacipale dell'Erra sie, detta Fulsies, ach'i ture regione Tilalini,

come hend in Plinio tile, 3, c. 15.

Bovinzas, Bovilla, piccolo castullo, u boego sullo via Appia Ira Renos, ed Avicia.

Beuntusten, Briodisi, città e perso della Calaleria tul mege adrissico. Bezaverne, dutto del Greci Pino, Policastro, catello d'Italia nella Lacania, sul figuac detto Luc de Plinjo, Tutu de Strabosc.

Brainten, Bissoulo o Costaulnopoli, città sul Borloro Trauio: obbe il primo uome da Bise capitano della Botta magnese; o lo moto poi in quello d'Costaulnopoli, quando Contaution vi trauputò la sede impossile.

Caactam (Statiot), Statio Cecilio, pouto comios, cui Giorone, acrivendo ed Attico, chiema cattiro lonte di laluità. Volcano però gli de la palme tra i comie). Po di nazione Gallo, u omerzia di Ennio.

Gazzon (Servilius), Servilio Cepione nal eno conaniato rappused la Spagna levata a ribellione da Visiato.

Gazanta, promismente terra di Otrania, preschio

CALABIA, propoiemente terra d'Otranto, prechà la moderus Calabria la coufial molto più citesi. I Greci la dicenno Musrapio, ed i quall'u-

- streme parte d'Italia, che si sprolunga entre ! al mare Ionio. De que Calabar, cioe pertineste all'untica Calabeia.
- CALATTAR, Cojenzo, città d'Italia presso Cassisto e le Borille.
- Cazzo o Conners, castello delle Campania: ei si fa huon sino. Carrania, Campenia, o Terra di Lavuro, ch'ab-
- be it notes datle sue fartili pianura; stendesi fru la Locania ad il Lazio, Vedi Plinio I. S. c. 5.
- Carratocia, regione del Ponto, alciuente all'Asraenia, oud'è diaire dall'Enfrate. CAPEA. Goods o Canora, città untita d'Italia.
- capitale della Camponia. Songres e tre miglia della moderne, propriamente dove sono ora te ville di S. Maria, e S. Pietro in corpo. Queste città saltà i Russani dalle conseguen-
- ze della rotta di Canno, trattenendo Annibale elecitore pell'ozio e nella mollesse, che lo infacebl. CARAGEI, Carenn, primu re della Macedonia, di-
- scendente di Ercelt. Canssonum, o Cursuelli, Cassoli, città degli Equi pl Teverons nella quasta regione d'Italia. Vedi Phinie l. 3 c. 12. Gli shitanti ne
- sono detti Carreolasi. CARTRAGO, Cartagine, nobile città d'Africa, fondata da Didous figlis del re di Tiro, molto paima di Roma. Pece tre grandi guerra con-
- tre I Remani, e la ultima fa distretta da Sciplone II glerine. Carrenne, Casilino, città d'Italia nella Campartie.
- Carrage roves. Cartelessees, città d'Italia non lungi dalle foci del Tevera.
- Carre, popoli della Germania, propriamente dell' Harris, confinenti con gli Us gberi, a con la selva Ercinia.
- CATELLUS, Catello, poets veronesc, mater on anno velesa di Satlestin ni tempi di Silla a di Merie. Fu lastivo e merdace nel posture al alsa trafine con alsa ci glumbi la atessa Cesare. Ma poi riconcational con lui, a mel
- siorno stusso ne fe invitate a pranae, seconde nerre Tranquelle. Carca, o Conca, volgnemente Quanas, città dei
- Vacca a ella Spacesa Tatraccarette. Di ona Canci. Caupian, ura Arpaia, citta u bosgo della Postia.
  - presso al quale i Sunniti pressro a granto, n fecero sussar solto il giogn l'esercita romano, Ourste passo poi fe delle ferche sandine, o parchi i seggiogati si facesno pessere artto ad nna specia di force ; o perchè due sliure a ca-
  - antiere di quelle stretto deseno sembianza di

- sole di Luhen. Chaleidenzes ne sono datti gli abstetoal.
- Cuances, Calcidt, ora Negroponte, capitale defili-Cmos, Son, Isola nel more Egen, che di ottimo
  - Cixicia, terra dell'Aria Minore, che confina con la Siria. Prese il nome da Cilice figlio di Age-
  - Cruent, popoli della Germania più settautrionale, she attragerate in Gallie, diluviarono in Italia,
- donde farope rispinti da C. Mario. Crazoune, città Sercole delle Jenie, pateia di
- CLUSSER, Chinat, città de Toschi, in cui resse no termo Persenna.
- Cocass (Herstine). Orașie Cochte, eroc romano, che solo siatta al ponte Soblicio contro inita
  - Concurs. Colchide, ore Menurelle, terra daglı Scini presso al Ponto tra la paleda Meotide, a il mar-Carpin. Colohi sene dicono gli shitstori.
  - Contras abiarmenti qualla porta di Roma, chu metter al Calainole, quasi porta dei colli Disessi anche Suluria.
  - Congrues, Columne, ora Altohosco, o Belradero. città marittima della Josia fan Smirna, ed Licso ; nea delle sette, che al contrastarono il van-
  - to d'ever dete colle ad Ormeo. Course. Conra, città da d'Irpini lo Italia presso alla sorgente dell'Antido. Compount na son
  - abiaronti i terrieri. Consumer, Confiele, ora Pantima, cutatie da Pefigni a sisque miglis de Sulmane. Plinio 1.3
- G. I R pe collors gli abstanta, detti Corfinienzez. nella quarta regione d'Italia. Compress. Corinte, unbile e rieus città dell'Aca-
- je, sell'istano, che sportesi fra il more Joeio u Physic. Converge, sorella di Scinione Africano, madre
- de Gracchi: lasció a lomo lettere elegantissome, Cosa, o Cossa, castello dell'Umbris. Vadi Plinio 1. 3 a. 5.
- Causses (P.), Public Crasso, remene essions, the fa creato sommo penteñce prires dell'atà. Casses (L.), Lusio Crasse, famoso castore, io
  - trodutto de Cicarona Insiema con Aptoniu net libri dell'Oratore. Canyings, Crotion posts stepiese, scrittore della
- commadia antica, dumbate al sigo a si pasceri. CREMOVA, citta d'Italia sul fiuma Po-Curra, ora Candia, isola dal Mediterraneo, famosa.
- us tarapo pes le sue cepte città fra il mare Egeo, ad il Libico. Crwar, Curon, sittà della Campania sul rose di
  - Tuscano presso elle Base. Cumana ne son elli abitanti.

Cyez, Castri, o Foje nuave, città dell'Eolide aufl'Asia micore, come bassi in Pomponio el l. c. Creats, Cipro, ricca isola, sacrata a Venera, nel may Carpenia, n ill Cilicia : guarda la Siria, o

In Celicin. Cruscos, e Cruscus, Chiefen, Sofiano, Spige, città

della Misia nell'Asia minore, nomata da Cirleo ra de' Delieni uccao inavvertitamente de Giasone. É vicina alla Propontide.

Daywares, Dalmaris, regione dell'Illicio nel muni ndriation: Defentes ne sono dette gli abitanti. Dancasos, Danubio, grosso fiums, che divide la Gozmania dall'antico Ducia, a segu !' Unglieria,

ands matte per malts boochs pel Ponte Ensino. Chiamasi anche Istar, Isten. Danes, a Danes, Delu, ora Schille, Isola nul soure Bero, o Mistoo, dove a dicoco pate Apollo, a

Danest, Belfo, citto della Facide, in cui Fabo, od Apollo o reva un celebre tempio, e vi dispensava gli nesosli.

DERTURA, Tortona, città de' Teorioi nominate de Tolomes

Diana, figlia di Giove, e di Lutona, sorella di Apolio. Presedeva alla encoia ad alla viarinita. Dipo, Didope, figlis di Belo re di Tiro, a moglia del ascerdote Sicheo. Fa questi neciso de Pim-

mations, fratelio al Jel, par rubarno i tesori; ond'ella, presori seco la soe ricchezzo, mavigò In Africa, e vi fondò Cartagina. DERRACHON, Duranno, città della Macedonia sul-

l'Adrestico, detta enticamente Estidamente. Erece, Epec, figlin di Panapao, de eni Sporti

nurrano costruito il cavallo teclana. Estrere, Efeno, città dell'Asia minore, capitale dalla loria, fabbticata dalla Amazzoni, a cele-

bet per un tampie sacro a Diagos. Kenyna, città dell'Acaia, she fu poi dette Carleta. Events, Epiro, nes Albania, il tratto compreso fra

la Macedonia e Il filizico. Eronzosa, città da'Salsuil sotto gl'Insulvi, toccata da Tolomeo, oggi Hinnres, I vrea. Exercia, città nobilissima dell'Isola di Negro-

monse. Eratus 4, regione d'Italia, datta anche Thurain, Toscanz, tra il fiumo Macra, ad il Tevere, Etruzci sene shiarann I popolani. Ersons, Eules, our Nagropoote, facile adjacents

ell'Attica, e vicinissima alla Recaia. FRANCE (C.), Calo Fannio, fa console latiente con Demigio, a lesció una sola orazione contro di

Gracco, bnons, e benfatta. Favarria, Pacora, città d'Italia, detta anche Forum Sempronium.

Prezerta, ora Fiorensola, n Boago S. Donnino, plopola città melle attava regione d' Italia, fra Parma e Pistenza. Francu, Fermo, castello del Piceno.

FORNIES, DER Mole di Ganta, castalto della Campinis, sede an tempo do Lestrigoni, Formiam' sene dicono i tetrasmor.

Faragatus, antica, o Screntistima sitte d'Italia sul Garighano, day's ore a. Giovanni Incarios. Forme, Front, mitte del Lexio sulle via Appus. Fundami ne son chiameti i cittedini.

Ganus, Cudice, castello della Spagna fondate dai Carttginesi.

GREATIA, o GALAG-GRARCIA GRIRTIN provincia dell'Asia minera. I Galla svendo un tasapo occuento I territoro de Frigia, Lidas, a Pallagonia, ii shismurono dal proprio seme Galazia, ad

essi farono detti Galati n Galleganci. Ganna (Sangjes), mem cemsolare il più eloquente da'i poi dà. Gatata, parte di Europe peste fra la Spagna, n

la Germania. Guilli ne erano chiemati gla abitanti. Gramania, purte settentrionale d'Europa, che

tocca ad priente la Dacia, ad necidente la Gallis, a messogiorno l'Italia, e a settentrione l'nonzeo. Diossi anche Allemagna. Geran, Geti popolo della Tracia, o, come altri

vogliono, vicina ella Tracis. Perocchè confiquvano con l'Engheria, a sembrano angili, che pra si dicono Walachi, o Transilyani, anticamente Dazi.

Gaucenos. La Famiglia de Greech! fu celebre in Rome, e per eloquenza, e per sedizinni. Guncia, Grecia, parte di Europa celebratissima

un tempo. Comuncio a renzzode col l'elapounese, e stendesi a settestrione fino alla Tessalia, e ad non parte del mare Egeo. A ponenta poi ha Il fiame Anheloo, che la dipente dell'Epiro; e a lavante touca nucremente d mara Eggo.

dore lugas il prostottorio Sanio. Guances, Granico, ora Susurhicii, fiama dalla Frigis, celubre pet un combattimente fra i Persiani, ed Alessandro.

Guarrica, custello de Toschi nominato da To-

Hataya, Elena, figlia di Giove, a di Lada senglia di Tindam re dalla Lacedemonia, Varbennata per la una bellezza fu due valja rapita ; paima, eigymetts suores, da Terent poi, già impalmata a Menelea, da Peridere questa fa la fraccola, aha accese la guerra del direi anni.

Hernocer, Enische popoli della Surmania auntico, che credone tratte il nome, a l'origina de

- Antito, e da Telebio, escebieri de Castere, e Pollore: poiché la voce greca és/eres suona opposts coochiere.
- Hanarova, Ermione, figlia di Menelso, e di Elena. Giocinella sucore fe promessa sposs ed Ormic.
- che poi, vedendosela rapita da Piero figlio di Achillo, prese il rivale, e rieble la unom ffuscours, Escodo, entico poeta metivo di Ascra paese della Reoria. Fu il primo che inscanò in
- ceral to collivazione de campi. Huggas, Vedi Iprase.
- Huanna, benini, eva Principata alteriore nel rerno. di Nepoli. Hirmi, p. Hirmini è anche un pecolo. de Felisci presso al monte Socatte, Ne sacrificii solesno correre illesi per messo alle fiamme.
- Hya et & Il nome delle tom città. Houvenue, Ortencia, reture romeno, che per la coc elegacione fu detto nel foro romcon re delle coore; quantunque eli scritti di lui non
- erane pari elle fema.
- Instia, regione del Ponto, I cui abliatori sono e peaks theres. Stanton (mane), mure learin, Scarc Selicolo di
- Dedulo, che dicesi loggito e volo di Creta, gli diede il nome; postiè tenendosi trepp'ulto, lascio liquefara la cera, ond'arana formate le penne, e precipità in quel mare. Altri tuttavie le voglieno nomate dell' isola Icaro.
- Intrama, Illielo, è une sasta regione fre le Germania, la Tracia, e la Macedonia, od Epiro. Ha da one mano il mere adriatico. Il Danabio dall'altra. Ora chiemeri Schievonia.
- Ioxas, Ionii, popoli delle Ionia, terre de Greci pell'Ame.
- Isocantus, Isocrate, sofista ed eratore etenime. che chbe melti discepoli al tempo di Armtotele, Jaxes, Gizoo, entiro re del Lerio, che ricettò, e
  - ducise il recon con Satorno handito del ciele. Decinizzato deno morte ebbe in Roma un tampio eretto da Numa Pompulso, che aprivazi in terepo di gottre, e chiedevati, reposciate che forsero le cose. Da les prese il nome il mese di Gennalo.
- Jeguarea, Ginguria, re de Numidi, seinto, bellicoso, e situle. Vinte elle perfine de Mesio consola romano mort, prigione in Rome, di fame.
- Luceurrus, Luciceio, poeto, che scrisse sei libri della natura : fa sigoento prime di Terenzio, di Verrone e di Marco Tollio. Essebio acrisso, ch'ei cense la tal furere, che, presa ma bevende
- emorore, el sociso di proprie mano, Lecoma, Lacedemonia, ore Samnia, perte dell'Acoit.

- Lantina, Lorixan, nittà della T camplin. Hennoci molte eltre città dello strese nome. LAVARETCE, Lorento, ore Poterno, o Torre di , Poterno, catta del Luzio verso il rese di Toscono,
- fie Aidea, e le hoorbe del Terrro. Lauros, Leubo, ora Metelino, isola del mare Erro. petria di Saffo.
- Larcas. Leopadia, nea a Menre, isola del mar lonio, e castello in essa isola, canitale un tempo dell'Acquestion Lember o Learney Labedo, città della Inola.
  - docters on collecto d'intrioni, che festergiasens nezi enno con solenni sisochi il Padre Libero, n est Becco.
- Loca, città antica dell' Etruria, Locauses, o Luchesi, ne sono ell'abitatori Locana, Lauren, città della Puella, fabbricate
- de Diomede. Lucargus, Mericello, lego della Campania fra Ponenall, e le Baie, Libbe norm del lucro, the
- tracrual delle sue ebbondanti pescagioni, Sene celchrotano le osmoche. Luvenett, Lupercule, luogo le Roma oppiè del
- monta Palatino, così nometo, secondo Ovidio, o perché mero « Peue «llontanatore dei Inpi » somieficara del Liceo d'Arradir, o nerché iti à faces che Romolo a Berno fossero lettati de pue Ipps. La prime derivazione, dateri enche do Virgilio, è reolto pen neterale, conforme elle condizione del lanco, e del tempi. Vedi Pera-108US. Levis, fiume della Germenia nominato de Pom-
- pools L 3. Conghiettness, the sie il Necker, il quale annera non inuri delle serrenti del Dopublo, terlia il regoodi Wistemberg,e piegendo e penente, scooppissi al Bene.
- Lecra, Licas, terra dell'Asia misore Le le Penfilia. n la Caria. Ivi ere la cista di Patera, Patera, o Peteres, celebre per un tempio di Apollo, che si credes darei eti pracoli neeli ultimi sci meni dell'anno, cores peril eltri sei in Delo. - L'ecié
- eon detti i popoleni delle Licia. Lvera, Lidiu, regione dell'acia minore, fie le Carie e la Frigia.
- Lystreus, Licippo, sculture chlerissimo nativo di Sscione. Fo il sulo presento e ritrorlo de Alesma dro il Grande.
  - Macano, Moredone, chilatore delle Macroona, regions della Grecia fre la Tessaelia
  - Manusse, regione delle Grecis, i cui popoli con detti Magneni, o Magnetes. Mancours, popolo delle Germania interiore, che
  - passò il Reno ormela reeno. Matter (C.) Cajo Marie nato io Arpino di basso ata

to: riose Giugaria, e la vonsete cinque armi addietro; sconfine i Cimbri nella Gellas, e in Italie i Tentoni. Vlato da Silla in Minturao fa prigionalo, vel latine passà mote la Africa. Pui vichiamata de Cinor, fece macello de' suoi nemini, ed visendo per la seltima vidio console. fiel di movte volonteria.

Mans, popoli d'Italia fea i Peligni, e i Sauciti. Si medicareno coo la propria mbra dalle merricatore de' rementi. Manua, regiony dell'Asia, adiacenta all'Assirio e

elle Persia, Di que Medice chi appartiene alla

Mannus, città della Grecia, poste fra li Pelopooneso, l'Attice, o la Broais,

Massacre, o Maraspars, Mynandys, poets etsuiese, scrittor di commedie vinomatissimo. Mesacace, Manelao, figlio di Atreo, fratello di Agreganone, re di Suarta, marito di Eleov.

vise gli fo rapite da Parida, NETEROTER, Metaposto, seties città d'Italia nel gelfo di Teranto, la quale, se vogliam credere ad Arlatotele, ed a Giustino, fu fondata da Esco

figlio di Panopeo. Strabone poi, a Servio iv danco pve fundature Metabo. Marazzo (Crac.), Cecilio Metello: fe nontelles manimu; ed offense un trionfo aplandelisti-

mo nelly prima guerra cartagiorec, Marazzo: (Q), Quinte Mytello, dvite il Fomidivo, perchè troufé sonra Gingowa re de'Nomidi.

McLerry, Malvio, citta capitaly dyla Jonia. Missavev, Capo Minever, promoptorio della Свазрепіа.

Missaor, Miseno, persontoriu d'Italia nella Campanis, shy press il nome dal treiano Miano, figlio di Eolo, il qual fa compagno prima di Ettere, v poi di Enes, e fa mpolto in quel monte.

MITTERE, Milifene, u Metalino, città nell'isola di Lesbo, patria di Saffo, v di Alceo. Mostra, città della Spagna Retica, dovo Cesaro

combatté centra i figuedi di Pompeo-Merces, Modena, eittà d'Italia sella Fleminia. Mycanay Miceny, resistenza di Agmortonome. Finı imanifilata dağlı Avgiri per gelosis di co-

maodo. Myran, Melexyo, cartello della Sicilia non longi dal eapo Peloro. No locca apche Seneca nel libro 3.º delle Ocutioni naterali, scrivendo : « Presso Messaus, y Mylayso il mare rigetta un che di rimile el leteme, che bolle, e fome d'un celoy fetido. Ond'é nate la favola, che sel stal-

line i booi del rola, e

Mysycana, Musterno, castallo della Camponie. Mysses, Mirios, cattà dell' bolio, ricordata de Operto.

Mutamowas, Mirmidoni, populi dell'isola Egina. Oridio faruleggia dietro alfa derivazione del nome, che macessera da formiche sotto il regoo di Esco padre di Pelay (Metam. I. 2), essendo stata disfet la da una pestilenza la popolazione.

Nason, Narbona, città illostre della Gallia, onde numum la Gallia Nysbonese, della anche Bewentu dalla busche mutavi dagla oblianti;

Il qual vestito tenevasi del Romani signostri bethare verse is lore toghe. Narotu, Napoli, citta maritimo della Camponia, contenta dei Calcideni, ora capitale del vegeo.

Dicessi prima Partenope; me poi che fo diafetta e refutta, chiamessi Nepoli, o un città nuova. Narros, Nestore figlio di Nelco, re di Pilo, e di Cloridy, che accompagnossi ai Greci con ninquanta pavi uvila reedizione troispa, henchè

passage I dogmi'edni. Nicomanus, Nicomede, re di Britain, de cui prese il nomy Necomedia, città della Bitiola.

Ninna, Nino, figlio di Belo, primo re degli Assivii, poiche Belo reguò voltanto sal Babilonese, Sene narrano maraviglio supra ogni credere. Nota, città della Campania, detta prima Sidi-

ciones. Le si attriboisce l'invenzione delle COST DO BO. Nonicou, Norico, regiono della Germania, ora

detta Beriera, Quandi Noricus chi appartiene al Norice Nonaurra, Numanziv, città della Spagua nelle Celtiberia. Assediata per quattordici anni dai

Romani, non pay free tests, ma ginner anybe e sconfigurere con quattromile soldate quammie migliaia di Romyni. Finalmyste dupo nu lunen e il mitiazione assedio fa secontalivia da Sciniony il siovine : dopoché eli abitunti finiti dalla famo avenua già bruciato se, e le com lero.

Numbes, regione dell'Africa fra Cartagino o la Macritania. Il popolo era rinomato per ferocia,

Octavia, Ottavia sorella di Angusto, da sitra modre : ecestessi con Marcantenio. Ovs. Opi, figlia di Celo e da Vesta, novelle v moglia di Satorno, detta onrhe Rea, v Cebele.

Overras, Oreste, figlio del re Assenvoccoe, o di Clitymestro : necire la propria modre per vendicarsi della morte dal pedre de la uccisole. Trafisse poi nel tempie di Apollo Pirro. elie eves vepilo Evzione v lui fidamata. Pvv questi delitti fu inversto delle l'urie; de cul vector liberato, quendo Minerea, vaiendo in bilico le scotenze dell'Areoparo, lo assolac ella circum.

Osca, Oschi, retico popolo della Campetir. Ozca urrinia, ricinato degli Oschi. Ostia, castella del Lario elle bocche del Tevere sal mer di Toscana.

Paccetes, Pacuelo, parieto di Brinchei, figlio di una reralla del porte Emolo. Fa serilitor di Iraredie, che fiori lo Roma al tratto di Scinione.

gedie, chr fiori lo Rome el tempo di Scipione, e di Lelio. Passtos, Prato, delto anche Possdonia, città della Lucunia, celebra per miterza di cieto, e fe-

condità di Irremo.

Practisos, Palatino, uco dei sette colli di Borno.

dette Palatino, Sene danno almoo dedici
derivazioni diverse; fra le quelli partal più
una la la la constanta di Palatino di Palatino.

derleasant diverse; fra le quati parad plu prolabile l'originasione de Pates, der de paatori, iri enorata, quando patrebant herbera palatia surces. Prasseur, Palinuro, o Capo di Palinuo, prozoonlosio, a porte cella Lutania presso alla cilià

di Yrlia. Prese il nosse, per dò che cotrano, da Palisaro timentere di Enta, che caddr fra il 2000o in mare, e fa ivi sepolto.

Parsona. Distinguesi in superfore, ora Austria, dall'inferiore, ora Ungheria. Pruos, Pero, isola del maro Egeo, nor delle Ci-

Pruos, Prro, isola del mare Egro, mar delle Giriadi, rhr dà rearneo candidizalme però detto Pario.

Partw. Parti popolo feroce dell'Aria preso ella Peria. La luro engione à della Parthia, e tocce a pecente la Media, e toccasi ana Piezasia, r tersole l'Aria, a mentodi il deserto di Caramonia. Preso pui illa larga comprenda suche la Meriena. n'i l'exami.

PATALA, Polrasso, cillà dell'Acsia sal cape Bio presso el seso el Cortato.

Pranter, Pedage, secondo Servio, figlio dalli-Terra, secondo riri di Gione, a il Nishe Dieda il meno di Palaggia di le terra, rice fo polda il meno di Palaggia di le terra, rice fo polgia il Pelepomeno, ri Pedaggiadi Greck, proprimenta agli Argia (Aliri Pelaggia Frondrona) talla Tenaggia, con Gia Gazia, mella Erraia, sel altrony, rasacchè menha più on merre qualificative garrantie, rice propieto. Si altro menrebba il "propissione di figli della terra, se non distigno di un sinone, figli il parti i ri segolit.

indigro, di un incopo, rigi in poter iri sejorit. Percerasserus, Peloponomeni, peniole caroniciotinium di Europa, rongiunta alla Greria, fra il mare Ionio e l'Egro. Fa della Peloponomsi, rici isola di Priopo, da Priopo frigio, che vi migrò.

Fezzes, Priope, Sglio di Tantalo re di Frigis, chr cosse il proprio figlio Pelope, r lo represtò a meusa rgli dri, cui rrea dato espirio.

Panazza, Perseo, figlio di Giore, e di Dacor. Uccise Medum: pui liberò Andremeda legris ad ano seeglio in cibo e on mestro merino, e la muoè sposa i finalmenta tornato ad Argo, ucciae seo evo Acrisio, che erre robato affogado la mere bambino i odecar coo ir meder, e sena i untedimo i del recono.

na impedroni del regno. Pzouna, Perogia, città de Toschi. Parecotos, Farsalo, città della Tessolia, artic cui

Paresson, Fursalo, città della Tennin, nelle cui pianore Pompeo fa riodo da Cesare. Il territotorio è detto Pharania.
Parramos. Filemono, porta comico, quantinoque.

e detto di Quintiliane, dai torti grudicii de' suoi tempi fa spesso antiposta e Messandio, pure per comune consenso merità il secondo longo.

Paurres, Filippo, figlio di Amioto, re de'Mosedoni, padre di Aleunodeo, aggraodi d' ossai il regno di Mecedoura per lo dinozi raterito. Fa ucciso dal gionine Pansavia.

Pauran, Filippi, cità drila Meccleoir, cestrutte da Filippe padre di Alessadro il Gracde, presso alla quala combellerono prima Cesare, e Pempan, poi Angerio e Brato.

Process, Fotos, città della louis sulla repriso.

Da casa parti la colonia, rhe foodò Marailla
presso i Galli.

Pressur, Press, ora Mrrea d'Access. Gli abitruti son detti Pireni.

Pernanes, Piedaro, fo triuno, e principe de lirici. Alexandro nella distruzione de Tribe colle che seno rispettuase la casa.

Peranus, Pirco, porto di Atone. Purvanus, Pesaro, città dell'Umbrir. Percaurera, Piscoura, città d'Italir presso al fiu-

me Trebia, r. non jung: del Po.
Pourures, Polisio, nation di Megriopoli citir dell'Arcado, percellora di Scipinos Africano, scrissi la storia romana in quaranta libri.

Powran, Pompei, cità della Campanio soi fiame Sarro.

Pomzari (Q.), Quioto Pompeo mendato contro è Namanimi, e rinto da resi, feor mu puce

vergegrom.

Postera, Mar Nero, detto ruche Pontar Enzinar
è qui tratta di mare rin atcadrai dal Bostoro
Tratio fino ella Prinda Meolide, o mare d'Anol.

Pormeria, Potenza città de Piceni ricordate de Tolomeo I. 3. c. s. Paggnerre, Palestrina, fondata da Ceculo figlio

di Vulcano: rittà del Lasio. Person, piccolo città della Ionia, patria di Bienta. Personi. Poranolo, essistio della Campania sosì

chiamrte della questità di possi, o sergeoti celdr. Praezos, Piero, figlio di Achillo, r di Daldamia

nrta da Licomedr ra dell'isola Scino. Persa Treia, occise Priumo, e fiei rithma di Ocealr. Rarent, Rein regime di Kuraya, datista in superiore, cal nitroca. Rena superiore dibmarria into quel tauto, ric sia candiai della Kritzera ritroche fino el type di Como, ri abhencio: Jason partri della Gallir Citalpiera (Chianni cen pere di Griginei. I Reini Inferiere poi il spengi dati finanti Lim, che la diteriore poi il spengi dati finanti Lim, che la dila cal literat. I popolici d'irrobbeta in Renataci di literat. I popolici d'irrobbeta in Renataci di literat. I popolici d'irrobbeta in Renamentali da Calli, si restatarono di negli ricercati da Calli, si restatarono di negli ri-

run alle Alpi. Berera, Reno, finme celebra e grosso, che assecudo dall'Alpi bagna la Grimania, o, per meglio

dier, ditide la Cermania dalla Griffe Ruones, fieda, isolo rimemata del mar Carpazio rimputo allo Licia, e all'Egitto. Quiri rea il famoso cobsto alto po cubili, rhe pol fu atterrato da un terremoto. Gl'isolani pon delti

Rhodei.
Ricecon, Hobicon: firme dell'Emele, che separore la Griba dall'Itrin.

Struer, popolo estico d'Italia fre i Latial e gli Umbri, d'entaro vierre. I primi romeni, mancaudo di denar, un repirco le figlir in un zazo elle fute del du Causo.

Stramma, città nell'isola di Cipco Si vuol fandata di Teacco, che tomanda dalla guerra lexima, fa rigotirto dal proprio polec Triamone, per uon essersi vendicato dei namici dri fricilio Aisco.

Sattement (Critpne), Crispo Sallutlo, di esi scrier Marzirle: « Della comună iatoria lu Crispo il campe. » Quintilano lo oppone fra i Grecc » Turodide per rieganta di rille, per al-

tica brevità, r per frequenza di scolenze. Sanutres, Sanolii, popolo d'Italia fra il Pianno, la Crapenia, r la Poglia. È originato dai Sabini, e nonato dal'amutr Saonio.

Samon, o Samur, isola visina ella lenio, in eni Giunom furlitrata, ed impalmetao Giorei unde erreri un trupio celchralisimo. Senoreiaca, Samotenier, della merhe Samor

Târeicia, o ele Samo di Tracia, è un' isola del mare Egon edantenta ella Tracia. Ser canatanos, Sardanapolo, ultimo re degli Asrical, robattucciasimo. Vinto dai congincati Ar-

bace, r Brhei, diedr inoco ella reggia, r vi mori tra ir firmur. Sanussa, Sardrgus, isola del Meditarrameo, fer-

Ultrainer di franceto, a ponenta riadii dalle Corrica. Sevena, Satirola, cartello della Campania, dov'à

or rease, cultrain, cuitello della Compania, dov'à ora bant'Agrir de' Mori. Ero un popolo di rovidi ed aspri modi. Sciena (P. Corn.) P. Carnello Scipiner, fa il primo ràr combattà in Italir runtro di Annibable. Dopo molte vittorir ottenute in Itagen, r grandi imprese operatori, cadde finniment morto un no combattimunto, ralendo mostrevil des' eta giù di poricola.

Serie (poterrier), Scipiotri i scorado cognominare Africano fa conduito in campo dal proptio padra rall'entrene drile secondri guerra Cariagiotar; r. fin da rilece salvé il padre, chr. azsofisioi con Aunibalt, erratato preso le mezzo dal armate, ferito.

Scarto Marira, Sripionr Nasca, giudicato dal rranto riesso come nomo integercino, in tre i giareconsulti ricquestassuso, fra gli oratori

spicolinimo.

Serratres, Squillei, o Schilzo, cità dell' A-

SELECTA, città delle Sirus presso Antiochia. SEMERANT, Semicamidt, regina degli Arrici, moglia di Nino, rhe ur fu il primo re. Nurrasi

rie, morta Nico, rritias maschili spoglir per fingersenr il figlio, r langumentr regarav-. Ottocos molte rittorie, r coste Bakilonir di nutra; me fe rolla e lassaria, sicchè robandu l'erere a roe vogboil proprin figlio, fin ir lui

uccisa. Sistema, entica ciltà destro r terre nella Canipenia.

Sectr. Siech, o Lobiana, citta della Pennouir seperiore. Savara, Smirer, citta della Ionia nell' Asia micitta della Ionia nell' Asia micitta della Ionia nell' Asia micitta della Ionia nell' Asia mi-

le credone petris di Omero. Soreoccas, Sofecie, peele tragico Ateniese. Soer, città de' Volsci nelle Campaus rul Gari-

giano.
Srazr, detta suche Locretermen, nobile rittà
delle Locedemonie.

SPORTTUM, Spoleto, mità enta dell' Habbria. SPRIMA, SARIA, città delle Campenia. SPRIMA, nebde romano, he ruppe Mitridete, poi cocido e resse la guerre cirde contro di Mario condottiste romano, e ne uccise harlare

mrote i parligiani. Gioreonia rhiame i triamriri Ottaroa, Antonio, r Lapido, tre discepoli di Sitta. Svauccasa, Sirerosa, o Saragosas, belliraime, e florida rittà di Sicilia presso al capo Probino.

I'n patrie del geometre Archamede, e del poeta Teocrito Syar, Savia, a Socie, regione dell'Asia minore preus rilla Gindoa i quantunque chirmani enche Siria tutto unel teste che abbanda.

preiso ella Gindea i quantunque chiennasi enche Siria talla qual tretto, che chiencele le Fenicia, le Pelestina, le Mesopotamia, e il Babilonese, dello eurhe Asseria

- Tanarrow, Taranto, città marittima della Calabria sui confini sl'Halis. Turentini sens chisensuo gli abitatori. Tanancina, città de' Volsci pella Campania, detta
- prime Auxur.
- Tacnoments, e Touramentum, Taormina, cità di Sicilia solla casta arrectale; e monte del medesimo pome, sp coi è posta la città. Trong, città d'Arcadia ricordata da Strabone.
- Telamon, Telemona, figlio di Esco, fratello di Pelen, a padre d'Ajace; regnó la Salamina. Tapos, Tino, isola del mare Egeo, una delle Ci-
- chdi. Trouvers, Terentio, nativo di Cartarine, liberto in Roma di Terenzio Lucano. Per le sua bus-
- na disposizione fo educata del proprio pedrono, e divenno relebra scrittor di commedie. Tanouvra, Triusto città della Venezia. l'aucus, Tentro, figlio di Telamone, e di Esist
- fighs di Laomedonte, serella di Prismo, Fondo Salamina di Cipro, come ci testimonismo Orazio, Giastino, ed altri.
- Tayron, populi della Germania coal nomati del dio Teotoce, che tredeano neto della Terrat cioè teneuno come antico lar ceppo, a indigeno di quel poese, reconfo la spiegazione, che demma alla voce Peluseus.
- TRANAN, Tebe eitts della Beosla in Grecis, fondata de Carlmo fishio del re Auspore, Onivi narquero Escole e Basco.
- Tanoraavas, Tenfane, di Mitilene, storico che scrisse to imprese di Pampeo il Grande. Tuxuraorea, Tesproxio, parte dell' Epiro; onde
- Tangenorma shilante della Terproxia. Tonesatta, Teamlin, terre delle Grecia, fro l' Attaca e la Tracia. Era delta enche Aemonia;
- leura montonsa, nominuta per malie. Tenerurozs, Tucidide, storico ateniese, il cui stile piacers tento a Demostene, che ne trancrisse
  - le oper olle volte.

- Turcre, o Etrurio, Tourane, regione d'Italia. Tueci son gli abitanti.
- Toscourse, Frascuti, cittadeita del Lazio sopra un colle, che si vedes fino a Roma. For costruita da Telegone figlio d'Uliase, e di Circe.
  - Traos, o Tyrus, Tiro, antica e nobile città della Fenicia, celebre per le porpora tratte dal succe di conchiglie. Era prima, isola, ma poi Alessandro, asseduntdols, la congiunse a terra.
  - Uzuca, città dell'Africa, in cui Catone volonturio d arrive. Varneria, Valenza, città della Spagna citeriore
  - colonia remana. Vanno, Varroue, poeta romane, cui Quietiliano
  - apporers fra i migliori satirici, Po Il più candito de Romani, o serisse molti e dollissimi libri, pregisti più per eradizione, che per elo-
  - Ven. Veio, città potente un tempo dell'Etruria, ch' glibe Inogho guerre cei Romani. Po presa al fine de Cassilla. Pajantez ne asa eli abstanto. Versa, Veglio, cittadella della Lucania presso al
  - Capa Palipuro, Ogindi Felinus Vanava, popoli d'Italia, orioneli negli Eneti di Peffegenia, e dai Troisni. Veneziu dicerssi la
  - lore ruglene. Verra, fielia di Satorno, dea on tempo della visginità. Nel suo tempo serbavosi da su vergui
    - un funce perpetus. Se estinguevasi tescavano la pene dalla frante. Lo stupzo pei era punito cel espositive vive. Yennetacz, populi della Germonia fra il Danubio,
- e le Alpi. Vistarus, Viristo, Portoghese, in prima pastore, poi cacciatore, poi tedrone, de mitimo capitano
  - d'un escreito regolare, con cui occusio tutto la Lunitania. En poi ucciso e tradicaento per tramu di Cercione.
  - Vinescas, Veser, grosso fignae della Gerranoia.

# FRAMMENTI ATTRIBUITI

### C. VELLEJO PATERCOLO



..... Në segnalossi meno in quel tempo Gimone figlio di Milaiadon. (Priscieno va p. 706.)

Volfange Lasio nelle memorie ralla republica resultation del publico un altre frammento, come carato du po antichiedmo codes tilestro: Brani stuccasi dalla Sterio Gallica di Pelleio; un Lipsio mestimeno il d'agelta, ed à cecte fratto di qualche incagnito insissorcilo.

w....Mentre sul floso avvenivano questi fatti, ii nopole romane able un grave tracollo sui contini del Norito. Perocchè, corquete la Rezia. le genti della Germania afforsarono e steccareno la città di Cisara, giocome quella che esa nei corfini stessi del Nurico, nè avera ciuta di mura : ma soegea nou lungi dalle Alpi, fea due pianure presso che acusti, scora il concerso di due rapidimimi fiumi. Ere così nomate quelle città dalle des Cire. che vi aveva sulte apexiale, ed un tempio costruito di leguo alla foggia de bachevi. Anche depo tradultari la colonia romana, quel tempio restò inviolato, e distrutto che fo del tempo, il colle ne serbò il nome. Volenda edonque el pretuce T. Annio impedire le scorrerie de buebsei, il primo d'Agosto strinse d'amedia quella città. Al mengodi, che era la sola via di terra, trincressi evil ctesto con la lerione marxia, a vi fece a randi fortification): a ponente poi, che era la parte duoda usalamento appraggiungeyano gli apprimenti dei barbari, e'accampo Avurre fictio del re Roende con tutto la cavalteria e eli aucibi macedoni : ma.

essendo troppo ristretto lo spavio tra il fisme, e la circonvallazione ocmica, pose Il campo di la del fiome con un impradenza, che terni pue troppo fatale. Del resto egli era un giovine di bella indole, instrutto non meno nella grecha lettere, che nelle latioe. Volgeva il cinquantamovesimo gierras dal loro sectro, giocco solentimimo della dea Cisa a nà si notava paura, ma un barordere incomposto : gorndo una moltitudase (mmenso di hashari shuczudu di botto dalle bosmelic vicine applit alla propoviata il compo, e vi distruter tutta le cavalleria, e, ció che è peggio, gli sinti degli allesti. Averre stesso caduto vivo e in abito di re nelle musi de'uemici, vi fu scaosato, cesse una bestia da macello. I terrazzani poi con ngust fortone, e più de valura danno addosso al preture, the corrers a rinfiancar gli alleati. Me i romana, non che susperire, combattono satinatamente, ed atterrano doe capi de'castellani, che puenavano nelle prime file. E gis crano piegate le cose de terrieri, se i luro compagni vittociosi sulla rinistra del finne una autzerti date luro presta rincalzo. Bantipilate cost le forse, si scugliano addosso al campo; aceidone il preture, che, gondagnata un'altues, vi mostvava fronte di romano; distrugcono interserenta la beriona divina, ne lasciano nomo viva, che na recasse la puova. Il solo Verre. tribugo militare, varouto al financ, a zumoistiatosi nelle vicine paledi, scampò una morte onorata; e non molto dopo, mandato proemasole in Sicilia, si merità una morte softime morte sua mostrocase

## NOTE

## DI VARII INTERPRETI

## VELLEJO PATERCOLO

#### LIBRO PRIMO

G. Vicasin Farmaccu. Si fato è il litalo è de R. Reamo per in foreis a sorbati Billes. Saila Éta perè, aon apreis un da scorte, o da seculderas, cia a fassigne mo giá. C Villein, na al P. Velden; il des fa casas d'ocuternols, percelda danti alterna a disalente quest la fasient, qui poggiat alla sociatura di Prisianon. 7, p. 70, 4. mate tenson la prisia reliante, come la identica di quel codice cha avris fra usula i concernana accidante la come de la concernana accidante la come de la concernana de la concerna de la concernana con la contra del prisiano.

Hugosta aonanas. Cransio è di parcre che queste pasale sieno stata aggiunte da qualche grammatico, il quale non bene conoscesse il comntesso della storia di Vellajo; a solo la demonane dell'asgomento principale; essendo che si rileya dei frazessenti dal primo libro, che questo autore a'as ava proposto di esporre non solo ciò che ap partenera si Romani; ma eziendio ciò che alle nazioni stransere. È però da rispondere a Crausio, che il nesiro satore tecno le geste degli etranieri in mede, da mostrare si Romani, com'esti più ter di le avevano ur sè ricopute, a quindi soperchiata la gloria di que popoli, che si avevano preso a modello. Serbisi pertanta come ata, il titolo di questo libro, dell'antichità suffragata; che B. Benano chiosato non lo syrekbe, se il suo codior na facesse muza, a se non fosse consentaneo a manto si propose Velleio.

M. Vastera. Di contal cell Tajoin. May. 2.

1. \*\* Visition said oblis tren's Golden in Campages: Il più a a Prevo of force occosed, fi della contanta di distributional distribution said. Collective relational distribution said. Collective relational distribution said. Collective relational said said. Proprieta in a procedul remain said. Il princip da'hasi tempi, fa pero della general said. Remo, di di ser, and l'ance di Remo, più der said. Remo, di della said. Remo della servizione di percedula provincia i et della nella said. P. Visidois common, dell'anno più servizione di percedula provincia i della consolie dall'anno più, sei l'anno discontante della consolie dall'anno più, sei l'anno della consolie dall'anno più, sei l'anno della della della consolie dall'anno più, sei la mandra di perio disdina consolie dall'anno più, sei la mandra di perio disdina di la consolie dall'anno più della distinui di la consolie dall'anno della distinui di la consolie dall'anno della distinui di la consolie dall'anno di la consolie dall'anno di la consolie dalla distinui di la consolie dalla di la consolie dalla distinui di la consolie di la consolie dalla distinui di la consolie di la consolie dalla di la consolie dalla distinui di la consolie dalla distinui di l

CAPUT L. Metagontum candidit. Sembra che l'autare, prises di taccare l'origine del popolo romano, abbis valuto iodicara l'origine delle altre nazioni niù actiche. Epparò, fatta menzione delle città fabbicata dono l'eccidio di Trois, viene a parlere di Mataponto, città che alcuni vogliono piantale celle cale di Taranto da cesti sampagul di Nestore, ignoti a noi ; ma che i più fra i dotti sostengonn fundata da Epec fabbricatore del expello troisno: accordo ahe dice Ginetico xa. 2 : " I Metanonlini tengono arperti pel lempio di Minerra i farramenti, nude Epec, da ani ebbero arigina, fabbileò-il curallo troisco. Altri annora prinano che ne sia il fundatore Melaho, per quello che serire Servin (a Virgil. xa, 540): " Il condettiero delle greche genti fondò Melaporato lungo il coare Adriatico. m Ma fa contro a questa opinione, oltre che un arrore geogrefico, le differenza de tempi, perocché Metebo figliando di Soifo fa interiora ill'eccidio troinza. Tenter non receptur a patre. Questo lingo è muso in piene luce da Ozazio nell'ode i, 7.

\* Teoern forcendo Salamina nal nadre.

Poiebè di pioppo necolse Molli di cin te tempie, a l'egra squadra Così Il turina ricolse :

Andrem, migliar del padre ove fueluna, Compagni, ne conduce:

Vens con Tentro con è speme sicona, Con Tentro custice e duce.

L'infellibil entidica cortina In altra teera amica

Peomise una nocella Salamina, Che inforserà l'entica, p

Non è da parase sotto silenzio che i posteri di Teucro hanno regnato ie Gipro per l'onga stagione, de che a Nicocle, ano dei nipoti di Ini, Isocrate delicò il no Bengara.

Tegean. É d'opinion II Mestule che maichi qualche cons, prichi, mentre e i legre che Misens pijith nome dalle patris di Agemeannes. O Perguno da Troia; son si vote asseguata e Perguno de Troia; son si vote asseguata e Tegea deciraziane eseruata i qual citti inagen Neisono lizianito eserre chai fondeli la Certa, men da Agamentoro, me de Titikin di lui legato. Se me obte, come dimota is Rappert, qui per pitinà è da intendere tutto il passa finitimo: oltreché Agunotemos che bles fore Tegea di costo che can petria, essendo di quivi originaria Senpe di loi molte.

Pacetae cjaz. Runkenio sente can Aldu n Dukere, i quali nestituitacon paceto cel Noi penriamo i inerco che la cera lecino a la cjuz, e pecochè pactenae cparazan i opolitano qualle donzelle, che interposto i i patin a la fidegiore, sona promesse e date in matrimunio a coloro che la diturdo di partino di partino di fidegiore, sona proturedisso. Esperò disse Virgilio. Essei da 11 genturadesso. Esperò disse Virgilio. Essei da 11 gentitati di partino di partino di partino pressa nesti altrinorità, reside correcta inguisficata.

Cie. H. Anna octogetima post Trojan captana, Questo è i financio tempo, che adili reconche attiche è contrassegueto dal vitorno degli Emediafi, E di vero, presso che nilla camacomate amia prinea di Cristo, Deri e gli Etoli, senettono dric Aristodento, Crestoste e Temeno, partirono di Leprano, presero suera a Trapsal, e compareno tatto il Pelopanaco. Del dei est tatta la Greenia

meeente gue rivolatione di cote.

Aristedeman. Repports Apollodore che quesin cepiteno, morto da un fulmine a Lapanin, bacio due genetili, Euristene e Prorie. Ma Erodelo vi, Sa, cui ne nevive: " gi Spactari, non colendo etarri a detta de'posti, ricordano di erserri stelliti in quel passe, che abtenn di presente, pre esserri etati condusti di Ariet-deno figiono di Asisonacco, non gi dai figiti di condetto dello di altri di anticolo dello dello dello dello dello di altri di anticolo dello dello medesimosattire.

Sed ii, inerquentezque archentes. Gli avconti înroan tredici, le sede e l nomi de qual anno riferiti de Eurobio e Menrio, negli arcenti aten 1,1. Nel espo em n'è continueta le narra-

Magenesse. Questa città, per quanto ne efferma Strabone, fo falheicata degli Escelidi encicità itell'Attica. Non va a grada sil alcuni che le si dia fisena feraminina; ma così si rittave appocatitivizia natori, isolati di Debero nelle ucchione a Tri, Liv., xust, su; a de Udeodorpionelle sue a Stratonio. Dieze. 3

Gades condidit. Sull'origine di questa città è da cedere Strabone m, poca langi dal fine. Plinio 14, 22; 4, 19; e Diodoro 5.

Circa Lecham insulam. Riferisca Strabona che l'Eolide contigue a Lesbo fu occupeta dai figliuoli di Oreste. Vedice anoces Bachetn., a Ovid ep. vm.

Gat. III. Pelatgi d'Abassa commigraera. Intono alla origine a sila piane seed de Pelatgi call il dottisdino Nisherio, il quale raccolin cona in on fazicolo, et esamini il laughi degli molichi seritori, che fianna e questo prespoito. Motto lame an se poè auche raccorre da Ottirio Multer, Cretter, et la segrattiati da Mithelett, torroni. cap. m., il quale descriate a marsalgia, o più presto casho, he accontrate d'Pelatgi.

Theselo. Il nome di Tessaglie non si rioviene in Omero; avvegnachè abbin egli riocele la Tessaln figlio di Ercole, dai quale non è a credere che la Tessaglia riocesso il nome.

Aletea. Vellelo aurocera cortol sicome seste dopo Ecrole; Apullodoro 11, 3; Pausaoie 21, 4; el chioastere di Pindera, Olimp. 212, 17, succeme quinto. Zenobin 112, e2, raccenta che Aleteteatà di ritoragre al regime di Corinto, dapa

euserna dendalot.

Coristations, qui natra fiarrat Ephyrr. Le
Soilgeno tiene alte Villain vada errate, assenda
munifeste cha Corista esistem fine de inomai i
tempi rainat. Ma un fa coloi tratto i a albagita
ale cen estadit, i quita altra qui on nonosa,
saler che, siriabili per intrav, rifere del trates,
aller che, siriabili per intrav, rifere del trates.

Milit (ecoliton) per la pratezione di Assenalero,
e Pisio v, 14, serva che Selezen elitor del trates
condessay Eschatan. Che el agregomenta iliona

acecCostantino ristabilito (candidiase) ante nome di Costantinopoli quale città, elle prime si demassdeve Buage io. — Vossio.

Claustra Faloponamia cestimentem. Buctionno liego, "desantro Peloporancia ec costinentia "I Rankanio, "duratra Peloporancia e conmente », il che non la cerna sapore latino. Noi douscreismo " continentem " con Udendoccio e Dacilio, in sono di aventi si mesos, contuneta; ni mananno escrapi, in cui centimere abbia confatta agnificazione.

Ca. IV. In data Magnazion. Gli tempo i leggera: "In Admin o Segion y, on accroosamente. Presso gli naldeli il trovano riscorda: qualito Magnatic vano i Casaglia, an in Cerso, e due zell'Adni, I'mes nich presso il nostusilipi, dave ali silegioni fa viata nimon, Taltra vicino al fusua Mesadro. Di quest'inlima para che Patrercho qui faccia notto e' da che, come nueres Il Callarin, Geograf, ant. 11, p. 39, presnothi in tutti que'i logdi, one coma aggirano de sorte è ricondata Magnati, a vrode intendere quelle, che giate person il Masadro.

Columbas antecedentis volatu. Casi Stazio, Silv. ss. 5. 18:

" Ample al terriero, ample ello apesso egreste

È Paetenope nostra, e cui montrera, Di colomba Dioces centro I canni, Esso Apollo oftre il mse mite soggiorno,

interno ed Apollo, che umi di frequenta centiva frome di sogello per ferri guidatore delle colonie, è da veleve Span. o Collen. Mospalim considit. Patercolo in persone di

ateries appelle quaste allit to ol carses she portice and at tempe diluj reprecede she anico oi monitore. Philepoli, come severte Lipia dietre. Lieio vina. "Philepoli, come severte Lipia dietre. Lieio vina. "Philepoli, come severte Lipia dietre. Lieio vina. "Philepoli come severte della dietre di come alla considerationale di come. I Cannati reggene arigina alla Catalisi atomico. Com la fiotte, molte alpurono della patrie, aforgiarono gene possarsa vinale conta di qual mena, presso cel discosso. Messo piede de prima unde inole contacto qual mesa, presso cel discosso. Messo piede de prima unde inole contacto qual mesa, presso cel discosso. Messo piede de prima unde inole discosso della contacti qual messo pressona della contacto qual messo pressona della contacto qual messo pressona della contacto qual messo presenta della contacto della contacto della patrie di la contacto di contacto della co

Utriarque urbit. Cresson il ca estato nel-Finteppestare questo losgin. Egli istendi che la fedelità mantenata da queste don mità si Romano fin caglione ch'esse non fospero distratte, a more ne esciacces uppiri citatiali. Ne quassi corroce che appena si pni svedere, tonto è municcia, fa corretto dal culcher Lemaire, il quale duce casere alatte cantattadori il quatto des cuità, pou meno per la freu della leu contanz trgo; Rioman, del che per Lammilia della fis. En egregioscotta e propeinti quanto ne serire Finica, lab. n., pa., 4 f. elres, abs. i., qu. s.; 1 Quante tein, den, e. i.) più piocepte non nici di tulu in tului, na diversi della contanza di contanza della contanza di contanza d

di Friercolo, le grache coriamente, le leggi, la di Friercolo, le grache coriamente, le leggi, la lingua me ermo anore i la linduate. Gli litici pepoli della Magnagrocia perferano doe linguaggi, Pasco ed Il greno, una al dell'anon che dell'altromate di compressione. El Acorollo. e Cit. Dis. 18.

she cel dice.

Absolutión virium. Burmanno neu de bitona questa forma di lingua vir ... ciriano, eppario la camilio un pirorum. Me Lielo, ale pure ba gran menta di lingua, dine unch'egli. 121, 105 "Sen virieno y, que exercisticion on lin. E. di cero questa parcio virve espeimo « lutta eccellenza nua giorentà già copica. Cola solto Seneca, sel Etc. 6. "Altra nimia superfiernia populi fresportità, a di comercadas elera casinit. p.

Duce Jone, Lipsie sortispe she Velleie confande tra lora le dus celonie ioniche condotte, l'una de Jone Sglinole di Suti, nel Peloponneso a l'eltes da Neleo figlio di Codro, nell'Asia; e di questo abbaglio di Valleio egli, riccoma il trecatore, si ringallozzola. Ma pee lecore tel colos ed uno storico, quale è il postro, accomitamo p Simion, Ceon. ell'eau. 2048, legge pontiorio cesta "Jones, duce non uno, profects Athenia; " e Barmenno: " Jones, duce olim Jone, profecti Ather nis ... Vellejo però be difensori hen più estacosi di gonti, promoriatigli da Wesselingio, a Sirason I. c., quali sono Europide, Jos. 261 e Vitravio 16, 1; I quell scrivono che gli Joni emigrarono la Asia, non giù condottici de Nelco, ma si de Jone - Runkesis.

Myantem. Il Vossio enole che ci s'inserisca Team, ciltà, che nel novero delle dodici città delle Ionia mo è mui ommessa.

.n. /Google

Trutalo figlio di Giove, o de Tesco par di stispe divior, o de sicuos delle Amezani, "Accogi Strabone, lib. xey. Schegh.

Cr. V. Beneri illuri i ignama. I sirre mol nocesi ai como la pession chom indured, i quelli regisione thei il divisi porcul di tuli simpri in galino e thei il divisi porcul di tuli simpri il quelli regisione che il divisi porcul di tuli simpri il quelli con indirecto girinere dali que e la i van soci, tutterde remettitima nel e va nei ricardi la frezi indirecto il consulirati i mon ri dissano petri a creden e di la regista, il nei sulpri con coli mosgifer detrivi dali giri giati, il nei sulpri con coli mosgifer detrivi dali giri giati, pri con coli mosgifer detrivi dali giri giati, pri con coli mosgifer detrivi dali giri giati, pri con coli mosgifer detrivi dali giri pri coli recolimen rite dere i tutto di sun accirizioni coligia, con con qualmagne ri rivo come loslo o gramano. Veli Vell, nei Proleg, all'Illad, e-Soblegel, Coro. Il controllo con giri con controllo con gramano. Veli Vell, nei Proleg, all'Illad, e-Soblegel, Coro. Illado.

Six a transport more from Delivershimmer in commission of management for come of our in tracer Ville's a, p. a manion for management for come of our in tracer Ville's a, p. a manion remperatelessers stockers.

I blue lepide person of fortieres, p. 35, noel peria social to a life lepide of the period of the pe

Berento (Cir. Toscal. i), rir a dire notivo l'egiste de ri over rin. Erodoto persitro to crede ri rato mentra regorva Giga i tempo che corrisponde, se non n'i loguno, ril'alimpir de vigesime. Sche gla. Oggi colla che sono nominata a porti più prin-

cipali, Archiloco pare t'ha loogo. Yeleria Inte.
va, 3, i thisma a porta muraa, oa goallo de's
somma razai rizima. Disoule Cris. Or. xxxxx.
dise, a shed i batti positi tadi a har de moole,
neremu re na riterva al granda come fa Osero
d'Archiloco; a reade Cianaco il i circula con
sommar lodo eni sun libro diril'Orat, a, distudot
alla posti circulos ogra parkes d'érecia altre
Omero, Archiloco, Sofioles Pindreo. Cod gars
in quelle de'l'im. in quelle de'l'im.

Car. VI. nocless. Lipsin runit pintintio nocesser, percivi altrimenti quarte traslerione d'import as-rebbe er entant depo la fendar tono di Rimos. Mi lifecter enscrav, che l'ulticio nel compotare i tropis fissi come puntat d'epoca il consolato di M. V. nicio, e coi d'elio la rur rieria. Cadile poi questi consolato nd M. Vintrio, e coi di elio la rur rieria. Cadile poi questi consolato nd l'inform di Rome pocassam; del principato di Tibrito ser.

Tresio et tricesimo foca . Discordano tra

loro Cazie, Diodoro od Euschio, per In dobbio chr Y ho se Sardanapala sir il trigosimo re dopo Niso, oppure depo Seniranside. Mr. questa ryriricae parché ri i Greci che I Rosmati mon si sono-estermo motto delle cosa di Siria; che sura lintian-parana qualahe rolta santha melle cuas di loro malcore.

Arbacas, Anticamente Pharmaces. Ortion corregge Araces, self-appoggio di greche monite. Ma Strabous, Diodoro a Asenco la continano Arbacas, Audre Giustino codi lo ppelle; coaccide in moti munoceritti el lagge Arbacasas. Abbismo rivinosta guesta leviose sortatil de Falaricio, Beoggario a Venio, usunisi dottinimi.

Dizriplinar consunientitsimus our. Questo parole bruno de lo sem travaglio si dotti. E primamente Menugio sostiego che ramdo ell'indole del latino linguargio. è piuttesto de leggerr suntinentimimue ; quento poi alla voce vir, quati tetti, tranca Grenorio, la rigettruo intaramente. hinrio pertanto legge ranveniraticaimar virta-6's frame, a dir vero, poso felice. Ruckenio, mrleparò anch'r gli, emenda concenientissimor vici-Sur, a ruole che si legga carl : « Ea setate clarisrimor graii numinir Lycurgus, rir generis ragii, Lacadar momir fielt ser erissime rum instissimerumque feram nuctor, et disciplipes con estientissimas. ricibus. » Meslin però di tutti corresse Lipsio, ennyenicationimae nicie; lexione, che unica si dovrebbe segure, se in questo lungo si rolesso fore alcun combiamento.

Elizza Tyrla. Allo estivete di Servio, si-Picali, pure che Elizza fossa il vero proprior mona di questa foncia, delta poscia Didora, che un cartaginese r de duora d'azimo virda, per cogiona delle ron mascha rich. Ma Bodarti di a eterre questa interpretazione, Canas. 1, 14, e vaole che Didora si spiegli par vausiva, errotes, vagitosode.

Carrona, vir generis regii. È thure che carrona, vir generis regii. È thure redict. Quindi Line xar, 20, certe, che gll Argiei credeno da rè criginuti re macedana. Lipeo upina riq quelle parcie eir generia regii siena vistenes dati quelle parcie eir generia regii siena vistenes dati quel e mo penamento nuo rende però regione. Suxua decimus o Mercada. Infuren a vue-

Sextus decimus ob Hereuk. Inturna a querio macero i controracio tra lo Scaligero, Ossero, al Enseb. p. 64; Can. Isag. p. 343; r Westelingr Diod. Seni. Fram. p. 639.

Profectur Argis Lirio Xxva, 30, ami serire: « Fulppo vanar ad Argu, ore pei voi del popolo ottoma il regimo dagli Erei e dei Nemei, porchà i re meresioni cratana di derivate da querto grati. « Vedi il Duk. Runhenio.

Materni generio Askello auctore Paicha Alessandro, recondo che ne dice Pluterco, ven-

tava di discendere da Nasttolezza per parte di Olimpiede. --- Runkenio.

Olimpiede. --- Runkenio.

Aemilius Suru. Tutto questo tratto è inter-

potein da mano munices. Indome il Vossio, Litor.

fin. La grau gelto di procia, per mentrare che
quato franzeccia fo inarrico de Veligia risco; pelchè userrò già Einnio, dietro il composo che av
foce, che quatte Emilio Sara fi molto postriora
a Velico, da che questi conta nyle mono da Nico
an mon tempi ; quegli se conta invece 1955. Chi
poì fosse questra Emilio Sara di a sfiatto i gnoto.

Car. VII. Mollissima dulesdias. Quintitavo leda in Eviodo in dificateras dalle parole, a in quel genere medio di actitura confessa ch'ei na merita la palma. Quintitapus empidiantotur. Intende la vita

pasturule di Esiedu. Vudum la Toogon. 23. A Tuttis ... Palam. Giutima la dice fabbricate dai Pugliesi; Solino, cap. 8. dai Tiri. Capatam. Synlonic, in Capara, Sirabona a

Dionisis pertano upinione che quatta città foue così domandata fia Capi dono dei Suntiti. Livin dioc, che presa di Sanzii Vi-lutro, città ordi; Etracko, vià è in Capas presenta; de Capi luo dono Capas à fetta, nivere, chi è pri prossima alla verità, del territorio camperter. Non dissimule è il pacere di Pitinio 111, 42; partre che ci va n retta.

Cas. VIII. Olympioram. Tocca il periodo dalla olimpisiai d'ilito, che presso gli estritori e il mudo gid certu di calcolare (l'empo. Bito figirule al. Pranceida a contraco i Licui go, antil'ano vrat, come vuole Vilieio, persoa della fondazione di Rama, riptitiato i ignotti bitospici da Felope, o da Ercuis, u come antiri rogbona di Giologico intitati, a per negligenza del posteri andui in disease.

Marcatamqua. Adustrust, war/spert. Cod Giustio : a le quali (intare) recitate unil'olimpian adusaçua (un costo), predastero gran taconito. u Seppamo de poi, cha precaso i Barnosi il festa casievano le più volta in giarroi di fiera necreato. seccessis. Giacobic la prinsa olumpadui filtra, per opiolone di Velleio, precede enligato tras anni

per opinione di Velleio, precede soltanto XXII stral ly fondazione di Rotas, o da questa al consolato di Vinicio corrobo anni poccazati: Lipsiu lagga nozzay.

Omitigo a generia cartaminum. Cod in prima edizione, his Pedizione di finules masò ia preticella que. Crò piacque mi andlo a C. A. Fubroto
Vodi le Ep. di Salman, interno al Butos, p. 11 aff.
Patrathe quality voce par mesure copetto, non
farse masohi quatche pereda, che i copisii irasti
in abbagho dalla somultanta dalla pereculcui,

abbiana perduja di vista i come sección il dice : « Que quidan la ladiero, lactur, osquisque peper is certaminum, Eureules victor exetilit. n Victor certaminam ha in lingua quella medesima proprietà chy vierne bellé, nunto porv de Valleio 11, 55, a frequenta in Cicerous a Livio uen meno che viemriu belli. Vedi Buker. a Flint. III, 21, p. 623. Bermanno, il quale coccede di laggioria l'ennivalenza di victor certamiunos con le frasi prefate, dubita per altra se victor certominiv sia verscoenia una cleatora, a ctuda cuare altra la forms di questa locazione; henché quelo essa siasi, në il disse, në per avventura dire il poteva. Gli scrittmi greci dicoan le mille volte vente eisers, vincera il certema. No lescianto stare i Greci. E che ? Non è forse Ennin una scrittora di baona latigità? Ed egli in que' dun vecii vho mun riportati da Giotrone in quella della Vecchicuxa 5, cort fruseggio :

Sout fartir equar, i patin qui mape supremo Vicit Olympia, nanc senia confecta qui soit.

Igin, però così pe serise Fav. qu: u discendit in certamen, e) omnia (certamina) vicit, o nel qual luogo vadi Muscker. Alle wesso muda si dice a indiciona, anonsionem, causam vincere, a II qual greciamo, avvegnachi si vitrovi anche pressu uttima scrittori, du molti petò a specialmento da Udsadorpio a Tam. M. 628, vieu proscritta u scarnista dei confini del Laziu. Mu nui vispoudiamm che a ludicium vincere » si trova sopo Cicerope, Verr. t. 53; a montivata vincere a due volte presso il medesimo, a fixt. di Cecin. 31 e 3a. E perchi alcana non initai corrotta la scrittera di a fatti luoghi, si der sepece weer così letto (a lehri da aversana tatta la feda G. A. Erpesto, aku tanto si adoperò per conservara paro e intatta Cicerone. « Vinces a massam n disse Ovidio, Epsvi. xw. cG: guarate unua Elegia i indeperi di Inverci di mezzo locuzione il futta, « Vigiv est canno » disse Cices, a fav. di Damtero, 8; Filip. 31 13; c Lucan 1, 128. Arregi G.F. Gyannylo n Gull. v, vo. ngragio maestro di latinità, il quala raccolse parecchi esempi di guesta fetta. - Bunken.

Seize Öfgrapinde. Dierem som is opinion dig instern instern bennn slike fondstrom did Runs. I pils pougons questr fendsriom did Runs. I pils pougons questr fendsriom dopped per per de destarbance de fin fendslike Gertagins, ciel terrestion sonio insumit alla prima wifingheit. Esmo ditest au sono settocesta unal, a in quel torre y e desendo egli visua quali directe sum pierer di Chich, fenns, second sida, citta. Sa poi il si a tatal called anche della called della calle

enando della settima, ecc. o neil'ecaso 751, o 753, f o 754 prima di Cristo, vedi il Sigon, e lo Scalig. i quali famos gran dispute culle corie ere di liumo, culla varropiena, e culla pal aniso e di den apri-

Legionibus Latini, avi sui. Lipsio legge Learnis, puiche niene i more che Romola derica dell'ava Namitace. Dissisio per eltro dice che elemu fenno Bornelo mato de faletre figlicole di Latino. Quanto varie poi zigon le nginloni degli scritteri interno al fandatora di Bossa, ne lo dimortes Fests e. a Greg. date, cost egli, che Roma in annellata Cefelo da no certo companso di Esea ... Apollodoro, che da Romo figlio di Esm e di Lacinia. Alcimo encera dice che di Enca ousome Romain, a di Romain sucres Albu supole di Enea, il figlio della quele nominato Romo febbried la città di Rome, y Vedi Piotace, in Romol. e Servio n Vieg. Egl. 1, 20,

Ouomeuom jost, A Mennais piece meglia a geem, jem errio, n Ad Liesio a gnamayuana eam, w Ad altri u quammum atum w La lezione netò dell'Einsio fre le controcecce è la migliora.

Coo. IX. Quam timuerat hossis. expetit. Anches emi il postro Valleio riesco eran danon dalla ingieria del tempo. Non ei ha lettore, per ispensierato che sia, il quele la terrenda pon c'avrisi che meschi e questo luogo gran pacte dell'opera, Rifsene tel danon men si potrebbe nor altra eia, che col soccatso di smalabe intern esemplars. Si buccion appunto che un esemplare di cotel fatte fu rincenuto de Giorgio Merula di merco e quei libri, del cui ritrovamento ei mena gren varapo in una epictola, che va tra le Petizianiche. Ma la non neesto fede a munto si dice di codesta scopacia. Ben m anch'in ch'ei diede in loce alcuni suci (royeti ) me pare jecredibile che no nomo di sapere, secome è il Morole, abbse deto in fore delle baie e frascheria ; che così oppento in ekseno quei peccioni e spezzature di vecchi germmetici ch'ei si vantò d'occre l'raveto. Peni goveto è el suo pretero esemplara, m'ioduco e prodere ch' ti non l'ebbia sitroveto, da che non l'he fetta mei di pubblica ragione i che certo con esso ben plu che con cento di quei trocati di grammatica, nyrebbe procassiato eloria e se stesso, e vantenzio seli nomini itadiosi. Noi coo onesto nostra edizione, rebbene sia manca, incitiarao gl'Italiani e venice in soccesse degli dudiosi, con esperre intoenn o queste cose al larg ambre, mentre nos il postro candidamente n'esponiamo. Ma su questo essiamo di direc più evanti. Del resto per ispranare la cia olta intelligenza del collerano frammento che conseguita; il quale rimon laterrolta quan a

merra il periodo, per elcume delle pegine autocedenti endate i merrite i in questo plame tracta dalprimo libro, Velleio, dopo overe tomate la storie di corie nazioni, della fondazione di Rutpo proveune al principio della terra guerra punica, che fu la ravina di Cartariar. Prime di meste era cui ctata intranctua la cuerra di Macedonia, nella quale P. Licinio Cresso, e qui quelle nencincia con affidata, fo cotto o agominato dal ce l'erseu. Cortul però conoscendo l'incuetanza delle fortuna, era disposto, sebben cincitore, o sicevere la pues dai Romani a ducrate condizioni. Lecimo gli uffere poce, me e potti jegigati, ardinandegli, princ ziferisce Eutropie, che arrendesse tutte le cose sue e sè clesse al senato e si popolo romano. Ora, dette tais cose, eserto forse è il renso di quelle parole, quam simuerat etc. Perseo re de' Macedoni ilemandò vincitore geelle condisione di nase, che nemica non asò dominilere : guando peraltro Vallego non purtose di Georgia re dell'Illurie soggiogetti da Parsen. Allura il senso serebbe: Geusie domandé e Perseo quelle socidialoni di pate, prisbece logicose, che nemico non si erdi domendare. Nessena di queste reteruratazioni mi ce e vaceoj quelche cost però convenire direc. Se non che il colce poerè diligenza duve

conzettuca di Lipsio, cioè: a gracice genm timarcel, hostis extitit n. in questo com i Percen-In nemico più fiezo che il popolo romano non Fretris icitiis, Di Attaio Filadelfe, il quele pella guerra macedonica prestò fedelmente succotto el Romani.

la trotera. - Runkenio.

ie dillgensa non giove, e Intto si fonda solle con-

gettura, è el tulto com de farge le risa. -- Renand.

Trattandosi di cose rocceta non è improbabile la

Et prostor, et contal triumphacerat. H Signaio e Manazio sostessana che Paulo pon traopfé giemmai come pretere, cuperé emi muteno : a goi el priore consulato i riectobavaret, es Linein es oppose alla cortero opmione, teglicado del Grater, una lepido, con che dimestra che Paolo (recefé tre volte : e siconese due volte soltento trionfo come console, la aciese dei Liguri. la seconda di Perseo j è da conchindere che la terza esta trioniò come pretore. Questa tricolo in ricerteto mpra gli Spagnuoli. Vedi Seida; Platere, in Peal, Emil.: Peris. Ouery, storiels. cep. 6.

In tantum laudandam, in enantum intel-Hal eietus potess. Ripete questo focus lone al lib. vs. 43 : a viri as tentare boni, in quantum human rimplicitas lotelligi potert; » el lib. m. 114. a queto in quantum quisque ant enguincere, ent intelligera points, la trointe miratur se diligil. " Ginteppe Meterro condunta a la laulom. ne quantom, w ché e frequentimino en Vellcio la manbo di " tantom, quantom w, per encre come dios egli di poso pergui taino. Il Vosco, semi re, re altrobicer quante frari e un soule suferiore o quello d'Angrito; sun egli escepii che discono per adderen le provano proprie di ale migliore che noce cuo di 1900. Verguio dissa; Essidi, va, 8-56;

" her pure illinos quisquam de gente latinos. In tantos spe tollet ocos, o

#### Grid. Metses. 24 711

Quippe pedium digitos, in quantum queeque secota est

Yrdin: Burmanno e qualo luago, Lir. 2211, 871
hin tenium mem felicitriem riptetemque mitaism., Seneca il padre, Contr. 18, p. 121, 11 sofficichal ram fili, in quodum rollerut, explicanti,
mir. Viell Genno, a la resulta Pari

vis. "Veil Grunor, o Liv. rravat, 59. — Rock.
Sam thraciam. Isola celebre pel culto rejigioso, come dian Flater. In Canal. "n per casere
l'arrin degli nomini facinorosi. Le eru anticha
degli det su ggueri si di dianteno con questa merial-met a sono potrattamas et a estre a.

Fertrane conser insidie re. Vellain da sevier aprimento di errer latituta la tra. Si il quale real direct la direct direc

" Segno è ell'incidir ogni meggior fectone, Come al falmine rou le velle elpine, n

Bel qual hogo di Lucrezio Orbilio pure pigliò idez, quando disse; Rem. emog. 360 s

" Le rite case il livor preude o berseglio, Come squesser suoi l'olle querce il tento, O il felimuse ferer le rime n'enonti. "

Girolam Epstaf. a Prola, p. 679: "L' invidia

perseguita mai mempre la vicio ..., a Orazio 11, Corre. 10, 11.

" Period II fulmine

Be'monti il vertice. "

Adherrest. Qui equivale a conjuncto sit, romie teror; nel qual senso si lrura sonnete utato rucha Il semplico harrert. Marsial. r. 6: :

" Crispolus iste quie rel, ne ori semper udbroret . Qui, Merune, luse ? .,

Plin. Irtor. urt. x, 30 ; "Anser comes perpeten adhamisse Lacydi philosopho dicitur. " E Claud. in Rufes. 1, 55 ;

"El lor na populator opom ement semper odharrenr Infeka humdi gressu cocaitatur agestus. <sub>11</sub> Runkenio.

Omeium nete octorum exporentiment ...

vicerit. Cicè se questo trimito il pone paraggio coi gre coneguiti, si redrit serre assai suggiore grandezas, che non tatti gli eller Pocich, cone dim Floro 1, e. 70 si spittanello di questo trimito occupò tre giornii Pet prumo faccono apportata i pratta e il digiosi, cel secondo le seroi e il disposte pet le recoli prigional.

Car, X. Cogi totionem regiam romana disir cit concrentia. Speciose congellure dell'Acidata e tli cliri si è, che abbis a leggerai "contationem region ... Il Bostor, ne relduce in conferme stud lorgo di Giurtico xxxir, 3, dove ciò medesimo è recontate, " Prelateger sension decrete, et bradrio, quant cuscleri rom ridorel, consultationemque ed emicos referes. , Voler. Moss. re, 2, 17: " Eague poor populatione bonorum civium discuss. ... Appul. Met vs. p. 345 : " Quae res none rel maxicos sustafil Psyches omnem nontatlessen. " le perè non isprezzarai la lesione volrata, contenuta raiandro de Estato, a questo busque e dr Corzio, r Csorr. En lab. 111, 2 : poichè cogatotio equivele a deliberatio, consultatio. Cost Terenzio, Andr. e, 111

"Ut ne esset spetiese cogitandi ad distorbendae nopties. "

Liv. 3t., 5: "Haqoe expertem entre peter constitue de rebus romanie comitierem habitat. Totas in Perses versus, entre so cospitationes ejus rei dim er notast sgitchat., Sressa. Nerr. 45: "Sie conjusticion in posterum diem dikta., Dai qualisermaji sgevolencia si pos difendere Santas il padre, Suas, sai, p. 44; dore dice a Cicerani, quas coglasset, airmane Brulom, an Camian, an Seatam Pompelem peterat, comin illi depticuisse, pesster mortem; a dore lo mi merel gliode Gernorio intendantiamine della peoprieti istina, abbus posto a dobliasset u lo cambio di a corliasset. In Pamberio.

Ut si quis essum invisieret, etc. Ciò medesimo fo appenso da Livro XX-, di : a Questo solo ho desiderato, che quando to fortuna, ora propizia, occidocasse a des colta la casa mia, più presto abe la rapolibilea no sentisso le matasione m Simule i di acto di Camillo presso Las. a, 21, dove

il Groccaio cità Vellain. — Runkenio.

Et quidam consers. Propriamente contentes
sonus coeradi che usano del patrimonio comune
e non per anno danto. Cori Orazio Od. 11, 24.

Meetre concesti ed ospiti Francie spesgunza fede Di padre, e cresces dedito L'oro e l'indegne crede.

Vedian ancore il Cuisc. Oss. v. 101 c Druk. a Liv. RLI, 27.

Cas, N. L. hi Bere surroin. Tends in there contains can so care, I sail value from comment in the first which of qualiformish crosses, such side of qualiformish crosses. And the contains the contains

Qu'privina, que font et Seves males di licherle à legicitions del persone que l'estante de les de legicitions del persone que l'estante per die di quatte lança qu'b la, nue è troppo delle. Ce levres il que se conde, tremera de le conservation de la comparation de la conservaciercand aux d'autors colleur sin incequires potrate de la comparation de la comparation de la comparation de la conservation de la conservation de la comparation de la conservation de la conservacion de la conservation de la conservacion de la conservacion del la contra conservacion de la conservacion del la conservation de la contra conservacion del la conservacion del la contra conservacion del conservacion del la conservation del la contra conservacion del conservacion del la conserv

pidoslio, e il testro pompeisno con ispesa al per Pono, che per l'altre assei rilessote, mora cerrane lacrizione del mio nome, w Ciò soedesirao na era Spartiano di Settimin Sesaro nella vita di tel, 231 questanene Donce Capita expans, p. 1986, è di contrario namera, a Granda arcomanto del natriotismo di Settimio è. l'esera sela ristorati telti i pobblici edifigii, che pue l'esta dei teroni muni crollegano, senta avere presso che mel scritto il eun mouse in alcano di essi, conscesso desi peraltro l ittoli del fondatori, a Intorno e questi titoli o iscrizioni disputarono Jas. Gotofredo a Las. 31, il Cod. Teodos, della Op. pob. L. s. p. 343, e Filippo della Toace, ani mounes, natich, di Anniu p. 117. Costui nasi agginoge che la troppa licenza di duolgare il preprie nome è gipress de Orag, m. Carm, 24, 28; me nos potesa dir cosa, she niù di concette cia lontana dalla mente di Orazio, Bediti bene di con confector Catavias perticus nei nominati, mn qualli, di cui Velleis 11, 1, - Bao-

del Bossor, cast disse : « Ho ripristipate d Cara-

kenin. In insis managementis, Clob, deetro w quei postici stessi, di cui disse inneuzi, come bene ha ioteso il solo Gautero, « Monumenta a si dicono quei pubbliel edifixii, che pemini fambrereti e dosiziori hanno condotto e propein memoria. Così a montamenta Mariana w acono Valor. Masa, ta. 5. 6: a macomenta Polijenia Asipii a sope Ptio. leter, met. xxxet, S. A questo di Vellero e disella quel lengo di Ascenio, a Ciore, in Pison, 19: a Mercellus cum etatore echi, et natzi, itemane and powered in monumentia and suit of Honoria et Virtutis sedera. . Veds la joterpa. a Tent. Ann. 14. 21 Daniso a Geer, della Dieman, 1, 48. Orache si e cel dire she Velleio devo esere pomiosti doe edifiais (duas sedes), ora unu un pomissa che pan solo (sedem)? Vellejo con scrisso per evitare qualanque embigaste, e perche s'intcadesse ch'es Pagronasa del tempis, pon delle fabbrishe prisa-In. Plicio I. c. appearando fee unelle abs coelegicopo fabbriche di masmo, i don erchitette Sauro e Batasto; riferisse che ambedne quei Lemnii старо повердскі. Вожи мено наго поп роза ben mente e numta la ora, e contottache l'indole della lingua nal patura, intese pen quell'aedam la casa prisate di Metello; a pel marsaiglio alte dissegnanato non se fosse de quel lango del citeto Photo, does coal at hat a Praintele face una statas d'asosio rappessentante Gross. La stuale fu collecuta in quel tempio di Metalle, da cui si aissee al Campo; a quantinoque la parola a da cai ti siesce al campo a mostrino obbestanza volersi penficare and dei dat tempii. Me doel dotto nauto esca la meste abescata unando spiserava. good pages, a lodaya il Bentleie, ad Organo to ep. 2, 91, il quale, sicconn oppure, integna ben ! altro de quello che si crede Burmanno. - Ennkrojo.

Extentemque vitue sputium. Coci cocresse l'editure de Basil, dietro quella freso di Orggio, a rivel extanto Proenfeina ocen; n mento pelme

685

14. METH. 1. 65.

leggeessi extenuatumque. Acres innocentecene .... contentiones. Perc che Velleio tocchi le contem sente da Metella con Scipione Emiliano, che undò perteggiendo pel popolo i contese chii eneliz Cion. Offic. 1, 25; Amicia, qu. dica essera etate scesso di catilità. Velerio Mess. 10, 1, 12, dice innece ch'esse fusuno gravi e palesi luiminate. Ma crediamo più preste

e Citerone, perché cun loi si scoorde suche Orsa. a Form l'ingegno ruo dispiecque a Lelie, O a ini che tresse meritato nomen

Da Cortagine oppresm? O di Metallo Bee freetain si deisero, e di Lupo, Tulto di strali erchilochéi espectu? »

Ni si vaole dispregiare in questo lange di Orazio la scalio de Arrane, antico interprete, il quala dice : a Metella contemporaneo di Scipione Africono fe numo potente; il quale querelandon in una redutanza che fostero i lete decretate cicune com, sebbene stili s quelli che s'ezano presenti, e lui però dennom: Scipione sti desse: Costere che in vedi, farono da me tulti di mene ed Annibale: portal edunque un pase ebe ci si ricesognato in libertà. Per quaste e altrettali com Lucilio nunge Metello per l'emicisis che professas inserso Scipione, quantuppoe ngli pure fosse unico di Metello, a Così si consiene scrivere codesto scolio i lascianelo etare che qui è confuso Scipinno Africano il meggiore sol manore, Che se danqua à monitesto, essera etate la contesa fra Metello o Scipione lontann da quel simi atrocità ; si dec pint-I outo cradure che Velleio intandesse parlare di quei flerissimi litigii, che ebbe Metello con C. Atiniu Labecone, tribume della plebe, Vedine Cica. per la con page 471 Lácio, Compend. Sq. a Plinio, Litter. net, etc. 44. Qui pure epportime quel lango di Sensca il pedre, già oltramodo corretto Contrue. e, 3o, p. 35g. u M, Cicerone, con quante fezocia non in ceisce coult n Metelin ssecute! = dose osservo Nic. Febro, nomo di grande erudizione, the il nome di Cicerone non ca he che fare; non ne da però il name che des previsi in membio. Corregguei cost: " Mucerione, con quanta feroma non inceisce contro Metello assenta! » chè questa corressone è confermata de Plinio, Le. doco dices a Matello, in eni hel finre della sua prosperità, mentre ritorasea del Campo in sal meriggio, pessando pel Foro e pel Campidoglio già deserti di gente, fa ghermito e trettu di Tarpeo per esseine indi precipitata dal tribum della plebe C. Atinio Lebeure cognominato Meceriene, cui egli in qualita di censure mesa rimono dal restato, w

Car. XII. Pateenisque Lucii Pouli sirtuti-Sue simillimus. Frese essai pere e non del buno secolo, ma de Velleio gaste di frequente. Così st, fit is Tom eletatibue ejae amnibus, goem baie errori eimitem. » E Sulpicia Secer. 1, 281 o l'Unte schi Moyece successorem countituerat, eirum virtutibue suis similiamum, v

Ullins eine semsneis nozine, Runkenlo, Burmanno e Gentero leggona invece a alla ejas temporis noza ; = ros a torte, perchè qui il testo significa, non ceer data i Crataginesi causa si Romann d'impercoler giurtamente la terra guerra panico; ed asser steta Cartagina da questi dietratia, più per insidia d'un impero che competern coll'impere loror che non per orlio d'alcuna colps cornerva. Jaria usul epesso si usa in cambio di culps. Cust Terenzio, Ec. r., 3, 3;

"Oved measured gage viruses extra poximum."

E Planto, Bacc. rv, p, 81. 4 Nexic carere. \* Annie ocuxen. Se quanto è proprio la lezione genuina, Vellein fa contro a sè etasso : poiche dius niù sours, che Cartugino su sourista LXS enni prima di Rome.

Adea adium, certaminibus artum, etc. Cicerons diveramente passandols, cost dice, Pisco, 3z. a Avviene alla fios, che ali nomini valorori. sebbene si sieno effrontati coi ferin alla mano i al terminare però della pugna, nun con le armi denomenno morore elimbia a concetto che Classdisen si energoriò, del 10 consol, di Onur. 115.

## a Il So medesmo ebbera l'ermi e l'edie. »

Neque ante invienm cese desinit. Burmauno il riferisca el nome di Cartegone; me si ca strato. Nè miglime e la corresione del Lipsio, a neque note incluses an desirit, a volundo cela che quall'impies et riferuses a Cartembe. Il concello però di Veileio è sempli con chiaru, o de colersi piglia o in senso generales ciò che torna odioso nna solta, non resta di tornar tale fintentoché dora. \*

Cap. XIII. Lucius Mammius, Il manoscritto hat a A. Monmiust will che diede motivo u Cransio de loggere, a el Mummine; w e el Borero, a at Marsonius, w

Austre et estrirater fuit. Lipsin in combin di austor leggere fantne : zun n'è reintato dall'u Scioppio, dello Sil, istor, p. 176, e de Einio, Medto peggiore e qu'il antifere tot il Burisi o vota riporre, « Cie. decal. u., a. Se non che egle item poscia rigettà quanta ma emenda, rapportisufa il luogo di Ciercore, decal. u. u., dure « nator philosophian » è detto colci che si dimontra coltivatera della finessia. Così successi il medesino Ciercore u., a Si: » Soarvolam ... churuì husquatque juris auctoren, » ... Bank ).

Missimiza fam reals [mir.] Quarts of conferma arones per terimonic degli crittori. Filain, and some per terimonic degli crittori. Filain, and 3237, 4] con in entire i: Missimiza in entire and the realist deep force dat ma beling, arendo realest che il re Attalo comprare mas pittare di Article, respectatories el parte filosop, per soli male meterali; free marririgio di al gene persona de meterali; free marririgio di al gene persona de meterali; free marririgio di al gene persona de meterali; free marririgio di Attalo che matematico, per sono della pittare della pittare

Car. XIV. Statel priorem . .. partem, Lipsio nationa che on tempo le storie di Vallein fossa divise la niù che doulubri : ma il Vossio dimostre ch'egli ne ve errato, refetandole exiendio con le i lesse perola itali satore, persechi questo s'è il senso: he stabilite di tegliar qui il filo della primu racte del mis lavoro, ner ordir quello della parte che seguita, nella quale inseritò alcono notions soi tempi delle colonia. Epperò mon è che nun vara digressiona tatto quello cha il nustro antore vien recontando de queste brogo per insino el principio del libro neguente. Del retto na sucesta digressiona di Velleio interpo alle colosie, Gmie, Ant. e.r., cop. st., trots pereschie com de riprentere. Chi pui volesse der Intia la chiaregra a questo trogo, regge Il Sigonio, Antich. dal diritt, ital, lab, st o pa , n i festi del Pichio.

Ipparamo praefulgare memina. Einicí corcesa cud: u ex ipos praefulgat memina; is poisid-le colonie militari emigrate nei tempi u mipai vicini, quali sono la spelite de Silie, dei triemviri, de Gisto Cestare e ale Augusto, prendereno per le più il nome du colora che le mandarane, o ambe dalla legione, delli que ha dedicercame. Le lezione però roduta dal Burmanno el 41 s ex ipuraturo praefulerat emilio-.

Civitates propagatos, il Lápslo legge a civitelum propagatos v. a lla nisesia gli va d'accordo. Essi pul icivendono che qui si patil del diritto coordate della raspure cittadiassus. Ma sanche sente questa outazione, la valgata offre il senso mediumo.

Comminer jurit. Realento ann sergio « comunicatinoe, » detro quel passa de Cicercon, Balò, (3: » Blad maxima sestram fundaret lm-

perium, el popoli ramani noman soui, qued Romalas federe abana dovin, etian kontina, resipiendia sugeri hano urbem opertere. Cajos sociorista et exemplo susquam un intermina a majoribamontria legicia et comunicacio ciritatia. Na son meno latinamente si può dire comoninor.

Sotrisson, Aleoni pongono a Satrisson, n e coni para che legguese Wessellag, a Died. Sic. av. p. 92. A Satri poi favono pedidi das mila calte dal romani, ciascano-da quali o tienne das camplo o poco piò per ritrama il vitto. Questo avvenan attriami dopo l'incordio detta Gillia, cieb nell'amo coccaza di Benta, o coma si lagge mi Fasti capitolini, soll'impos occaza:

Meps. Schee, dietre Livie e Plialo serire u Rapet. » Quetta Intionn à adutate anche de Cerision Priceisso, non cha da Telomo, il quale serire Niversu. Ma, lacciato mare sha cotal desirence non à labra, Precopio, interna le cos. gottich, ατ., sorissa Niver, o Froatmo, a solonia seconia.

Compount data est cirios. Die Livie obs sobte il conventio el Fruis es. C. Meric, and quattro and prime del tempo suspento de Velleis, firman ammenta il neitidicinara recover : correleris caspani, sense che ne form filta visatione; en de per menticini del con serve voltari risalizzacaso tra di positioni, parella Livie i riscreli inituate i ranziari caspara chamatal illudirationi para la presenta. Livie paris de noi estabilipara la reporta. Livie paris de noi estabiliciona quelli de firmono i prani a godere da talbuscificio.

Endem area Coles. In quanto l'uny il hontre matter diazra dei an êtrese, comitorien il 1 cincelato de Postumin une quello di Calvino, i quali mandadas forces coccidi due vella. E per veride fin mandata colonia a Cale autic il primo loro consolato, colo militarea coccar, sono riferiate Livin, lib. veni mentre il 30 mai che fice Velcini primo di supra di calcini primo il proporto si tendirica al lampo di ciri rispirato, venporto si tendiranoi sall'ame o coccazza; mao in coi Pestumia coltrino terroporti appenda sono di coltrino terroporti appenda sono di coltrino terroporti appenda sono di coltrino terroporti appenda sono di

c Christo treasus al menda stonedalo. En júra sone que altenación comité a str. Col entario actore non conscionen, nel Fati en policial, ni qui altri arcitact. Biolecio Secte dies site Estemación deba origine solvinos económica tentrale a l'altri arcitact. Discrete de nel sectorio a l'Ille Veterrio, Sodia sotre de nel seguette none, escoda entradi L. Papiris o C. Pasido, Lielo La dagli di este sangi errore che fa coste degli l'ascepted. Vadina serces le servvantes della Capita della valura della consciona della considera della consciona della conciona della conciona della consciona della consciona della consciona della conciona della consciona della conciona della consciona della consciona della conciona della condia conciona della conA. Sp. Parkamin, Philare Publiko, erroline, Benoft de quantervenira de la circulare, Benoft de quantervenira de la circulare, Benoft de quantervenira de la circulare, a ciud popula. Capi por eux 1, y à disc apratamente che a questi sterai derevolt di fecuni sona la commonia del la visioni, per un sate tigna che fire Vision exerce sinte concolass dal cercani del primer a la concolass da la cercani del producto a monte che il Dahren, a Lee 1, e Il quale suspetta che quelle propositione e si desti insectiu di namon structura del prima adicione lega sectio. Philare coirce la prima adicione lega sectio. Philare del prima adicione lega section. Proceeding del prima solicita d

a culter che hen si lagente con ciò che aegue. Deces, all'opposta, a Feet, alla vore Sazionia, cilencada Tarrecinum, mainea i seguenti nomineltivi in accusalivi, a leggene Luceriane, Novisum Autunomo, Sairicalum, Internamanu, Lipilo, a die vero, di ana homa l'estocar un arriche la caignati a pod discolere per quodin che ne disa Granor, a Lie, 1x, 28, e Dral embore, xxxxx, 44.— — Runkenia.

— Ronkerie.
— Ronkerie.
Interpiecto Prienniu. Velicio qui dissocola de Drivo, il quella serire che fin probia adettori a ricareza l'anno degli mancelpatamen de fin greche care l'anno degli mancelpatamen de fin greche qui in mandata mon a Sairiola, com si anobe mandeta mon di historiema; che quiodi (quenta incodenie firmon apedito mell'anno contata, actua ricardonie firmon apedito mell'anno contata, actua prepiale Carezas, comode per la qualita, e Caja Ginnio Bratto Babrileo escorde per la seconda estita. — Popura

At Courm. Coll'aggianto di Posidenta si voole intrudere quella Cosa ch' è situata molla lacania, non quella che nell'Etrurie; quaste città ressen si confordeme.

spessa si confinciono.

Bymoventoro, Questa città auticamente si eppellaco Muferenzaro; sue la colonia mandatae) le diede il nance che porte tattodi, per industria

città di bauan nogorio.

Pacteus unu manor. Scota strive uviti polithè dal primipio della prima guerra panica fine ai consoli Semprosia, e Mentio Tarquesto scorromo eporon veoli empi.

Fregeltzeque. Il Sigoniu corregge, Fregehaeque diciro il Compendio di Lirio, xxx, dues col sta ecitto: « Colonies dedoctre unit, Protone, in agro salentino, Benedutium. » Liele monvera questa colona fre quelle maritime, a cui il aconto mon concedette eserzimo dalle mi-

linis

Floralium Indurum, Plin, xvit, 14; al ginochi Florali, dice, forcan issilati mecando i precull shillini, e si celeberro rá glotní prista delle
colende de Margio.

Car. XV. Aprel quardem unhlipriar. Vilinia regiman a reposa quate indici peredit. Livin grant and a reposa quate indici peredit. Livin carrest mil. — Caprier certer. Si strovino Victio ed Appiaso nell'attibione al revere Camera de Carresta ed di extra quanto del prima in disconnente. Ma Valeria Massa et a revere Camera del reverbe primi più del refunda e Caprel quate prima più della riferancea trà fin della contenta del prima Vinni degla al se sonaniare, i disconnente delle per i prime colla en suita roccidata con della per i prime colla en suita roccidata con della per i prime colla en suita roccidata con della primi più della prime della perimenta della perimenta di Loren.

A Loparcali in Palation versus. Antica form di palare, di cui ottumi antoci finna usa, Sall. a Catilina in Gallian cersus. a Cicca. Anticia. a Primum malaluit in forom cersus agera

com populo, w

Cari in demelicado. Roukenio vaols che si

legge, a oui id emolienti i a l'Acidatio a cui inde emoliende; a l'épaio a le moliende ; a Gratare a in descoliende. a Ma facilizate al può dijendere la cuigeta, sa quel l'a demoliende si chiada tre virgole, a si rilei ica il cui al cassore Cassio.

Carthagope in Africa, prime. a. C. Grazo, rilençate II iştibansio ya nano oltre Il ternise, fi naginos one is leggi sgraria che pronasjo, che parcelli colonie miassera sito in Itala, a che no. parcelli colonie miassera sito in Itala, a che no. parcelli colonie miassera sito in Itala, colonie che ci finiti pomia ggi siteso, come fia cresta irimmiero. I c. Comp. 15.

De prografiament, Vanio B Rankonie cessame

queste veci, non sele perché Vallen nalle disse innanzi, circo con fitte colonie, nos perché andre ann ci fa supertonità di regionare. Persitra, siccope della colonia nestignere fin giorene nti hàro a no, po di non mescare colori, che soil la pensanti necce sobi Vellein dettate questa diprensione interno sile colonia, i on ni horoco-partio, il quale spoi sia stele incerto tra l'un kière e l'ultro della promisa torin.

Mis militario. Sembre durque che distingua des gessai di colorsia cielli sullivari quelle così delte perchà si traverso dai etitadioi speticoni tagli queste perchà della legioni a dalle costiti, a probbi readate dagli stato i totta di milita, citterrore campi e astilla di a prasapabilica Tatteroila Vicilia, una solte son pate delle cosina: militari, un su qualto de sinse dalle civili, montra non avere manto bastevole securistars.

Cap XVI. Quod eminentistima. La leciona originale di questa brano è cost impossinta e corrotta, the non se ne moi dire. Eccone la parole,

a In com formaro, et in idem artali temporis congrurus specinio; et quemudmodem chessa capse, ulicque septo diverse generis animalia, nibile mimos, separata stienis, fa usum quoque corpus congregantur ». Runkenio però distro le proprie r le altrul congetture cered di ripristicare la rem. lezione, che qui si è seguite, siccume la migliore. Tale infatil è il senso r he porta totto questo brano i Gli unmini she lavarnun geon fame di mi in qualsivoglia sate, vissero tutti in un medesimo tempo, avvegouchă diriso da spezio di pochi mni. Alle struo modo coltis groon la duttrina r gli studii Sofiele, Aristofene, Platner, Isocrate, ec. In quella guim che, se to tenoni cotra a uno stema chimo dicersi ceneri d'unimali, come a dice vavoni, oche, calline: radresti i percei appalorsi coi parmi), le ochr con le oche, u via via; soth cori refratissosi acmini, sebbent vissero ad un tempo stesso, u illustratuno con agual caluza le bacor urti ; si separerono nallemento come in tente meporgracai, così she citri ferono tragici, altri comiti, altri oratori, altri filosofi. Burmanno però ana entra nella mira di Veltrio, per la cha non è de nurse jelmrar h'ei chiami poco l ce renom ges) fatte comparazione.

Asschylum, Sophoclem, Euripidem. Questi anomu viserio quasi timbenporanci, da che, are ad Ecchib pagnato penso Salamina, e riportatam vittoria; Sofode, allora gioriar, il odobrò con carmi festiri e cò loterenno il di medesimo, de fin ostalicia di Euripide.

Socratica ore. Così Giorenne, Orat. 1, 101; I Tatte I patti del Gissols derir emon de Sociasiceme da sorgente. n E Giralmo, Apollogia rostro Giornia, a leggata, due Platone, Teoducio, Graofente, Aristotica, e quegli alet totti, abs devirati da Socrate, come de fonte, si divisero pessis in divensi fini, orreca acontis, n

Omnium, quos puullo mate enumerarimus. Intendr i comici r i tragici ricordati poco fa, i quali hannu inserito celle opera loro molte come apetinnti alla marate, Enripola diacepolo di Socrata ri si distingua monattutti.

Meno nepaivarine. Rankenha a Udonharpio, ad Apal. Met. 11, 13, 2000. disaeruntoni abi la persona revolutire in treva degli crittori onitia a realizati atteva degli crittori onitia a realizati atteva degli crittori onitia a realizati conso noti Bereanana, qualquoque rodis l'alegar o Como noti Bereanana, qualquoque rodis l'alegar o Paliza a altro simile, il ripate, vi si mista il verbo in antarano polisafe. Chi Viter. Endel 11. 650.

"Altrona in altrios mactatos approipe cerntal...

Così matha Sail. Cathi 6: "atin: also more ri-

Cer. XVII. In Acole. Acoin o Peter is evenue at control tempé il primeto colle traggidi. An otto collecti a capital. An otto a service at extensi a posettare in seene opti ciscon unche depoi totopi di Stromet, i ce vicer evenue perglamo plessiono. Si devento che on Si doto. Service collecti della collectiona della co

Mistoricor, at et Lietavo. Antinamente si leggera, mu troppo nucle, "et at Lariana, "Porta parces il thairanimo Lessuire che in queste longue ci abbina revore, e costi lo acerega: "Historico de Sallmaine quanqua, etc.), Me non ch' regione di sospettar difictina Jacom I. Sallmaino è già a pharatarani indicato con quanta seconsario preferenza

Grammatici, Indanos çil realits soffroco di mal grado quenti sainen. La trisia metalina di mal grado quenti sainen. La train metalina di persando ale Volicia la pesan come va; petraccho clastro de varnos tra; picin edificate socialista del considerato del considerato del considerato del materiamo pesan de materiamo quanti del considerato, apollaciore, na. fastrimos quanti mal materiamo pesan de materiamo pesano de materiamo pesano de materiamo del materiamo del materiamo del materiamo del materiamo del considerato del co

Hojar ergs praesochanises nerrali. In om verbol samplars om it legges "I fillin sept recedent na, arminn ingenierum nimindariem ergrepastagum a eta turdium par et medimentum, abbiano qui riporata questa neitima, ancionale ergano i interio on quale terragio si chie ad mender Victios degli maner resisti articicia di ciu est appesa. In indi. Internati inventica della proporti della di interio, contratti proporti della di interio, contratti proporti della di interio, contratti proporti della di interio, concetti dei in stalla per et il e adellazzation. Me controli della resistanti per et il e adellazzation. Me con il dea recondere alternati del condi-

" Light erge, protection in que secoli ingeniema initializadam, conceptationique si in sindum, par, ci in candomostom. La ricolior di etc gesitiri con quel do co mune casua trans in ingunan il menanté. Ecco la cagione di etto la sarveigianesto. Rom manuese per de sarveigianesto. Rom manuese per de sarveigianesto, form manuese per de sarveigianesto, form manuese per desengi di sidurational de la seguita Licito, pray?" del paramore con company position ercono paramo, in "Triona manianeum creum calvare partiem magnitudi-est dell'archiver della consideration position sangainesto.

Difficilique in perfecte mura est. G. Vossin emere è egregiumente che Vellelo refrisco alle studin delle lettere, ciò che Ippocrate, Afar. tea. 3, 3, dicera della robustexas degli utleti; Al évi dagor adellies vocabagai, ér ér c é és xérre Swere, aŭ side diferente nifette de via aŭvia, tadif investiger, fort at ole impulation, mir ter toparras ful ui filat ser fundidiras, anluntus sit s'w: vé grijer; " parula che capresse elegantemente in letino de Celso, Medie, sa, e ; ruturno coal : " Se alcune è divenuto pienutto, e vago, c colorito, non si dee fiftar troppo di questi suoi pregi; perchè non potendo essi conservarsi nel medenson gradu, of potrodo peranche ovagare; le più volte denne indirere, come se corressero pericola di rurane, " Ci reca però degli ritri outori, de rei si pad rerpicare che Velleio mglirase cost fatte expressioni. Cicerone. Turcal Disput. 11, 2 : " Le lodo che ocquisteno gli pratori, de prime è essai amile, poscia monte fino el rummo; me findments, come syrien per natura al più delle cose, rirade nell'abiezione, e in breve c'annichila., Seneta il pader, prefaz. Conte. 1, p. 66; " V' ha del continuo in totte le cuse questa sosliges legge del fato, che quando sono condelte sil'opice, testo precipitano al basso, e psù reloca n'è la radutt, che non ne fo la socsa; ,, cel qual Inono rbbe diponxi reli oschi quella rtessa sentenza di Laberio, oppo Mocrobio, Saturn. 11, 7: " Come sarsi giunto el somme gerdo della celebrità, vi derevai a mele peac, e cadrei più retto, che noe ascenderti.,, Lucana imitando Seneca, così espresan questi concetti : 1, 20 :

" Main è il corso del fato, e luograssente De'reor sommi favori uomo non gude, "

#### E vers. 81 :

Sé medesima et rogge og ol gran cosa i Tal legge al seguitario delle tiete Vr storr han date i Nami. ...

Seneca, Cons. od Elv. 23: " Qualvolta nen c'é luogn r incresento, è ricina la dictrariane .... La meturità è iodizio di rocine supractante, o deve gl'increarati bance perdeta rigore, là a approxima il fine... Calpuro. Flase, Declam. viu: " Non hannn fremeraa te ovveneure liste, e ognirultache la filicite nun puù erenzare, da andietro. .. - Bunkepie.

Car. XVIII. Pluribut annis elequentine. Con legge col Lipsia. Dur core vunte significare l'autore, cioù che Atrur fiura a luogo, r che fiorl grandemente pell'elementa. Gronnele due a questa luceu, eloquention quari hensior considerat, susuar et annos et opera landat. ... N. drl Treduttere.

Questa leogo à dichiarate del Brato di Cicomos, 131 "Lo studio dell'eloqueurs non era comuna a Lutte la Grecia, ma proprio solumente d'Atene. Percochè rhi mprabbe dire che a que trmpi riavi rtato un muicha oratore acrivo, e corintio, m tebapo I m non si vuol matter dubbio di Epazoinouds, the fu nome dollissims, the poi of sis rteto un qualche oratore spartaco, finora io nan ma nr so. " De questa luogo di Cicerone raffrontato con epanto ne dice eni Velleio, chiaro apparioce esser di gran lauge dirersa le natier semplicità di quello, dalle argogie di questo, Vedi Liter, crit, orator, Gr. I. c. - Ruuhenia.

#### LIERO SECONDO.

Cap. I. Remoto Carthaginis meta. Se mon m'ingenzo, appartiene e questo longo quel di Verrent, Fita del pop. rom. bb. 11, appo Non. Marcell, p. 481 : " Cessalo il timore, mercii delle prosperità, I Remeni più non fence conto del ben comme, ma cissent di lero mire soltanto al suo privato vantaggio. " La stessa cosa fu enche dichierete da Salbustio, Gior. 41 c.º Cuscupa volca totto per sè, Così le cose erano lo due perti smembrata; e la repubblica, che ne tuglicer di mexee, abodava facera, ,, Il medesima storico, come si legre presso Agorting, Città di Dio 11, 18, così ar scrire, Istor, 1: " Posciechè, cessato il timore de Cartagionsi, si cessó encora delle inimicizie; insorsero dirrrai partiti, sedizioni, e otto So fine guerre cirili. " Dalle quali perote di Sollustin prese idea l'autora dell'enigramma conca Asdrobale, Antolog, lat. L. s. p. 200;

- " E ta par pinngi, n Rame, or che fincente E l'empla rietude : i fieli cuol
- Volgoran contro te la dectra ermeta. .. L. Flore, 11, 15, 5: " Dovinci conservere Certa-

sine, ecciocché, tolte il timorr d'era rittà emula. la prespera fortuna pon cominciano e masinare il lurso, ... Vedi ancora il medenmo in, i e, 2. -Bunkenio. Non gradu. Pedo Albinorrus serivendo a

- Livia ricca la morte di Draso, dice:
  - " Non fo repents il duol che del tuo petto Pur r'indonné: chr le rrrece trma Tr elle ambasce dispere a pere e poco. ,

Senra rp. 55: " E che perciè? con si drana eltri gradi di que da quello i rigiunge forse alla sapienza d'un rala tratto, a guasi e precinipo? ... Einrio. Del resta tutta gureto lucca create malca Lagrain vera rollis Atheniensium murie. dei concette di Sullustio, it engl dice, presso Agurt. 9 De quel tempo i costanti de'nestri maggieri precipitarene in peggio, non già poso a poso, sena prime eccalera; munite dicotte, e u guisa di torrente...

 Tam Scipio Marion. Cioè apento il simore di Castagine. Scipione edificò questi portici ra qualità di censore, dieci cani all'iccirca prime dell'eccidio di Cartagine.

Rosquam plane quem x millis, — ausquam x plana. Cod con áldo a Runhenio. Ná teeno mandisia é la mercesione del latiu, che la agglustierra della nostitusione, eppare molte chalciosi con su fune parto. L'initera sol questa nomirar anche sui lib. 1, 24; haud plane quem xxx armes, millis.

Manninum verecundia, Sembre che questo ne sia il censo: " Il farere del popolo fece passare impenito Pempee : Mancies poi fu salesto della stessa vengogna che dovette sollere nel conchiudere ou potin eltoperoso; de che quell'infamia che non ricumta di portarsi, lo condonse al punto di esses consegnete modo si nemici per mano de'feciali; la quele relontaria consegna di se colmò l' ira de'namici, a eli attenne di aserra arma francie rilazziete. " Vessie leggera: " Pomnesem gratie empunitum babuit. Mencipum e ero. quippe non eccusuado, pessinxit has matas nos con poco sepore latino. Fo unabe questo u favorvontro, che Mancino, siarettito del primieri manine otteura pascia di rmoni, e sulle che gli fosse crette que sistem, che lo seporescutam quale preal momento che feor tel consegna di se stesso. Plin. anxey, 5,

Can Il. Quantas perfecta et untura et indartrea, L'edit, di Santes poglisodo all'inconeideseta que' don abistiré natora e industria, cossuppe cor) questo braco i " Quantas perfecia el nature et le dustrie mostelle conditione recipit. .. Valleio sanva diononi gli occhi Cicer. Orne 1. 91 che dice; "At 1 ero Gracchi filli disenti. et complet vel naturae, sal doctronse pracajdús ed decendum parati, eloquente empublicam dissingagrant, ... Onesto modo de fagellara, evanenaché alquanto verseto, fa da Valleio ripetuto nel mp. 97, del m : "Adolescenti lot lactarumque airtutum, goot at quaetes uetura mostalie recipit. vel industria perfinit, ... Cost pore it, a of t. " Naqua fill anectaculo simile conditio mostalia recinera videtar. - - Earkenin.

Omnum atatum concurientium. Cosi amendò Lipsio; bene, o dia aero, mentre prima si leggens: " orasibus atatim sommpiscentibus i,- litderno tantò Etimio di acciacre: " omnuch mabla jatelum monculientibus.

. Colonitique de dues palis. Lipsio legga " co-

louis ;, a jipoggialo, a questo, che T. Geano pen, guidò colonie. Ma Cremio gli appone pir jusso di Cincrone, Ag. 11, au che dice : " Genanda che à decessa iri per guidar colonie felicemente, ii prove a colono d'indoriest."

NOTE DI VARUANTERPRETI

Cas III. P. Saip's Basica. Costo seen il cogenore di Borapiona, polishi en siabile i si tutta il Borapiona, polishi en siabile in tutta il provinca sel un estre a sufficialera. Casi l'indicaquel conser. Si algololi di P. Saipione sighi dia Contalina, lipia di qui di P. Saipione delle fi in sua vita fi citti dal latenta e ripovanza la siasa al siabactero di la maria i ripovanza la siati si di citti dal latenta e ripovanza la siadi P. Saipia, dicide gli Cossa dibienta di la conporciali da di Ciserona di albama, anti 3. prosipiote di concili da di Ciserona di albama, anti 3. prosipiote di copositi della consista di forma di Costo.

padre dell'Afsianua maggiora, — Manazao è Popma. Cara catarris suis. Poiché qualenque volts Gracco ustine di casa, non aves meno di tre s quattro mila momini che il seguitarzao. A Gell.

11. 13 His consistent exemple. Imite, sleecome è auto di fare, Saltatia, Catil. 5:1 " Totti quandi i mali esempli prorescero dal bossoi cittadisti un si reconstante de l'attatisti passa dei lesconi si maltragi o ignoranti, quel morro semplo digit momini atti e dopi agli l'attiti si langui al transferier. " Verce. " Ibi insuleot ascerpia, ».

Cas. IV. Popule romane hereditate relicas.
Mitaidate, presso Sullustre, integione di fraudolecta i Restarti nell'esseral impessessati dell'essedità di Attalo. Azolas Ocazio, od. 33, 28, dissu:

"Il conside l'agrectus (etc. prigione Artitobleo, suppersta a) primi sontrera della l'erge ; a cari-cati supra susgiti i tuordi di Attale; da contra la catali e remani di cerolita, poli i trebuse e Roma. Le qual-cere di male estero pertende Mendie Aquillo cressida, di lai soccasive, prediyoti di vargito, pen giorque a tra di mano e Arripta monta l'articolo di la contra di articolo di contra la care di formatio e primi di contra la care di formatio e qui insoccio di contra la care di formatio e qui insoccio di contra di care di formatio e qui insoccio di contra di care di formatio e qui insoccio di contra di care di Cerperto. "

Necercus, Similmente Petronio nal oscus

nemolpiace, the polgazimule porta la istrizione: de mumtiont respub rom.

"At goi snot, qui bella jobent? mercedibus emptac, Le viles operar : querum est mes Resus miveros. "

Acidal. Scipione qui parla dell'adgrapm , come d'aux moltitudine di mercenseii, son come di genta

generata alla guerra dalla madre Italia, Così Comre, nr. spps Petromn: a querum mt mes Roma noveres. ... Ora, si chiama amperes sine città o non regione abitata de inquilini, che vi si garcolisto; isddore madre a appella quella sittà o terra, ch' è posseduta de indierni. - Popme.

Et dis encisos terrores reinoblicas, edopera le parote di Cio. a lar. da Mor. 28; " P. Africasa fu due volte cousofo, a diroccò Cartagine e Numeroria, due terrori del rumaca impero, p Dirtre questa parole, apche qui para che si dowebbe legere : " et binos excisos terrores. .. -Bookenia.

Curpus relato capita. Coloro che mozirato di sao male, venira so portati al sepoloro acoperti, con che camuna potera riconoscera il volto del defunto qualunque: son l'Africano vi fu portate gol capo coperto, affinché non ai vedessezo nei rolto di lui le lividura Impresse dal releno, che sun moglie gli avez fatte tracannarr. Così conta l'autore degli nomini illostri. Pluterce inrece, nel Romola dichiara che il cadavera di Scapiona Africano fo emosto aeti occió di totti, ande lu neuto cospetto e reguizione del fatto.

dana xxxv. Sia rhe si pieli a computare atamei del consolsto de Panio il padra ; con cui già consolr egli militò nella guerra macedonica in rtà di anni xere i fino al primo consolato di esso Sein. Almono: sia che per inverso si pieli a compucare dalla son morte, si troverè che ottenna il consolato in età di anni autrin - Putrano.

CAP. V. Aditie, once six andita crant. Sigonio, Furt. all'an, 619, così carreggo questo luogo: "Aditis, que vix adita eraot. " Ma è de preferire la lezione vulgata. Bruto vareò il fiame dell'abblio, r penetrà fino all'estreme oceano. Questi tuoghi si ndireno appena neminare in Ruma, telebe a que' templ si clibe per cosa emmirabile l'acdata che ri fece Bruto e il suo esercito. Vrdi Flore, L u, cap. 19.

In procinctu. I testamenti militari sone quelli, che si fanni dei soldati senza le formole mitate. o prima di presentarzi a battaglia, o appena che wi si arningono.

Perseverantia dueis, Runkenio serrò di pagratesi queste porele, dietro si Davisio a Cor. I Paramore

Time. 114 1, niccome perole di troppo interkiute. Bus manno con soverchia franchezza se na dishrias cod : " Non deterrits proposito perseverantia ducis. .. L'edmione bepontine spicas: " Parsererentis, quas ducem decet. 11 Lemaire unires quel

" perarretuntia ,, in elilativo con " rictorem, » n intende così : " Quera sopriturem eniserat militem; norodem factura ducis perseverantia vectorese recepsi, sa

At Fabius Semilianus, Pauli exemple, dissiplinas, Punteggia con con Lipsia; " At Pabins Aemilianus, Paoli, exemplo disciolinas in Bispania luit clariminus, ... Al nama Pouli Lipsip sottintende filiur, E di vere, poiché i Letini adoperace questa forma di dire, sè tamposo mi nomi di lore uszione, ma eziundio nel nemi stranieri, come dire Astrubal Gizennie, Selencus Antiochi ; intorco i quali sono da vedere gl'Interpreti di Livio xxvos, sa, s Dakero a Flore n. 6, routio ourameni di ourere che si dovesse necionerre la voce filius, la nuale venne forse a merire.

Car. VI. Majora at arriero repetens. Cioc segultando l'esempio del fratello, cò'rgli soperava nella condutta delle audeci impress da quello cominciate. Non c'è ragion di motare questa Irsinne in quella voluta de Ronkenio: " longe majore et altinea petene. ...

Cap. VII. Five adhuc matre Cornelia. " Ebbe essa dodici figlinoli, r li ride totti morire. Non era difficila che se pravvivense a quelli, cui Roma non conobbe ni acquistati, ne perduti; me vide exiandio i due Cracchi, Tiberio e Caic, morti n sepolti i nomini, che se non furano baoni, certo furone illustri. E a chi la consolava di tal morte, misers nominandole, rispondrys, che Analmente poten qualche volta dirsi felice, che aves dato alla ince i due Gracchi, ... Senesa, Consolas, a Marsia,

Dammatum ... judicia pubblica. Perchè era stato corretto de Gioverte con denero ricero. tone. Ved: Salientro, in Ging. Di costai però così Citeratus a far, di Sentio: Peri,ma senza meritario. L. Opinio : il solo in questa città, che lo possa reramrute dire anni benemerita delle repubbli-

ca .... quest'somo però pirno d'inimiciais, e cagione delle strazia di C. Gracco, fa sesspre salrato dallo stessa papolo romano, ma ficulmente una sentenza iniqua fo par quell'egregio nomo una procella che il trabalaò al precipigio, " Lodi simili se ne ritrovane appo Cicerene, in Beut., In quallo delle Lenni, e in Pienn.

Ultio privato adio magis, goam publicas vindistes data. Il senso à yendicò C. Gracco. e gil appoggisti di lui, più per astisfare al privede in co dies, chi per rifere dell'atta in assurà di republica. Vedes Mess. v. 6, v. 1. Larsi di care peiere, per operare da contacte e adul care peiere. Nel contacte e adul care peiere. Nel contacte e adul care dell'atta del care dell'atta dell

Cat. VIII. Merko Martin. A loren dirition. Vivule of Elimin observed Marcinan I Comisie, e Martina Nurleacen le cilità percochi operati così si apput dalla legica Marcin, indoire Marcinan geni, is quist da Marco i desti ma come de la come de

Lis ejut im nertimaretur. Quento spetta alla cama delle extornosti, nella quala lis sectimbri ri dice, quando ii fe la imma di initi i farti che il tro he commesso. Vedi Ermest. e Vett. vv. vo. v. 10.

Das Metelli fratre. Ben vide Aldo che il voquità cargili la sifra noncrale in nella licicicle 28, onde involte postia presso climai ia licicice 28, onde involte postia presso climai ia licicice 28. Metelli fratras. L'ivere masso dal testa Renano sui costriage a natura siano basilo gli incovato talle ediziona postesoro, ma sa incambio molte nei adopero di quel testo, che guerta hanto escluso, e prima con homo espolio. Il del Tradultoro.

Ca. 13. Oper 1 na. faces Romit. Elies of work of all enter of Romis in question brage in lattrees it Runchesis braves bit active at Vidice was operate user droudern as posts to video was potent user droudern as posts to be conferenced as the Common popular in Common popular in the Common popular in Common popular in the Common popular in Common popular in Common popular in Common in Common popular in Common in Common popular in Common in Comm

già parsiamo redere nel tibro s, capo ay che Velleio amavo Accin d'un amore offatte particulture.

Fuir Corline, Gols L. Octo Antipare, di cui redl Gerenne in Bruto. — Butifitat. Cojaccio, Observ. n. sy, latende quel Butilia, che fu quetiore avreco legato di Mocio Secvola preconsulde di quel medicamo che sorisse in greco la storiacoment.

Fomposition. Fu boloquese, illustre scrittore delle favole stellane. Livio tottavia asserisco che quel genere di favole fu laventato prime di quel lempo, o si crede esserno sulora Novio, uomo fen gli sulchi celebratissimo.

Cav. X. Si quie romi hobitet. Pare cha ciò tocchi Therio, il quale, per quanto ne costa Stretonio solla visità di lin; cap. Si, priri della togga bidiciarie mi senatore, perchè erea mpote che costati il di actordente al feciale di Loglia étes condotto al pubblici giardini, affina di assera presto pel giorno dopo a compense a vil presso associa sala in l'itti altante. — Potenzo.

A rectis in with, Bankenio cost semedol; a verdia in prace, permis in pracejulity pertubilar, a Creatio; "a rectis in prece, a gravita in vide, a vidini in precepibilar, his nos de da matera la lezione valgata; poche dei più gereram noi costonaj pera, de no no n'ivisio, come oppo Gcoston, del Fino, il quita est in mediocrità dei nati co opona la periudi per la mediocrità dei nati cordito di pater trocare il renalivo di matro a vitti in apraca. N. del Tevalitario.

An anti-primer is recommended to the primer and frequents a per prin & Yulius St. hannow in you is Removed to the first season of the primer and frequents a per prin & Yulius St. hannow in you is Removed to the primer and the processions as a Norphilator with a medicano principal and the principal a

Car XI. Name aquestré less. Pescechi interpesi fasso romore per coleta espessione; de che opusou au, des di Mari, so sa comorate la origine. Vedi Vellein sterso it, 126; Salbat. Giog. 75; Vel. Mass. vi. 9, 14; Foren in, 11, 23; Film. Isten. at. Xassin; 11; Il Vostio legge \* natte agretti fore. v. Michelek, Itlon. com. sultiers fa vulgita; pesportanti va longo di Prodoro, dossi di vulgita; pesportanti va longo di Prodoro, dossi opparisce Mario essers stato pubblicaco, classe di nomini, che neno per le meggios parte cavaleri. Hintus nequa horridas. Così Otas, splat. 1, 111, 121

"Non tenue e incelte ingagno, e informa ed irto Sortisti. <sub>e</sub>

E Mario medesinos, Sall. Greg. 85 : " ma dicesso antido e d'incelti contumi...

Constate four Mattilli. Dall'inco di Branz. Biblio fino all'ano odi Branz. Biblio fino all'ano odi Bib finiglia Mattila albeb Sio fino all'ano odi Bib finiglia Mattila albeb settate canadi; idel 333 al 655 rire remori; idel 153. sidigi compartibble containe in delici simi di Vallata, converrebbe containe to delici simi di Vallata, converrebbe containe dell'amon 650 al 655, nal quada partira dell'amon 650 al 655, nal quada partir dell'amon containe, dell'amon del

Cas. XII. Popular creary. Il position marismo, Il gran service e i famili reuro creati dal populo: Il postelor dal comitii di testi te tribi, il iscardo tai comitii di testi in i famili di contini delle cetta di regionale gli firi secredo i revirano cresti di collegii. Ma Geso Domalo vello poste be soche questi forcero setti di comissi comparii di testi i richi; mottanesto che avvenar l'anno Giu, sultai concioli Marco di Creece. Vedi Matcho, Ornera. a Cierce. Egist. a Brut 5, e il Sigmin, Antich. del Diriat.

Car. XIII. M. Levius Drutum, Vaterio M. H. K., exp. 5, Actobio in Carolis I Horison digili menini illustii na finno supere abe castal resussamatimies, risinteguatore, apperbo a medice. Vallio pol, par delirer troppo au vilinente. Televia, il quala efevirura di Dano par via di malera, profinale a Dano tenso belli recessive. Cai servino Delinono, Marmida, a Gie a face di Rabilo. Para 7, a Friesman, Sippél. Zio. xxx. 2. Denna intarta, olevelo di vilino illustra in levius di considerazioni di cons

Car. XIV. Coltails percus ras. Ciserous dicensurms also ferilate " "C. Vario, como importoniulmo. " Sences, delle Bresta della cisia, a à ipassitena, dice, se il in aldasse da meticiamo i perceche non al totto riti o in me derita nell'anguinala, chi cadda morte: nassum peralitro dubità chi la suo meria quo fisse tempettita, benthà della contra que fisse tempettita, benthà

stemi ponemeto in dobbio se forse velontaria. « E Correl. n Marx. sii i dise: " fo noziao presso il negliave della sua casa, a l'accisore nè inoretto; Floro lo chiama " perito di fatal mortes; » e Pilnio xxvis, seriva she fu morto da beveraggio velonato.

Ecquandans. L'editore di Fuilea non avendo per alagania codudi voca, gittò via la ma, a scrisse esquando, trambasi pol distro tatti gli editori. Cic. dei Fin. v. 22: " Quotien bocagilur, ecquosadone, nini admiraticolloss maximis 7 m. 201 quot lacen vedi Bayir. a Preps. v. 7. 30. the due:

" Excusadose tihi liber som sima? ...

Dal i atto anche Alessandro presso a morire similmente favella peerso Corz. x, 5: " Trovarete, dappei aba fo sia morto, un re dagno da personaggi al fai ii; " dova Freimem rapparta quasto tratto di Velleio. — Rochanio.

Cev. XV. In Ingilina Grasshii Oppose Padeperarii di Druro e quello di Graco, il quale con ingedire colonie anni Institute. Giffondera to citiadianana romana foord dell' Inilia; quando invece Druso, più pradone di ini, volves che fassa alla sola lialite commiciata. Qui incorde i nito otti mamante, ni vi è i agiore di sustano con Patesno che manchi controle com.

Ad centradum. Nacidable orines rivers rout.

Est deus roussons de cansendoux es provincis
in Italius ervousymant i "lestione, che a dir vero
yere I più vera. In an coedice molto, 125, e
astà it trons l'azi in camble odil'uz; a per l'uppotos, a, pa 23, l'est in camble odil'uz; a per l'uppotos, a, pa 23, l'est in camble odil'uz; a per l'uppotos, a, pa 24, l'est in camble odiluz; a per l'uppotos, a, pa 24, l'est in camble odiluz; a per l'uppotos a, pa 24, l'est in camble odiluz; a l'estive al consentiale ma cambin di ast parameters, el censper di Carenoux New 21, 18, l'est proposition.

Elicine seu, consensityer const. — Rankenio,

Servolum prategreer. Coal la prima addition.

Ha io mi do con la corresiona di Etanio: "Qui, Q. Savillina; a, ná sicuno, ceré (lor, nativezho da abhaserias sa la corresione, quando luggeant li Daberro a Fin. «, n. §, p. Nom ni pisco però che I Elanio io cambio di jurzazzera, sersa praesculum, quasticonpos foste mo de colpa aca, ma da ju sesti asticiò serili osi, i quali mon sono geno tito accurre in alifenta pere colto ioma. E veglio il serso Villeto Is. 4, dice pocconsoli quel modenia. Coreso illetticos, ceri Piero e, p. 5, discultario. Censo illetticos, ceri Piero e, p. 5, dicerio. Servicio praesconole: " fa cucie», — E voiceito.

Course feet in the con Vellein è la della 1 moell'ille induce confesione. L'aditore di Bralles. Orldin, Amor. III, 15, o.:

Stabertale opentared attaceture.

Genti appresto, quando fu a Roma locuso Tayrer della sociali ayne mahena. ...

Cou ciò che segue s'accorda a maraviella s luogo di Cicerone, a foror di Balbo, an; " Perocché, se sono meritevali degli attei gresoli coloro, the dileson is mostre repubblica col loro tranactio a pericelo: certo souo despissiesi di utteuere la cittadapegza quegluso, che banno per essa esporto sè medesimi si periodi e dalle strage. ... - Renkroso

Dupliei numese. Hale sloupi Isrreno mumara: posthe era costumanza autica, che nella guerra eli allesta devassero somministante dos lecei de milieia, e l'eltro terzo i semani. Cost Livio xxees, a: " Fo stateito che sescrivaria tremile soldati massili, e trecento cassilari; sorì che dne parti na togliesse dagli alleuti, ad una dai cilladei remeni. Vedi acces xxxe, 20.

Aut caurea exilii. Dell'esilio cioè, che pur le repubblica dorette sostenere: out exilio, che sofficese a Rods, dove fu tenute in gran conte dai cittediej i nur saditu, perchi un giuron intera fu poro ella aungratulazioni di coloro che alla porte delle città la siccesttero.

Car. XVI. Itolianrum , celeberrimi, Farono custoro lo molto maggior numero che Vel-Irio neu iscrisa: cioè Q. Popediu Sito, Irrio Asinia (arrera Erio Analo, o Irmio Annio) Institeo Catone, C. Pondisio, Pourio Talerino, C. Vestin, Marco Egmatio, C. Papin Matrico, P. Setonio, P Vactidio, M. Lampouio, C. Inducilio, P. Presenteo, A. Civanzio, Qui è da notare che alegni italiani sassono due numi gentiliai, fuon dell'uso semuse dei Romeni. - Papme.

T. Didio, Cicerona, o fovor di Fontain, 15 . e Appleno, Guesa, air. t. p. 635, dropo che costal fa lagate del console L. Giulio Cesere nalle guerre sociale. E Saltertio, Irece. ity dice che nes la imprese da lei condutte pella Spagna ta appellato imparadore. " Mogno glosio taib. militum T. Didio imparatora. ..

Creamque occuposet. Alcuni pensano she s'alcia e leggere Corram, città dell'Umbria, nominate de Liulo, Mela, Plinjo e Stefano, Ma neco trovo segonemto pre abbrecciase queste Imione. Che se le la doveni metare, seris erei Comproni, che è città dagl' lepini, eppenio perchè dagl'Ispini gal is perale Velleso. - Vossio.

Cujur ille pierori. Gl' inteaprest timano che

la sopprime. Lincia series: "Color svilicet pietes tit. .. Vossio: " Cujus inde pietati. " Eineio: "Hujus illibatas pietati, .. L'edizione bicontine nelle note: " Cm illies pietati, " Udendorato: " Cuius fidei el pictati. " Lemaire Emilmente difenda la lexinor autesta, ritemendole per eme espressione enfettes

Piritim. Cioè separatamente, disisamente ; noigh) la cittadinamen al confesion n si classo? terraggani, a a tutti in recessios on tel favore ers però sià morifico per quelli, che pon per marett. Encerò il senso delle parole cinitim si è, che fo late cittadine romeno esti selo securatamente, non lusieme con altri: la qual com non solo ali tornò a granda coore, ma fu ancora chiaro indizio della benevolenza che e lai portaveno I Romani. Qualche volta he scritto: incure. Outritium civitate donando; ma ora ma na

Groupe anni. Non avvenuo sa non dono dieri mani de questo tempo, che il distatore L. Silla. quando introduses opore forme di processore. agginate dus pretars, portandone il nuesero fine ed otto, mentre innanci non erano she sei. Al tempo di Cicerone non erano altrimenti che nttra

richismo. - Lipsio.

- Potesno. Ad supp (retue, Gli eraditi distinguono tre maniere di queste sopravvesti, e sono la nesva stare o tané, propria del latto ed è la qui numinata. L'attra folta villora a forse di color che misino, che indossavano i soldati comuni, la terza l'imperatoria o proprie de zapitani. Il saio adanque venire indossato da tutti nelle circustanas calemituse delle sitti, scotto che dai consoluziquali, come dice Cicerone, Filian, rue, " son no vestire la toga, quando il restu de cittadini veste il mison ... Lo stesso soture, Filipp. v. 12, dice esses mestiori che s'intimi la reem della armi, che si prescrireno le ferie, e che il popola

vesta il mio, Confinium Ingerent, quad appellarunt Italinom. In un vecchio esemplere il trore : Corfinium legenout, and appellarent Italianus, Si dee laggere pes essentura appellosant. Barer. Fe maravizile che il Espano, il quele sece sotto occhie un codice sutico, abbie potuto legerre: Corfinium legarantque Italicani. Nulladisprao io non rai resto punto del prestar feda alfa conratione del Burero, a zitango oppellarunt, ad esempio extandio dell'edisione muntine. Strabuus. v. p 36q, e Diedero Sicule, Reccelt, p. 53q. stricoso che Corfinio allora fu appellato Itolicom, le quel legique se alcuno in Vallein aplesse praferate, to neu gliene lagai contro, specialmente perche para mier aut valuto de restigia alesse della sarekia assistana bisa af Romania Goa beisaren a in fille Italicani. Varedina errien Italinatum.

Flus atem procumbentemons rems. - È diffettora in questa inogo la metafora formata da due perticipii di diserm rignificialeon, il perchè per born non sostituirel a nord fluents in it northcipio respiere: ac non che me ne distorlia Vica-Estrid, 11, 106, il grade dice :

" Ex Illo Secre, no retro sublapta referri Sees Dunnum ....

Acidelio.

Car. XVII. Exermeti. Placeti, com interprets Enumento con Gemer. Infermi e indebaliti. come Dukero, a Flos, s. 42, 3. In però morrei merijo, correti della sumra, a ritirativi dath armi. L'Acidello vorrebbe che s'intendent se aprinati, ma uno m gli dec due rette.

Cas. XVIII. Sins cure. Onests freed à totto proprie de Selfuntin, presit Senec. Brokhe in, 1: " Ex consibus quan terctaciones, potent videri nibil tem necessarium, aut magis, ut sit Solfuatina, cum cara dicendura ... Vedi Corrie a Sal-Instio, Frames, v. 1010. - Runkenio.

Considei dux, miles munu, Sallustio, Catil. 64. coal di costui favella : "Campiras ad un tempa gli ufficii di sales ore soldato, e di buono comandanto. ... In goeste kuone si contieno vedere molti tratti rimili a questo raccolti da Corsio. De códesta elegante brevità di Velleio prese partito il Pacato, Paner. 14: dicendo " Canaismo essere capitana, quanto è al senzo; soldato, quanto all'esempio, "

Odin in Ramanor Annibal, Gli snticki eme, i pup onobnatni sladinnA ocanimor obrasp pre o no inimico del pepole resento, n su insione gueresciatore, o no nomo astutu. Gerrana. Varr. s. in: "Ancibale, the na'roni ellogrismenti solesa che si gereggiasse in sistà, man in confizione di satali, , Filipp. 2015, 11: " Cui assedierei in modo, to che sti nu upoen Annibals. o qual a'é altre più accorto comandante, de assediare invece te stesso, , Dal qual Inogo di Cicerone si piglia partito per emandare Petronio, c. 141, dove dice: "Quat sotem hic insidise root a ... I tenivan ladinnA sidon sino tua I taus rigattera qual polés, she Barmonco erede ponelaganun; desendosi pinttesto leggere: "aut quia noves Annibul navigat? Cost Linio, xxes, 14: " Noons Camilton; " frare adoperata sessia da Claudiano nella ledi di Stilicant, IL 3001

"Splendids suscipient alions to restra Camillum, ... Omnibus sivibus remanis. Valerin Mastimo a Magazione i librirecco carrier stati necial ottaves.

mile remand, a viere che sia la mainione sulli varisimile. Platarco marce on a spontage il norceo fino a cento a cinquantamila, ed è secondate in gnerio con pererio de Appinto, il quale noni alla somme di Platerco serrippire ben eltre deti miclinia di meli L

Tárezánnia. Pempeo, nea testimonizaza di Cicerone e di Vaterio Massimo, direc gren lodi al costai in an's dune use mititure. dichiu andolo al tempo atesso cittadino remano. I postari di los directnero illustri, a al abiamamon col nome di Parapen Muora, Vi di Burak, seli Annali di Tanta 11. 18.

Quam terribilis Italias a. s. imminese. A. qui lo lunge al anola riferire quell'epigratoria entico dell'Antologie latina, L.1, p 3m1, che il sciebre Scalierro querro ameznatamenta dovarai intendem di Mitridate. Le resportismo per dieteso, secondo eta fu emendato da oni: Adepies anon vatife kulnizum zlocia reenu

Altim et carli codibus extulerat : Terrore hie belli magaam concus serat urbem: His resul Asian Graveral et manulat. His graves ervitium jum jum juht Roma Geschat: Castera namune viri cutvida annevierant: Caumandita inmedia rerum sertumias proseces Corruit, a potria paina ia exiliam. Tale Dear numen, tali marialia nutu Fallex memera temparis bara premit. Mira upell'esso, cui soperbo fea Vasto regno, e la gloria al cielo ergaz-Terroes cell are all'oniversa terro-E. morte us re, che la grand'Asia serro. Giè già te pue rendes aggelle, a Rome. Li che col ferre ogni altre cosa ha de ma Ma sorte ruppe a mexac; agli costretta Fig. coder, della catria prim a reletto. Tal di fortene è il crono: la un memesto Sperde tal cente nent mortale twento.

L'augremento dell'apigromos è preso da Cicerone. a favor di Mar. 15: al must bonco convicto. anche maer ricorso per poterna le singule parti spingare. Il terno serso dell'epigiamma anni è publicato la eltre (disioni)

Ten raram big b elle may own concuses cat erbem. Similmente si legge presso Sallastio, Ep 1, 2; a negus ordis tarrarum dello concus sus faret n Me tel verso, a petto di quello che ho emendato in, mi par che abbia an non so chi di languatezsa. Vellein dien: a com terribilu Italiae imminarel; = 1 Lucresio, ISL, 846:

. Omnie quan belli trapido concurs tumulto »

i vessi cettime n nitavo sono al poeta samministrati da quelle parole di Giorrono, Oraz. Illi. s. Consustata deveninació a mediam cerono comismo cerono comismo cerono consumo certamen adque discrimen, n e da quelle nitre, m, n : n O fallecem horazione spera, fuerienza fortanta, el insense nostrare construitores! que si medio aputio assper françuntos, el corresust. » R verron mitimo con di siese conocamente:

## Faliax measento temporis here dedit.

Si des per ovventura serivere promit la cambio di deslit. Ovidio, Triet, m. 12, 67:

n Hamanarque memor socia, quae tolla cosdem, Et premit. n

Concetto à questo desente da quelle notimires parole di Esiodo, "Esp. nul "Usa. 5: "Pla ple pris Sechu, fila di Secherro zaddreva.

(Poich) facilments sublims, e facilments

agoore deprime i sublimati)

Esport la voce avereis siasonde al contento pre-

## Altins el caeli sedibus extulerat.

Hora significa firtiese che mota ad ogui ora, come appo Senuca, T'est. SpS, dova è da radere il Grusovio. Henz propriamente si attribuica sita fortusa. Così leggesi in Apulcio, Mr. 11: a Affibiti Factiuse notas biberier: n e x: si Hace ferelesa Fortusae outum litere non potuernat, n — Roubenio.

Omnie imperia ... and diesit. Alta luggom: numin imperia... and diesit. Alta luggom: numin imperia... and diesit. Vi ein visul direct all'induiere un'inquatto diversa significacione dalla consusta. Additiere, dies Petes, properia est idem diesora, est adaptate diesarda, onde il delta nelitiere uver quando gli suspisii enno frecerció. Ollimentatele, ma qui Pradificare visul darda, labbandosaria, astionettersi, e ve ne sono eccupia a nagitalia. N. del Tradatione.

Care, XIX. Girco prolation Marriera, Musica è une di ai unogli di Frunco, e preside delle pattori di dei forma i il forme la di presso Mistorous, leadendori dagnare le seque the vi condineo. Metione Germanari. Livio in chiama Gillo di natione, intendenda con questo nome, como securia fanori i Liatio, i Climbri e i Tottui e until quiti possibi de soccioramento in nessi si-tutti quiti possibi de soccioramento.

Instriounli.

As picient Carthagines. Valini tolse quasipressor lind qui magnidos chito di Mario presso Pintaren, in Mar. p. 4sp, B. e. Vs, noconda che his releate Frusic C. Rindi sedere sulte sevine di Cartagnet: n dette, che Pintaren ponti dipiage no quese parsie: in Mario ne fa velette suni bene nol suo detto la sonsigliona de vil tri i reventu di Cartagine in su propris. » Questa stense notto di Minti pere dei un atato valdo males di Maniiga, n. 4); no di esprimanvaldo males di Maniiga, n. 4); no di espriman-

Ché da eventura eguel colto egli alfine, Della Libia sadra fra la ruine.

non the da interta poels; Antalog. let. t. s. p 535:

Ore Cartago in fra sue moli epenta Vole Marto giaceral egro e delente.

enne o inita ragiune emendò P. Burenanno Secondo. Lipsio poi fiteli primo di tutti a redere, che questo lungo di Vellem fa imitato da Lucano, n<sub>i</sub> 90; dore duse:

Per li deserti regui del domato
Guegarta il piè ramingo egli condone.
Al deol motus confecto ei da Cartago,
Essa da lui ritrasse; e l'aco a l'altra
Giscente al par, della fortana il crello
l'erdouseo ai celesta. »

Un tale common di pareri tra eli scrittori con deesi avere per secidentale; soni per quento spetta principal reguta a Lucino, abbiamo prove incontrastabili, ch'egli toglicuse non puco, siccome da queeto, com da altri longhi di Velleio. Runkenit - A questo peoposita fa multo bene quel hemo di See, Sulpicio a Cicerene, I. 19, ep. 5; et Ritornse dumi dell'Asia, ju quello che de Egina naviga a ella velta di Megara, cominciai a gittat l'occhio sui convicioi prest; da tergo avea Egina; de fronte Megare: a mareita il Perco, a mancion Corinto: parai che un tempo rezun fiorentissimi. ed a m oon offecon alin agreeds altes the raders e frautumi. Il perché tolsi a pensure meso atesso cosìs nime, poi omiocistoli poetiamo a maluconce, se alcomo di noi morre de sé, o è finito da altri, meutre ella fine la vita dell'uomo non liu the breve durate; e qui in un lopzo soto gioccinan ammoutail i cadavers de tante città .... - Buclet.

Car. XXI. Asculum coperat. a Pompeo Strabone, derentain acra cope cao feero e facco, non 200

printe cestò dalli stregi, che non fossero plicale le nunbre di Lanti eserciti comoinzi, e gli del delle respitate città con la distruzione di Ascolo. v

le spogliate cillà con la distruzione di Ascolo, vi Floro, sia, că, că, In corpur sunritui Cosi al assendo stato nociso de un fulmine, quando reniva portato e seppellita, il popolo sa lo putat, a ne stratcho di

cadarere con necini. Vedi Pintarco, in Pomp. Sen duen, ven trez. Volgermente si contene dut fantigae Pompeie, Pona dei Rufs, elemi dei quali furoca detti fittinici, l'altra degli Strabon).

Car, XXII. Nepus licentis gladicum in medicorem survivam. Un recchio libra, per testimosisma di Buren, veres : "nepus hernita immedicoria verisiona, "Esperò lelesio corressa: un que licentia en medicoria resvisam,", La lesiona valgat è intuste de precirie." Coè acche in Ciera lip. 11, 21 " nu qua gladicum est licentia ve veti coccur licenti. "In cia ci la sun luoge simile, che qui il pariebbe nepestate."

Love numer valer premanur perpetite. Inlorno al genere di purate, onde peri Cetaly, Velleie ei recorda con la reclirate di Lucago, l. II. v. 174, il quelt pare che segua Salimitio nella storiu già perduty, aircome fece in stri Inoghi. Arrogi Davisio, s Cices, Hat, deeli Dvi. ps. 32. Invoce de perpotito Lipsio leggere pyrlite, credu guideto de Viller, Miss. 1x, 12, 4: a Cetoly, into-Bertata di colce vive, e sistabilate con even fanco Le tua etacus, si rollogò de sè rlessos wort qual lungo Valerio edupere la voce allero. Apche Bornames in questo sito preferiya la Leciose del Lipsio, cui postis cantò perere nelle interpretazioni a Fedro, ry, 4, 16; e n'hs rapises, postar pelire ha to fogue Is stems propriets the perliners, sia che el tratti dell'ambancire, o che dell'intonacare. Levio, xt. Sa a v Piantò cologne da imhistoria til interpo a feires poliendes elbo). Columella, vos. 3: a Le necellais el vogicono intonacare y dentro e faori » (polirolas opere lectorio). In quest, e altrettili esempli che si pol rebbero adduzzy, a significare cost fatto la vero, si adopety al semplice police, the in variety sestituito suche ie Velleio, spesalmente perchè stalle monte the quel camerotto fesse perpatitur, ossia lutonicalu vil' nlime perferioni. Se nun che, in iscambia del semplico police elle volte si esa il remposto percolire, siccome ti leggy presso Festo, v: a Rodus, vestimeotum rade, nos perpolitem v. - Rankenio.

Sad quidger personn e. — tamante.
Sad quidger personni mercer force, Cod
terrise la prime edizione. Acidaño coll'ugiocorre
le capulativa surigeo iotroduse la maggior contemp ne che essi, Piultosto si dorsabba livus yla
dyella voce force sircome iantile. La quale qui fa

introdotta metod d'un inogo simile cap. 28: " Ut neque occisi bostis, quam civis aberias foret praemiam, farretque quisque carres mortis ana. ,, Questo esse " mercello del propria periodo o della praoria morte, n è una forma di malare.

Quata esser "mercelo del proprin perlonto o della proprin norde, n è una forma di pathera siasi soluti de di soluti e vuel il medicamo che: "l'assiso è il premio dell'ureisore; ... perocchè i beni degli nocisi venivano totto divisi tra gli accisori,

Cap. XXIII. Onedrnatem solvi, a Cioè la pour la parte, chy dovousi dure al creditore per saldo del con credito, perche lo tre eltro gli eteno della legge Valerie transpuelate. Tely e il tenore drile nuove tarole, and a she Vetleia chiama terpisame la legge di Valerio, come quella via comandara un' sperts inginstinia, ed era stata imposte dai tribuni dalle piche con fini torbidi e sediciosi, anni che ner sollevare il pubblico de una troppo e quasi insuperabile indigensa: nel qual caso soltanto, quando cioè la usore troppo dellose atterrassero il corno della sepubblica. come fa nvil gomo no liquore marcioso, che depocorrette le membra cui eme, nu corrempe le interiore ; I decreti delle nuose tavole, mirendall del lato di necessario soccurso, pure che si potrabbeen qualche volta sensere. . V. Cel. Rod. xtt. 10. Vedi ciò che a gerato Inego dice quel peremo pemo di Gronosio, dove regione de grandy vradito into no alla pecusia degli antichi, itb. ry, cap. 5. - Bealer. Poson .... consecuta est. u L. Valerio Flaces

mendeto erllage e Giova, por succedere e Salla, vaccolo la odio il suo escrello per caricto diovarizia, fu ucciso de C. Fimbria una legato, nomo euderimimo, « Livio, Comp. Exta n. Maltiplices Piravi portur. Archelto, pre-

Maltiplices Pirran portur, arconto, prefetto di Mitridite luttifică al Pirco di sette corse di mareglia. Orosio, vi, 4. Attica fivri. Questo ere un proverbio greco,

com est i sche significare con indimenda di homori, date versica significare con indimenda di tempio, del finale di tempio, del finale con indimenda di tempio, dalla Fede dicata, che ai trovatà da Atanca se con incesso del della della considera della con

Parentens ad ameria. Monti leggmen in omnia, vitri sostengono ante ameria in senso di principalmenti, come nel su delle Georgiche. a Dulces ante vanuia conste » ma sa queste ultima caso sareibe dare al discorça una gradazione che puola non ha, sei una storza el sentimento senza sia vi sia uopo. N. dal Traduttore.

Ces. XXIV. Forte Altri leggono farte, ma quanta i na menifesto abbaglia del copitte, le cui leggo cel Vonio, a con gli editori od asuse. Runkeuna legga forti, abe pasmi non si conrenga cè a salore di Miridata, nè alla poca aisua che Velleiu senhua arara di quell'arione di Finbria. Ne di Tredultore.

Legati Parthorum, Pajchè fino a quel giaran non res passata scrups currispondenta tra i Parti e i Rumani, e Silla fu il primo che abbe la gloria di vedere i Pauli scoirla richiedare d'alleanza a amierna. Cost Plutarco in Silla. Run è da passase lu sitemin che Silla la quel congresso fece porre les sedis, una per Ariobarzone, un'altre per Ornbazo (cestai era legato dei Pazili, ed una in merra per sè, a così sedata tre due, dinde udienas al legato. Orobaso poi pes essersi degradato col redess da inferiore, dal se dei Parti fu falto ammanare, a Perocché un legato ; al quale si dos il medesimo cours che al principe, da cui è spedito, se ca foare presente ; moche tu fatto di postu des sostenere and fermeran il duritto del suo principe, o foggire piuttorio del cangresso, che sedern alla ministra, o in altra posto anferiore, n essero l'ultimo a sottospriversi : che re cual si si nusha, degrada di molto il suo signosa, e morita di essem stimuto nu dappoco: da che un principa te più conta delle sue diguità, che non di tulta coò, che alla dignità stessa reava di coasede, n Sonn questo le identiaba parole di Friderico di Marsel, Del resto Putesno, dieiro Platarco, sostions asses ciò savenuto dieci attai prima di queale tempe, unando ciol Silla tenera la Cificia in gualità da pretore, n'a rea già citoranto Aziobarmae el regus di Coppedoca.

Ab exerción interemptas est. Cestai solemba pasas cella Libernia por intenteria pocia in Sitta, fe lapidato in Ancona delle truppe mosse a sediciore, come attesta Pantora degli momini illustri; o cessa un dice Plutarco, decapitato da un centuriese.

Car. XXV. Ac justiniero. Si disputs tru gli interprit, e soci rum ar rafione, che abba a fara quella pasicite se. Dusanno congettere che tro un allaba di qualcha sece in parte susarrita, orna dera: "dem sicial circi, quistismo lunior. L'editore di Batilea una con Barero la gritano var, e il desuno cortere: "dum ricosta, justismo lenior., Si potrebbe forze, una nes sexua sitracchistera, susable a romo di arian. Quanto

poi a qual " justinime lanios, » che il Lipan tenta di motore, recone sempia in Picia, Paneg. pa: " aplanio melant, » ed è frare greca

Post victorium. In un esemplare se lico così si lagger a Posnit rictoriara que demensdessoutem Ti fale cum Norbano concurrerat Sylla » Corsto corrottusiono lunen è tento le atapo dell'ammattem conzulture, che è forza gitenesto per incorraggible. lo nullostante (surse uzans i bracchi da caccia) non rimani di arroristare one a li. fine a che non be trevals una qualche lesione. se pun la vera, almeno alla vera nuni somigliante: ed e questar a possit sictorism que demesa de monte in Tifate cam C. Nortuno concurrerat Sytte, w Era poi Trieta, a della del Votsterreno, un castello delle Campenie, pon ducesta de Capas, dura Silla mara in battagtia superato Norbugo. Burgro - Più felicemente, elexono in perte, Intlié questo negozia l'editare di Besiles, così correggenda questo luogo, dieteo i vestigii delle corrolle legione : u Pust aietorium, qua descendengmontem Tifgle com C. Nosbauo concurrant Sville, will fallo steem unffraga alla parola decoradear : poiché l' combattitori angliono dai arti di monte calara al niano per iscontrarii. Livio in un lnogo molto simile a questo va, aqua Samuites Trésta, imminentes Capusa colles, quam praesidio firmo occupassent, descendant unde unadrate agmine in planitism, once Capeaux Tifetague intenincet. » Oud' à che melle unite un dice dezegn. dare in paiem, in nurram, nr. Vedi Giuranna Touslo, V. C. Emand, in Said. 1, s. p. ga; to mi starei contento a el falla lexione, quala obta si poteses ritrosare un esempio del resbo dazagneera contrutto con l'acconstien ; pointé quegli sacrepte che repearte Udendos piu in prose di cotsì cust resione, da Svetonio, Cre. 35, a da Apuleio, Afer. a. sono lultiquenti Incerti. Nè conviene permette matere mentem in monte, perchè v'à unite il numa Tifura che è un neutro plurale, mon un sipeples femultoino, come e tosta inter eluó Resues, a Cl. at, Lang. q1; Nondemano Messo Arusiano, nel libretto me. delle elocusioni, ne teglio oral serundo interno la costrucione del verbo dignanden. Ecco ali asempsi nh'ai po riferisca: a Degredior Illom beurs, w a Exercitum diminit. ul poissum Alpes degrassus cat. > Sallast, Pin qui ptaistio is lazator he un qualche appoggio : ma aut) nictures concurrere com hosts, quale maniera è mai di porteret Burmanno, a questo Inogo, o Dukero, a Fina. 111, 21, 12, sortengous non esserei autore che du autorità a frase di tal guias, coll'averagle adoperata. Benhamo; sus pure incredibile elemental casi dotta a siene la senti accecara da un picciolomizan errore. Se infatta alla pasofe que si frappose una sole lattera, e si legge gafa, il sensu è bello u spinazio. A Pett alctoriam, qui a descendensa montena Tilsi a com C. Nesbano a cocurreral Sylis, grates Diama, cujus anomini ragio ille secrats unt, sobril » Così m, 25. La prima tellizione la graine non qua. Ruschoo. — Così appendo si lega nel trato presonte dietro

tal cos rezione di Rantenio. Es consulem. Cios Scipione, cui Sillo ristan-

då ann e salve, dope sverås siste a prese in balneglis. Quanto pei s Sertorio, coarma altre satore, da Veldeis in fouri, dine carse tasi vennta in potere sk Stila. Per lo obn Cramio, che persitro è troppo sudnes nel casar quallo che com gli va a versi, sospalia casera spurio taldo quest on membro: a Q. Sertoriana, prob quanti mem bells fi

Addin's dese. Un vecchio esemplare porta aceisto u dde, žiž: onde jo giodlen doverni piuttorto leggere cost; a agree cameis adduzit dese, hujus gralas relig, memoria et inscriptio templi addina posti. » Burern, - Nell'edizione renama la rirgola è posta do po u*ddamit ;* non depo dens. Burero altre non foce she mutas sito ella viagola, e ports imseer dans dans papeare per cosa si legeiera ci mene aumeo erandizimo. L'aditione di Builes in combio di adduzit, legge e ddizit, cioè doed. Ottomaments. Ginstien , xxx, 5 : a None insupes civital es sociorum videm titulo pecis eddietas. a Valario Massimo, a ti 7, 4: a Nequa erubesus si totom, premontorium addicera, a Vascosen. legga: a segrosom conneis: » ma legge alla sciecca. Bana vend. p. 7, effect nea lapida così scritta: « Deo natas no, pro restituta asiatudiae, ax voto sediculem T. Autonine Pelicianes data addicit of contour turn fundam tripum et tricenum fareram cum ole to | m down Giovanni datle Vita riferisee uddicit u mediculum, ma in fello, perchè si la regiona, che il conteste mige che se referieca a Dec marne. - Rankenin.

Hodiague , es tuin la testutur narea intra nadam. In un recchin escuplare così si loggo. a. Hodieune era bela (mistos serva, Interes deinde con, Caabo na, et C. Marina septiens, etc. "Burero. - Renne o distro congettura, cinendo a guerta guiau t « Modie tabula testatur serea intra ordens cosa, w Marlin però l'adilore di Basilea : a Et inscriptio temple adfixe posti kodiome, et tabola testalos perca mera sadem, Deinde com. » È quarte la legione she abbis me introdutto nel Irato, electros quella, she più s'essicina si sratigii della vecchia scrittera, e che fo esaminate porte per perte delto Stanlein, ad Ecchif. S. a., Teb. 41 mm anno che suche coloro, i quali can hanno vedote la prima edizione, possens conoscere quanto traveglio si è porto sì de noi, she da eltri pes dilucidane strento membro, nogiamo loro noti ouchio la L'ATRECULO

scrillura dell'acito cessoplare, con correila coma sta. a Poul i riclorica, que demendementem el fais came. C. Nerbono concurreral 37the, graite Diama, respa nomini reglo illa secreta cut, substiaguas, substitule in medendi que responiba non dista, grossque conceis addazit, desa beiga ganta religionis menorio, et insurpola templatifata posti bodieque crabala triatata erres deiode cose, a — Rockenila.

Cax. XXVI. Merius, reptime cons. filter. Twit gli selori i accordano i die che catato in fighiolo di C. Muria, ceccio nh Appiaco, il quanto la li core G. Bielino del firatalo i caso C. Bierio, a mon apparlamenta e questo, ar mon force per docione. Quanto pol al'Irtà, differendano ten loro, Lisio, Comp., Bb. exirar diennola, che increato canada prima del accionimo monta Appiamo, sue guandogli venil sell' coni a l'antore degli mo, sue guandogli venil sell' coni a l'antore degli concenti di partir.

cinque. Scacoltus a Quest' gesernà la previncia Scacoltus a Quest' gesernà la previncia d'Aria non tale integrità a forentza, che il sendo con suo decreto proposene si nagistate il ha in come ad uno ministrare. A vider. Rest. ble ven S. Gli Astidi Casicoldo la nessa di last stabilirono vu giorno ferdro, a lo nominaziono dal nessa di la disessi, Cercenso in foreda passo rella Varzino, a sesti a paraggi in va questi della prima previncia dei suo vere solitante, a la foretrario da suo vere solitante.

Quantum hajas glarias famas par accessiva Nuc a sprank indicacion in aquento lospo il sentimanto di Velebo. Dajo o Rankanto diomo chiviba cerca di si sun, ano no la considezo. Burmanto correggi ceri. a quenti into dicia lavida coma Adolhia coma survivini seminali il Oslania: a cone sinto a pia eminari, patria perto. de paterna, a riferiore a besta puede di Calpunto, con a chadilia: considera il patria perto. de paterna, a riferiore a Besta puede di Calpunto, al considera di considera di considera di el considera di perto mora salva di Organia comistale que come salva de Organia considerata al consal, que mora salva de Organia comis-

Ablace a mass cat. Cost a more not fast consolari; me concern Lippic de Vatiles in tangla; circa is calcada di a sammler; cassada che poce dappoi acress: a affan di prepietare is massenti dei forimanto gierro, in cui difrice Telesico a l'acrestico del Santali, sifti stitula i giucchi dili Circo, a le cuittedi al celchono del nume della viicioni sifiana ri i quali giucchi greptisi sono segunti mel culemdaria, retuono al giorno algustos recondo di situlo. Reparer intil sea Shantani Rapar. Motte checked and mark of Good and in slicked sealer air forders in Resea, mostifi chief popule d'une forders in Resea, mostifi chief popule d'une trainer. Le constitute de la separel, consiste de si estima facilità proportita. E., mar port Ramanie d'esco, le les friendres l'arrocci situita di aus tippas orde reviene cherat le que de la sague ai guessa, evide è hermano el tric elesses. Similianos la sus igni social evidence de la sague ai guessa, evide è hermano el directeur. Similianos Livio, mo Gi, d'un el decentra de la significa de la segui ai guessa de la segui ai que de la segui ai que la segui ai que la segui a la segui a la segui ai que se de la segui a la segu

Veng, di Mail, viz, 15. — Ronkmio.

Minoso fratas Thierino. Non di Mario, me di Peorio Tecino, il quale e van perijisto pressola porta Cellina. Alcuni però scriscos che fo neciso de un servo, pes comundo che giicos e seva dato.

Tanta patris imagina. Runkenio auste inrece mogias, parela abbravata de magnitudina. No è molto purificatra il concetto, se s'immegina the la grande conhea si Mario gli stesse allato, cho nos se si como tile quella parola, alte nolla sil noina trappatenta. Felicie monean adamenti. » Il nolo L. Silla si

e vice nomenousempate. Il 1800 to 1801 il 1805 to 1805

Sub ainz tramine, Gronotto, Omerwanone II. 23. legger a gol sine or us nomine avilance victorise celebrantus; » alterendo quella parela esstoreno per caso dell'ao, perché questi giunché soco delli mitanto, a ludi sictarier. » Burmanno Insece: a quibus sub dess nomine syllanse celebrantos victorias, a Pere che Velleio aggiongene celfanos, poichi in seguito el III algochi elle vitloris utitui Augusto, me con eggiuntori il suo notée: i quali nel calembrio, el mese di Luclio. m oo oppeliati u ludi aictorim Caesaris. » Questa focse è la matone, sude Valleio aggiunse syllunee, perché sive peu facileanne degle ellei grucchi. quali ai distraguemero. Esperó non si des coarre le coarezione hirontime che con les a col mb idue nor nomine syllanae victoriae celebrantus.

Can. XXVIII. Ucum distatoric, ats. li Brosno congettura che si dobba leggere così; » figu d desido meta o S. Tullio continuisse, potestatera imperio (prob ras ad sindimudom mexico pericali) spollantem; usm multi shusi erast eo, w ---Non o e luogo in Velleio siù malendato di eneste. ne più controppro fra i critici; le cui congettore, m io le volessi nacigare, mai #40 verrebbero alle des. Vedemo résttorte la scrittore della edizion prima, sh'é mostacosamente corrolta, a Uti adparest populam sho, neam dictatoris sel rustu desidensa Tulio Co tieruisso potestatera imperio, prob res ad viedicandom maximi periodi, melia monterantes i manodicae condelitatis licentia monest. » Avvegoachè e spisoara codesta scrittura. nessuoo più infelicemente che il Rouszo diede opera; il Gianti però prescelse le congettura di isi, e la conseguó alle stampe, cel solo porre ese in lungo di Anusi, e epolientem dopo erent es. Molto più accurata, e io paste anche da approsorsi è la correzione dell'editore de Banles, il quate con scrime: « Uti adjurent, populare romenera neum dictetoria neu tem desidarasse. gam timuisse potestatem imperis, quo priores ed aurdicandera maximia periculta rempublicara usi fuces of, immedicae crudebte tis licentia usus ast. w Questa consessone per ceuto ha del buque, che Aldo il napote primamente, poscia Lipuo tallo at le eperopriarone, metendene soltante qualche nonnolla: ma la fenero de poco ingenei nel teorre unda lo everano derivato. Io poi, socompagnaudonii dietro I aestigii dell'antica scrittura, o transdo neo da afrans delle corresioni: eltrati, mi fo ardito di asserira d'assera ritornale e Velleio le parole, che gi involè la corruttie degli esemplari. a Distatea crestus (cui ot honosis, etc., etc s sperest, popul era romsonm teams distatoria hand lts in meto desideasse, ni in otio timulase potestatum) impesio, quos priores ed vindrandes maximia periodis rampoblicara usi econt, co in immodicam crudelitatic licentium para est. » Ora è de randere rasione dei sincoli mplamenti. Primamenta in iscambio di ont metu desideras, si è scritto, haud ito in mosu deaidanarca. Di queste purole al des a Vossio e Gronovio, osservenione is, a3, Aced (to; ad Einsio in meter all'editore di Basilee decidernass. La riu era etata confora con la prima lettera, della you mets, come pon di redo interviene ne'vecchi eseraplari di Velleio. Matus equiscle o Seilum, e no da prova Vellajo atemo 18, 26 : a repolsoque externo meta . w Tacito . Islor. s. 86: " Plera slis, rudibas scoulis etiam in pace obseresta, ques nuns tantem de mete eudomitus. » Vedi Famio a questo luogo, Ineltre da cuella mostrupse scrittura. Tulso Co. si è ricaveta na al medesimo che pere, e si oppone a metur, che si è detto ensivalere a Aelban. E di revità Graciamo is Velleio stesso s. 23; a Via in bello hortibus, in othe cicibus infestissimus; w in Ginstino, xt. 13; a Querentibes somni ces seas omubus inter pericula, cojna etiam in otio semper percior feerit, » Di min, l'editore di Revites in lango di proferez sostitul ottimames te quo prioree, mbheus del pronoms que nel codice entico sia suortito ogni vestigio, come si smeati al leb. 11. Ro. II medeumo editore in cumbio di cimdicardan maximi pericuti tuotia mati, prime con aguale amentatura ajudienzdem mazimiz periculis rempublicum usi, quantunque à possu conservare anche il sindicundum. Ansi e de conserversi per la anyunto, se della rigellata voce spoliam in na tregge con remunitiosas, mo nopulum, come fece Bermanno, Dinei Grenovio dicidendo quella parola pererant, a e forma uni ezone, che poi l'editore di Rasiles tramaté in set fuerant. De nitimo, al dietro Davisio, a flicea. Trucul, disp. e. 211 che dietro le mia cotteziore, bo rejette le parole, immedicae erude-Lituria liegarin asus est, a ei ho siposto in quella cere, in immedienm crudalitaria licentiam neue este II che non solemente risponde merlin all'ornosto ad ciedicandam maximis peritulis remoublicam, ma exiandio è confermato da Veligio atasso II. de: « Osi sempo et cibo in vitam, non in coloptatam pteretae. » La an anche qui andò cos fam, come sopre, cos la prima lettera della parola immodicama lancadicom licentism è fruse di Velleio, come si poò cedere al libro it, 68: « Immodite et intemperties Inheriste asos adversos C. Csemrem tribus es pl. » Ecco intera l'emenda di questo lauro. Non hopota to contenermi dell'anire al contesto una cerrezione così perspicus, siccome è codesta, e da tante suffragio di eppeganti ragioni coses bossta. Del che taste più eltre mi desi encressione. quas to più s'intendera dell'arte d'intespreture. - Buckenio.

questa veriasimo lexiona: na ila acia. Ociare son- 1

Judicium hiterioni en efect. De rechie some place coli la si historicani en allo. -- Barren. L'Acisico el Rodino corresso Attricia excelet. De l'Escolaro historica personamente excelet. In combio di Attricia rum, Varon, leggi si maggio de attricia molt. In terredito contra di l'accept, che la lan, se la voltan dere piocassata di lacore, che la lan, se la voltan dere piocassata di descorregger con la fin quo artela parliada si des corregger con la fin quo artela parliada di descorregger con la fin que artela parliada si acceptata del productione del la considera si ratta qui di san l'attente, il quele shibis situ chilesia sono speltator, al bare, come cuertra chilesia sono speltator, al bare, come cuertra Gentres, di ono questione quictano, che alchia ficto correcto consiste un invisco. Cierce, a fine, di Rete. cons. n : n. Dispois che il comisco con que richiato, con discone por consiste con que rei della consiste con que richiato, con discone a mosci a motto en procesi della consiste a mosci a discone a mosci a tenti con el mosci a mosci a discone a mosci a motto, on Partico en de Eurome, n : q : n il correction della colorization della colorizatione della colorizatione della colorizatione della colorizatione della

#### s To his, quae primem Caecilii didici zoras, Partim som excum exactus, pastim vix stati, v

I Greei perimenta dienso sharros, sustratos, fußidates, fustween Ved Polloc IV. eag. # T. Emsteansio a omo dottissimo, a Lucian. Migrio. p. 48. Ore sì fatto è il sento di Velleie : Questa oith anlew guardare \ seoi cittedini oon al aren curs, the milt ad one persons infame, a na istripas farera comis di agis contra a colni, dal nuele era etato insolentemente villannerelato: esta gia involuen i percussori colle taglie che propopees, a trucidare I cittadini. Quella fermola judicison reddere è già spegata de Gronovio, Osservatione 11, 23. Bel serio muesto loggo runte essera agracato a quella, coi annii Antonio Scoltingin, Eserc. a Valer, Mass. 1 H. v. p. o. 5. dimostra che anche gl'infami e disonorati poterano agra contre a chi li adontava. - Runkenio.

Hec tamen in over Alomi estici a tomos rostituscomo contens a tilti, me fam la car; attri, ec on quati Acidalio, sitengono la paeticalia tamen e conditiace pro der vi is tottiana taman oppos a solum. Cost Pronino, u, 13: Dejecit se la sistena, sa mque non temás, sed voluminos correlatos trans etc.

Cer. XXIX. En disprints paratemitique. Le desse de la lega 1 se del disprites constanti, que fa illum ciu. Il Manacio inecco: sel cet adjustice, constantique, que fa illum ciu. Il Manacio inecco: sel cet adjustice, constantique, que la illum concenies amplitudiem. Il Bentran so amaglio: sel de disprinte constantique, que illum concenies sungitudiems festacuange em lillum concenies sungitudiems festacuange em concenies sungitudiems festacuange em lillum vertica de la lillum concenies que de la lillum concenies que la concenie de la lillum de

Patentine quos henoris course. Pere che Lucano facese suoi telli questi coccetti di Velleio, quando castera 11, 195:

... solls not there
Di che si dosi dritto offen la garren;
E d'alto ouen tinene, ri del dater.
L'asseron ottare, a con fea gorre al rego...
Molto amb l'arras, e souh la poce armate
Per che tepata li fere : egli le glorie
Libba "asol cenni, e che ventito anchare
Del potere, o che apopilo che le franja la
E mato albergo, e da fortuna amito
Mei una corretto...
Mei una corretto...

In reconcilion do grotia. Lipsin Irgge a la reconcilists : w me non c'è regione d'introdutes nn mutaneoto. Veltejo vunt significare che costai fu il phi fedele che fosse mai nel riporce alengo in grezia eltral, al che fare bisogos la fede sopratinito. - Voscia. Questo unoi reser detto suche del repueltunere alcuros coi suoi amnii a namiri ; në fa mesticri leggare u reconciliate, n poiche feds vi vaole aushe nel ricoccilingo la unicizie, per neurie non con dissimulatione, me con animo e dusiderio che durino per sempre; e di tale effetto somunto è la fede busta a vernos : così al contrario Nerona mon « riconciluzione aimaleta » ingannò la madre sun ; come nerm Sceton, 34, e Augusto infranse finalmente l'amicuia di Antonin semper dubbia ed incerta, a mala puntellata de narrecchie ricoociliazioni: some il medesimo Sveton. Ang. 17. - Burmanno.

Car. KKK. Occor. Coal seriese Putgano in cambio di Ecrrine, che giammai non raistette. Dea poi re annoverste tre quelle rittà della Spegna, che prestaropo fedele serrigio a Seriario. Vedi Pire. 113, 34 a Tolone. 12, 6. In gumia città fu freddato Sertorio mentro przezayo in eses di Perparca. Sallustio, Inter. lib. 10, faccado motto di questa occisione, racconta anche con che ordine crana disposti i commensali di nori praezo. a Sectorio, così agli, sedera nel bel mergo, Saneriore a lai stara L. Fabio spagnaulo, uno de' seratori proscritti, e altimo era Autonio. Dall'altro lato a Sertorio seguitava Verson di lai serirano s r Macamite, pure agricano, sedevasi in sull'estrarao fra Tarquisio r Parperna, che n'era l'ospite, n na fia noi Faccisore, w

Innidium rerum son ed raustam. Cioè a dire, che si porta odio alle cose o da sperani, o già operata, anche quanda esse di odio son sono menteroli, qualcolla prerengano da persone adiese. — Runkenio.

au, Melti interpreti faquo montare più alto

codento numera. Entrepio, che puer è il più moderata, fa commare quen guerriei i a estantamilia. Applano a estale rendimila. Orusio e il comproditatore di Livio ambrano tenerus u an che di messa, i alcebe Vanici ed Elime opienno che si debba, leggere ac, cioè mavantamile monusit. L'educione più ripotta serire E a cocc.

Remail, constant principem, Opesto non convien troppo a quel recone de Casso. Lipsio invece di amajum perire apiène. Limie rigetta in roce l'ammium, a intenda che quella espressiona valga a principe del senato. » Aulo Getho, 11, 10. mest or sener : ... Marco Grasso venire damandato il primo di dire il perer suo : Centre però dopo le nozze coe la figha di Pompeo il grande zorescio munto contama. " Runkenia screta a mox romant nominia principtus, » Peraltro la lei sone volgata si può difendere, se la voce principene si pigli in senso largo, come se relesse indicare la podestà triumrirele, de cui Crusso riesso are rirestito. Infatti el ebbe di quelli che opinarono doversi leggrer « reip. communia peincipem: « gioè la repubblica resa germane ai triogariri. Così Lucus, 1, 84:

« Ben se di mal cagione, poi che sci Falla, n Roms, ormane a tre padrani.»

Si agricose che omazi non di rado si confondera con consonio; poncha quest roce, cone estre molte, cra scritta per abbreviatora. Con in otnose cold, di Glormar ripid, m. 5, di legge meia emniduz staditi; in altra meia commandier. E per ordinario, riccoma si reda in quella drito stena Coter, per Ligario, y, omazi, pommania a faminnera regiantichi manuscritti so en andavano confissa. — Bormania.

Cap. XXXI. Es per consis majore si habedoor. Dalle sanotationi che gl' interpretà hanno fatto a questo lango si peò fare ragiona quanto si abbiano disbllato il carrello per darlo churo e scienale. lo però enidato da une scrittura natica, alimo che si debba leggere : a El per nuesa hovoice moior existintaluture w dalla qual leziona non discordò gran falte l'editore di Basiles, arreemetie Aldo il nepate ne apacci per sua la congettora di quell'editore, che scrisse; a el pene hamine major babebatar. » E che Vellein seriyesse di Pompeo in questo senso, ce na chiuriscono peracchi altri luoghi di questa storia medesima. L'actore perlande di quel reagle e femonimimo nomo, ilice ir. 40 : 4 In cent con ebbe una fortuna più che da ususo; » a menzionando Catone, cap. 351 a in egai com il suo ingegoo erea più del divine, che dell'emane, » r de Lavia

dies, cep. (307 a la tutto era femmina d'inservio rich never aimits sub del che sub unmini a Nelle quali repressioni Velleio, e detta di Alde il pinote, Imità Salinado, Ging, ox, che dice: « i Numidi pa ce e lano Mario niù che mostale creatura, » Lucaso encera yn, 504, così ccutò i

u E dell'useana soste, a cui sonnoste Sono le cose, il mimo ei ne soverchia, »

Chadiana Ledi di Stiliance un for

a Solo é castoi, che dell' imidia il scano

Per forza di victude be travercato, E quel messo, oltra cui totto è di rino, » Me ell'emessione di Velleio null'altre colunto

Antolog. lat. t. s. pag. 204; « Nei crudeli di Libio edneti lidi Femari avoi c'ebbero morte e anente

Tombe cuel, the el tenieno enrena. Calone, il geende, e prò che com umana.... »

A. Gebinius, a Costni, se non ateme promulgata une legge lolovoo la guerta pérelica, era per certa nome tale, che condotto dal bisogno e melmgith me, avrebbe fatto il corsale. » Così Cicce, nrus. dopo il ripatriamento. Geo coestes centulto, II chiarius, Guiscia

nacregas : a uso nichistito : w michè gli antori si accordeno in dire ebe la guarre peratira, per legge di Gebinio, fu commessa alle cure di Pompeo; e Patercolo stesso scrisse poco acanti: a A, Gabinio tribono pubbicò la legge, « Si ha regione percento di serpicare, non forse un qualche preligente labraio, non bene avendita la forreola P. S. con the s'indicere il plesistimo : abbisei sortificito la voce tengiutcontultem, che si potuve con le lettere S. C. - Peterno. Gli serittori perality a confecciono spesso la due prefete parola : porché, siccome le più ealte Il senstoconsulto precedent is legge, cost gli scrittori are mano specia, ora conila papola a significare il sordesimo

In M. Antonii prastura, Davisio alla Tuscul. v. 21 congettura che si obbie e leggere: a Marco Antonio przetori decretum erel. » Ma non d'è ragione d'introducre mntamenti. Questo M. Antonio è quell'esso, il quale, contuttoché abbin amministrata le guerra di Creta poco filimmanto e sensa gran processo, ripoetò nondiniauco il nosee di Cretsco. È quel medesimo Antomo, di cui Giuceuele, sal, vns, to5:

a É quinci Antonio, e Dolabella e quindi E. il escelloro Verres autre ed coretes Neel, del per tressono occulte energie. E della pace oppressa elti triopfi, s

Aoche Salluello parlò di questo M. Antonio nella

que statio, come ensure dei fremmenti acomo

Atcanio e Cleer, Verr. 1, 23, Persona, as exemple noces. Queste parole enno ecoresce e modo di contenza i policial conces volte una stessa contratione orgalism maggiore o minore incidia, secondoche le presone sonn bene o mel volte eccer colui che la fa, e n loda o si hiatima più presto le cose esteriori dell'pospo, che pan il merita intelineco; e ciò ci percaccia tartamonimas davli esempii. Intoeno e questo mederimo. Velleio aveva età dallo: che eli nomini si secicine, quanto quella da un apereto poeta. sogtiono portere malegolenza non ella natora delle cost, me elle passous, e giuste la proprie toro puscioni. Pertanto, quento e el presente luogo del poeteo eptere, questo n'è il senso : siccome чие регуона пилое рій о тера соі нас енгорю. così anche una stessa cosa produce in questo o in quello meggiore o misore invidu,

> Cap. XXXII. Himburg lass liberas reinublicon. Nou tolerabile in ma citta libera. Cicro n fac, della legge Mapel, a Ouando Catulo To domandò, se foste disposti a conferire il pieno potere al solo Pompos, e ca si paresse di dover riporre le costes eperansa in quello ch'egh opercerbbe à eci, col risponiere tutti ad nea ecor, che pettecete in las ceni costre secretar, el crete fette coeliere copiosissimo frutto della sua enti. « Vedi enshe Valer, Mose cus, 15, o.

Per idem tempue. La legge Aucelie era clota nubbbeets due enui jamentl, sutto I consult Porapeo e Cramo. Con essa fu ordinato che egul grodicio si truttanse in como se fra i senetori, i caralieri e I tribani ararii. Vedi Conr. e fee, di Chen-63. 64.

Multis et procederis virie. Ciò si ruole intendere des legets; per ocché dalle lagge Gebonia era esiandio prescritto, che Pompeo ei potessa sereire di beu molli legali. Appiano ne novess a5 : Plutarce (6, e Flore III, 6, 8, excerde melti legetă di Pompeo, e molti prefetti. -- Becier Per malta, a multis locis. L'abitore di Ba-

eiles introdume la roce proel/a, Il Vesno scrive: a Penedomogno pae renita penelle se renita locia eictor. » L'edizione hipontine ; « Per multa meria ne meltis locis, w Si potrebbe parò avere la conte di avvaebio quella voce per multo, e spisuarle per perecchie volte, malte volte: a llors, agrinote una mile lattere, divertebbe belle o spinuata ogni difficultà, e si loggerchbe cull'e dit. Lemoire :

a per matta er reolfis foits. « Quanto poi alla lola davi da l'altie repressioni torna a Pompo, sani distintamente on perta Flere. « Qual coss, dios vgf., ammierai prima la codesta viltoria l'acres de la valocità, di vela in pierata fan quantata gioral l'orire il leifenismo crito, da vin ni van navra pera sodi perishati. O forse la propositità, de che in appresso nian corsale compare lo manci n.

Car. XXXIII. Perunine expellabatur cupidior, Delta bruga che si denno gi'interpreti per mutare la voce expellebatur, non altro colguno chy incerteues. A Lipeio piace a debellehatav: » all'Acidates a axcellubates o in seque di essere vinto, essere superato: a Gretero e exbeliabato v. o Einrio lenge, se non siù veramente, certo più alla lattus u impelizhator : w Bornamon u exprgnabatur : w Hunkenin u exercehatus . » Ma e she si spassenta freza di correspore l' Cerco che Loculto venire acacciato della provincia per la sua troppe avidità di denere i cerse colsi, che signoreggiato dell'averizia, onde s'avrebbe empiato d'oro le interiore, fo a vi bel meser delle sua vittorio interdetto dal prosegnitio, e fa ceum a si stesso di casere della provincia d'Asia richiamato.

dalto a quemquam omoino parem pe a il Lipsio amy moglio a quemquam acquo anisso perem. s Ma la voca sei ma coe l'altre tellit quedra ottimamente; tanto che di niona mniazione è mestieri, Intorno l'embisione di Pempeo, Cesave atesao, Guerra civil. t. 4. coal ne parte. a El non paties alcuna, che potesse misurarsi con loi in dignità. » Anchy Floro 4a: u Nè Ceure, duce. comportare da avere vg osti, no Pompeo di avere superiord, w E Seneca, v Man. 14: at Era già premeta Persona, il quale non si mendo portato in proc che nella repobblica alcon al tro a rende ca fassy. w E il nostro Vellsio paca sopre dicera: e Fa to pace modestiasemo cittedino, e taly fa sempre, foor miamente che quando sospettava, non farev alcano il volesse peresulare, n E poco stante; « la ana città bhara, e d'agui altre città regiss non ere discrole ch'egli adegrasse di vedere alcono altro rivestito di dignità vguste alla tur, quenda tatti i cittadini erecu eguali, ed egli egasir a lovo n

Quamquam animo parem tulit. Laure l'Aci-

Reception sufferite montifies in reverse morror delse com resifich, cap. 17. a Dappi why L. Lacuitte di recita a Napole again our records, vi alcodo di terreco per laws correre rator a peschiere i Romi di reare, the recipeocamenta juva on rediveno, vgli con tools grifens v core m approprio la pessaginora, che neo Paverbby creduta a trema account al mondo. n Quint la tesso Talla, orat. Fran. desi di y-Quandi I popolo comano con vol cumalni ni Irea la prima volta quantore, pol dile, pel perceso gondre quanto correcto dignita, con qualitanti altipo, cua alla nia persona, iven dia quelnostilla se ni diacera, no di la apprenona, emada na vitta in un risano personata, anno di mante di persona della persona, di contella, per il accesso della persona, di contella, per il accesso della persona, di contella, persona di persona di contella, persona di contella, persona di conposita ancienti di conposita di contenti di conposita di contenti di conposita di conconconposita di conconconposita di conconconposita di conconconposita di conconposita di conconposita di conconposita di conconposita di conposita di con-

Cay XXXIV. Oui omnio incremento sue.

titima loculare fa de Veffei stituta le qui Tellas medicines del virine crisucularia le, di veridi, con tyri, lirut, ghi a les ni piescio qui curreit dun con la sua losi livrate a cicio, da che ci consile a cua sel lu principe dalla laccoda di l'irvestore, che pure rea un balla commissiri, sur visindo leccuenti o de come e della dignisi del popele romato. Precoda et ani sidianza riportate irresti del Gerri, quanto di armai, i (cicipiera segne di cui, capino di altravitati, i detalirazioni del preco venito del cere signitiva del preco venito del cere signi-

Cry. XXV. In obtainer homisons, the context with a disonal independ persons quellandizant account from the property of the context with a disonal independ person quellandizant account from the context of the context

Fortunant'is reso paraster's desiré, Con helbs deprase dissu Cierc paredeux. Y has ai, mesticulte, non ais queste valore, paredeux y has ai, mesticulte, non ai queste valore abbis in virtit; me si overets rejetectée il mone, e questo vaux valge non usinexecere. Neu v'ha suno al modo, che non poun notere banisimon, me gil arese è duttee delta na velociteia, o in à solo pol viporre qui gil of tottase parenza. Colsi al "apposito, che riffica adicatos alla finitiona in una vegiore, il considera della collection in una vegiore, il considera della collection in una vegiore, il consideratione, con consideration della collection della collection in una vegiore, il consideratione della collection in una vegiore, il consideratione della collection della collection in una vegiore, il consideratione della collection della

« Libero chi fie danque? il sopiente, Ch'é sol à sè nguor, coi non spesente Povertà, prigionia, morte; gli affetti In zieletan i in diserusar eli esori Foste in suo cor, e quesi in liscio globo. Tulto ristrello in se, tal che con offen Presa ad esterno intacco, e tel che avventi Fortupa la lui sempre falsati i colpi .... u

Un peraggie tra Catone e Cesase si ha in Sallustle e in Dropp. - Schark.

Sie impendentin ex ruinis ett. Il settio et Catene preside e diciferò i pericole che alla repubblica soarmies and, provementi parte dagl'incendii e dal soggnadro che ai earebbero sparso i malasgi, peris delle mutauone che il pobblico state dosses surtenere. Percochè, accome appara dalle Catitomria di Giorrone, da Salinatio, gener. catil. e da oltri, Califina uvevo pubblicamente falto espere, che e tante raina a tracollamento porrebbe ognisom, che ne andrebbe catinto ogni pin firto incendio in mo danno eppiccato. E appunto contro queste minecce del temerario ribelle, Calone risolgeva i suoi parlari, o proposera come unico consiglio de pigliere, que essolute severità.

Quem spiritum supplicio debueros, prochio reddidit. Alume educani leggon: : « quem iniaitom supplicio debuscal , supplicio reddidit, n Me l'emenda che se n'è fette trese il suo epoggio ie un Inogo simile di Velleio, il 119: a Aueler deditions applicio, quan proello, mori volnit. v Quanto poi el sentimento, Calpereio Fiscos, Decl. eg, dise similmente: a doneró ella pateia questa sita, che solo debbo alla mia forture. » Le quali parole, e dette di Burmanno, sone tratte dalla presente espressione di Velleio. Nei però osserviamo che si l'ano autore, che l'altro non fece che imitere Cicerone, Filip. so. c. 10. a Non è de nome, a torno de nomo romamo, lo stere intre due, se se debha fas dono alla patris di quella sita, di cui clasconn è debitore nite colone. w E sie, 12. u O freinnele quelle goorie, abo doeute alle neines, è state insece subita per la patais. » - Runkento.

Cas. XXXVI. Diremptot gradibus estatu. Page che Vellero reglio rignificant a separati uno dell'eltro dell'intessallo di sob pochi auni, w poiché adopera qualla socs seratis in senso di situ d'aumo. Cori enche nel lib. 1, cap. 16; e esp. 17.

In auspects overes sui cormine, Cioè ratguerdesol, manaighou. Si potrebbe onche inlespretare quisto lugas in senso più comnos, cuendo che i astri di Catallo sono sepsi di scharmi e dileggi contro i Cesari; e comda, sebbese Cautore ore divolgrafi setto ernette di fedi, poe anderono però netti de sotricione. Come che sia. nea mentano ascolto coloro che angliono i strodorre suscepti.

Robiniusque. Di costui fa mensione Carisio,

lib. z, non che Pisalede nel suo del sermose anlico. Una edialone già recchie la avenue enche o Rabirio il printiputo delle poesia, e scrive principer. Ma onv at sa vedare argione, perche Vellejo dosmue shruccarsi cotento a lodar del nari che Vingilio, un poete che oggi e pene si conoscea quendo la ragame non intesse in una fosta amicizie, o în altro che di simile. Osidio pere il chiama : « poeta assai copioso.» E Seneca Benefic. vi, s mi strabre, dice, che Antonio salama egregumente presso Rabirio : n

### u Ciù sol ch'io potre desc, e soi sie diedi, »

Quintiliano per opposto ne paale con più clarrio: u Rabirio o Pede, così egli, non sono indegni di essere conquinti, w Alcual Interpreti in cambin di Babirinique, leggono Vorintgue: eltri, n can questi Pesimunio leggono Horaniazone. Ma già si è osservato altrove che il nostre autore nall'opposerure i moestri della primitica latinità. ne ommelle presso che sempre skupo i e certo she in quarto lengo hanno dititto di essere ricordati, non che il solo Orazio, ma e Properzio e molti altri. Non è donque o leggere più sotto, come vunte Boamcono, a el consecutos Galfuro Tibullus, Propertiesque et Neso; a ne si der fere le mara njelio perchè tra i posti sono qui recordell Sellustio e Lusio; decube offrettandosi Velleio a cumerare gli nomini più famosi, nomina es questo, on quello como perfetto nella sue opeac, e non come expertençois a mos determinata classe di scrittori. Quindi pone Viagilio e Rahisio nowe grands nell'epopen; Livie e Saliustio come nella steria; Tibollo ed Oridio come ori carma elegiaso.

Car. XXXVII. Socarum. Qui ci ha ersore, on le crips ne hanno i menenti, pon Vellese, Labrann m che Tigrane fo genero, a non suocero de Mitridate? - Managio, Referiacemo gli scrittori tutti, che Tierane fa resero di Mitridate. Si appose dungus male Velleio? Carto il potè: re non she l'errore può estandio darirase dalle scritturs, e non è fussi di congettore che onticamente ui trovane scritto così: u Ipse socar ejos pelit. » - Lippie. Non è errore dei menanti, ma il di Vellero, il quale sotumò Tigasga succero di Mitridala, mentre che tutti gli storici le tengono pes di Ini genero. Ma ju erroni di amilifatta cade non poche a olta Velleio. - Popros. lo penso abs spesto luneo sia interpulsto, e she cou si debba leasers: a Tiprenerance soper procesus politics pojebů chi ped sredere che sia questo un arrere di Vellejo, coma anol Papens ? - Einsio.

Anderta in augestoris potestatem. Mode di dire poco usato, e fontano della consuciudana dai bromi acritturi. Tal danaro intatti si dice coenparmente, redigi ad quaestorus, quaestori ussumerari, spjendi, redigi u quaestore iu authicum, in a prarium, pon mel redici in quacatoria potest nam. Ne per verita ri può attribuire ol qualture distatto sul pubblico danaro, de che menouse un saide notese lemane il guestore. erosa il reputo del proconsole. Arruri che mal si suffee in way scrittore coal elerante quell'ingratusion sipatizione delle stesse perole poco poi, u aliae tem primem in ajus polastatam aedectas. Lane, admonage cost: a Redusts ad consenturers; ec publicia descripte litteria » Linio nore tv. 53 : . Vend ince seb harts consul reducers ad quasstorem justel, w ove assai ne parla Gronovio. Assel di facquente occorre di vadere cai libri sutiahi aimila ripetuione di questa Irase, nè tamporo qui, ma exiendio el cep. 15 del leb. 11 de questa storie: e cid addisiens mercè la seacrchia fretes che si davano i copisti, per moltiplicarne Il più presto gli asemplari.

Cas. XXXVIII. Primue in Sicilian. Onl

Velleio va arrato. La Sicilia, fuorche il regno siracousto, in ridotta a romana provincia in quel madesimo tempo, she la Nasdeepas, e si fo poi radolta initamunta unitamente el senso di Siracosa pon de Marcello, me el de M. Valerio Lesimo, latorno la pagyincia nella a'è da dire dopo d Suranto, Giora polo il ricardore, che Vellete conforde messe il vincitore d'une qualche unpione, col pecificatore, oran celei che per comando del popolo esponero le sondizioni della pace. -Schook

crun. Oci si ha un reatiacio di più: poichè i Bemaoi entrasono usli Africa l'anno 400, o Castagine fa distretta l'anno 605 : quindi il tempo di merca non nuo casto mentare a più che con es al. Poco solle in cambio di ataxxii è de la gress

cel Liptio stray. In formulam provincies. Sia commenlatore di questa agaagia degressione il Segonio, il cui prime libro dell' Antich, del diritt, provisa, somministra in buondate a la storia, e il reado con sha fosono redatte le provincia alla romaca giurisdiciona. « Pea ridorre una stato a lotma di prosinzia romana, elles uon si lacera, abe abacgasae la domasticha laggi, a scattluissi la recount; a istituire pu pretoes, il quele goresnant le propincia e norme delle leggi austituite. Ni la sula imporiazone da tributa aba a coulcula staff si metters. E dichlorous provincie romato. perocchè o tribute erano soggetti existe de molti neari el io Italia, che facei, seerta nerò che fresero sidolti lu forma di provincia; me si li dishiarass prosincia remane la perdita delle domestiche leggi, e della patria librath, e l'istituzione di on pertore aka al tenesse governo, w Sono narole del Siegorio mediccimo, il crude dice parimente, la | 26, a Pertanto l'inc previnciale con eltro some si appella formula presincias. -Seeles.

Lomana bellicae civitatia areumantum. Questo luoro è telto interpolato, un a' è sicuno. e cui busti l'animo di cmandaglo. Runkonio gesta rio cruel a certae pacia oagumentum w che seron pore poil a n'ha regione.

Regis searts. Ammisso lib. Tre raccouts che

il re di Cipro trosandosi in mai pueto del seo areaio, fo dei Bomeul senza elcuna sea colpo proscritto, ed ami ai appropria cono il diritto di quell'isola più per assiris, che pes greats cegions. Strabone leb. Tie scripe abres dò copresto qual ar, nerchi una volle scapolare Clodio preso da cornti. Cas. XXXIX. Galling primum Domitic atc.

Non farono costero i primi a condutre esercita contro i Galli, ma sì M. Fulrio Flacco console, con M. Plaute Ipres l'anno 628, e des seni dappoi tricalò dei Lignai, dei Voccali a dal Saliis di cari pore l'aneu scararate ripostà trionfo C. Sertie Calajoo, Gano Domizio Enchando comole Paono 63: siase gli Asverni e i Rutani: ann mè termioù peraltro la guerre se nou per l'onere che ai nose O. Fabro Marrimo Allabrogico di Ini mecessore. Così testifica ell'opposto d'altri scultteri Acemiano, il quale pel libro on, dicer a I parai della Gallia, specialresota quelli che sono uttigni all'Helia, aumero in potere dei Romani poco u poco e senza gran trancillo. Foron de prime Instali con hattagles di poco momento da Flusio, pracis alactuti de Sestio, da ultimo dorasti de Fable Massimo, il quala pas esere date l'altima mano all'opera, a per saare sinti eli Allobrosa, orajous selentrio e laross, otteous il prormome

de Allabrogios, n - Popma. Pene idam quad totus atc. Quale u'à la munta di Valleio? Intanda agli forse di dire che i recchi paesi della Gallia peguno presso abe imito trabuto, resolo il monde duiverse! Questa è on dira asupollogo e anne. Ossare vuol agli successes una differenza fra il tributo della estiscana e delle elles proviecie? Questa è nes beus, che qui nos ha longo. Io jotas to gitto via la perela cho melte confusione, a leggo: a idam ga od pene totus. » Cose il Lipsso : une non les tanta foatuon 720 da trevare chi sia in delta cen assolui. Gregorio invect coameze: a igner um alipendium, w e intenda espesa i Galla naghittori a polici in gantra, a more a nulla contante. Ma il presso che di Gree posto mastratte con openio vien reconstato (ptorso si Galli, a la troppo di stirrochiana mate. Alvio il sepote un accerdo con Rankenio corregga coult a to secretary conferent efficaction, w Alla costs m opinious ata contento secha il Manuria. ma l'Acidalio non sia : ai tiana la Inslont che anponto a è qui impersa. Liquio legga ; a la ennum confess at dipenditro, w Ma a cha tanto abraccasso nas assiss le lezione? Il senso è s'hhattus se shisso Valido ere quella carala insereza raol significure abe i Gelli non altre semministante ai Romeat, the rose data ros possible after a roll, come e due i Betari, comminutraco extende postici ad same; pavero, come piace al chiaries Lemuire. s ha sbursano il danaro con tutta prontessa, scrita musuam contrasto, Questa è la apergratione of lime

de totle

Convent a tulus farem sins presentes. Sectours, till di Attentio, solle fine, a compose, dice, las solums, nel priese de' quals detté commissioni a profunamento da esercitre domo la sea morte: nel secondo dorde un delvatio della son imprase, a cleado abe se ne acravese un indice sa tacole di broszo, da collocare di fronte al suo mansolen : bal lerice service no commerco di ciò che intarvas ne autio el suo incuero, coristenado a consti soldati na ozni dove cason sotto le maegne, a qualito danaro contara l'ererio, il fisco e eti evaczi ielic gabello w S Tocito, Ann. lib. 1. . Tiberio, dice, ordine gh fous secto a letto il hbello, cas ranno dell'orate le somme del pubblico dun roil movero de citta deni a degli allesti messi in sami, le flotte, i regni, în prosuncie, i trebuti o le gabelle, i broggi e le lecenza di, le acali totta ense avere Augusto di sea mano rescritte, n Ed ecco cha intir e due questi acrittosi al lestato de Ateguato comporto il fatto registro; ma di loro nesse no dice she fesse posto nai foso. Impestante è percisi apesto luogo di Velleio, perché siporda elò che un Svetonio, na Tocito. Emalmenta tocca il mostro se tona ció cha il citata Santocio al cap. \$1, della Val. di Anc. dove dice : a Bese al dabito opore alla mantoria dagis entipessati cenitasi, aba di ristrelle presser renduto sastassmo il romano impero: onore abe dopo i dinini a il·più selsena, Eppere solle fatte pelasi la impaese di cuscuso coi ditali che un volle pubblicati, e di tutti eresse stalon atteggrate a gerre di taionfanta poll'une a nell'altre porticate che effence le pierza da lui labbracate, n - Linner.

CAP. XL. Gmnium joniz zui regum, Poinha Passente

egli dope Mitridaia am minutrà il regno a polo fine di ritrarce stipendio, Plusio, Istor, est. lib. xuant. cep. 10 dice; a Seppiamo che da Peraneo età I rionfente fo tracfersta a Rossu la elettra arcentes di Faccace, a le regnò il primo nel Pouto, » Oni merò a ha errose, a der essere scritta a che reguà l'ultimo nel l'ooto : o altrimenti il detto de l'hain

posserebbe con la storia Prentarguam a Pania, L'aditore di Basilea scrive: a praeterquem a Capitalia: a scrittura arrones, e aeguita, non so como, da Llorio e Freioscaio. Vossio poi congettare che aparte parole fossero prima scritte la margine, e poscia jeserite pel letto. L'adizione hunoclisa arrica · Partice gospia molia, a per differensure cal Macazio securiam da manuéria. Ouanto poi spetta a questa voce, ella è definita da A. Gallio. alle 3. orez. contro Verr, a quella perte dal bottine riportato, ch'era propria del espitaco; a e pose apprezzo dise: a le apostic Loise a un numine eiro, che si arrendere, ereno degli antichi domesdato manustine, u questo spoglie renianno in proprieta del generale, sicchi poteva frans quelle the gle groups o. Me a dis saro, se questa preda are proprie del generale, nos s'era ragions che fone nell'arario depositata. Epperò crediamo più paceto ad Ascanio Pediano il quale dice, non tresarsi scrii tore s he asseriam cha spoglia di tal sorte se riponesseso nell'arerio, mentre ere sestame the ti conventioner in use di com more, e di nubbluci odificii : sebbene eli attuchi sorittori non asseguazono e queste voce significato pesarso.

Coronegue laurea. Si conoscono asmi poco dalle contumenza romane coloro, che corangenza. curona aurea; persochè non al convenies si triso fators la corona aurea, ma al la corona d'allere. E aler tale a Pompeo la si enavenisse, m un un escompeto de Dione Cassio, lib. xxxaii, ove dres: a Poterene pertam in capa questo medesima alloro a quando anestasso si ginochi, e quando amissoo la pretesta: quanto poi all'allose trise fels, poterneo portselo ognirolta the intervenirono si ginochi del circo, - Il medesimo Dione poco dopo namine langue la corona da Fompeo coaseguita.

Quat paster terrasam orbis cont. Daindi Cicerone, a fea, di Cornelio, dice: « Pempeo di tanti tricañ a mentevole, gusula sana la spiagra e la regioni del mondo, a E il medesimo: a 1 tre triant à Pompeo sono altrettanti testimoni, che al mostro Impero à laito il mondo soggetto, se E Dione leb. xxxvv. . Onel prime trianfo noterbbe essere sufficiente per renderlo glorioso della guarre tutta, in cai sodò ringilare : perchè in caso ai si lanson dietro intra marcanti laofei, che na indicessano oga' impresa particulare. E se is mendis, auls ferfanzia irrinistez on quellilisponal also componente l'imass quelliima sobra il frieve si magnificante della quilma sobra il frieve si magnificante della quildrez numes inoccesso è groducte a cerediera la possa deltrinista, a la intrinsica chi il dicisi ra si sudcion, dicisi il dicisira si civilira si della pregionale il dicisira si civilira giaria il force propose, a mon contras di quel compari il forces, l'averagi di sopra la trapia il di mondo riporatori il terrori tradio. Pocifici vi la prese di quali della verso il sercon i sendatori; pre di quali della verso il sercon i sendatori; pre di pregionale in verso il sercon i sendatori; presenta il presenta della di si tubbi i prodi direde i trare sulla ristrata sidio del dei di con-

unia erao, n - Beclea. Itaque et Luculine memor taman anceptos injunice. La soca suman non vuole esses passata at di leggieri, come quelle che di traveglio agli intespreti. Essa infatti, o ridonda a solo armamunto, come spesso in Properzio notò la Scaligero, nomo in fetti di eredizione perito quanto altri mai; o, se to con erro, tien inogo di scieranem, case addess. Che questà è questa? dirà telment me eccott ende in m'informatsi e corè pensare. Avea sott'occhin la epistole da Tetten ad Atteso, che mi tornena ddelle più che ad altri giammii, e leggendo in quella che va pas decimusesta, secondo che di presente si soglicco numerere, rei sono shhettuto in suceto breno, siù toccuto de Massete. . Quid slind soni, et tamen, absoluto Gebeme, etemachantes alle fadees, bore port, Antiochum Gablesonn, nescin quem e Sopo-John misterabus labestam, as secensors Gabinii, lego Papia coodemnaanot, w Anche o me venne il grillo de tentare se mi acuitas fatto de com qgerle, con andendomi a verso l'amenda di quell'oumo, poedrargo chiaritaire. Inletti ie penm ete sia de leggere cost; o Quid slind anni I etiem. Ahrolitta Galonia, stomacha otes alsi rodices, etc. » E di serita. è manue de Cacerone di porce in cumpo aunes tasteris, quenda perrebbe the fosse del tutto esameta. No faccia fedo la epistola 6. del liben ral from a Ahad quid? etime, quando te paruficites istue putes, fee at sciam. " Contattocol, stato elcue poco conre me stano, m'assissi che si potrebbe anche estenere la leguese coerente. nas tandone solo le intescunzione : - Oned stad mun? et lamen. Absoluto ; » e ovendo quel saman pee in stesso ate atram, come pee svanstees as conviene interneture nell'en. G. del lib. x. a Ment cogitaleoger orange explicavi tihi amperioribut literia; quocirca lise anni bresinres: at lames, unia festinobam assentius socensius; m come ancora in quello della Verchierra: « Ceteraque gravissiese : nol ma aniem anien cuenco cal; et latten geins Appu natat uta fin . v Ne altrimonti

al wools intendere quel lungo di Properzio, lib. 12. eleg. ultima :

e s Seit non ente gravit taurus succumbit aratro, Corena quam sali dis hosserit in legesis. Hec cu tam duros per te potitris amores :

Trux tomen a nobis ante demandat eris: \*

versi, che cusì forcen recati la italiano

Ma la ceraice dell'aratro storus Indocil tanso, as di foste in pris

Laccio il potes non gl'imbrigliò is come. Nè del timono amor spontanco fie Serve in mai: trucc e selvaggio ancora Tammaneranno in prima l'arti mie.

T'azomanseranno in peiros l'arti sole. Acidalio.

Il Vossiu pesò dise, sha quest'intespreta undo s in notto, e nun seppe penetrare in mente dello scrittore.

Cav. XI.J. Sesiferoti monar iojicit. Cash enthe Ulcerone, e fisa. di Reade, cota. (6, « Ipearathi vestias mentom iojicit, el pusilipper comusiere et impreri cogli. » E Velesie Mass. Ish. in., 2 r e el externe jam exempla mahi transire comesti M. Ribalan manne lejicit.

Artar comos antignissimes. Lipini, ditro-Padolish, leggir is et, qual diste comace counts, satiquiniza. • Male, a dis rece: percebi sitrati e resate del outre ostere. El tono dice gi da contesta opinicos è non festata del moderni, ma i che si gran accolo lovale, fest gli obictori eltre. Il tale, cosanoque remotarini. Settra she, abbastana è gi da ce quanto Valcio frese paggiatera del Cesto, ciaso cocanos haziandos rieggire, te con il Nacione e desanosa haziandos rieggire, the con il Nacione e desanosa.

Samper et ammes et cide in airom. Coster sam sil'acimo suo di tal golsa istitometra il corpo, che si addormise solo quando gli abbellasse, è sideste, arous porre elcun termeso, ocudesa ad affasi grassinimi.

C. Mario zanguior conjunctizationar. Preche Vellain qui s'approga male, essendo che in Platarco il legge unit: a Giulia zia di Gesare fu dapunta o C. Noria, o pateda Ma ini il misore; si code ii pose essere sisto G. Cesare siftus soltanto di Nario il secchio, e cagnate dal giosine. — Liprie.

Ligette. M. Pire consularir. Cettai è quel M. Papio Pinar Calpuraiano, notre trienfale, a consolo incompagnes di M. Vaiario Metatalla, dan sonai dope Grecture, nelle casa del quals esso Giorcos recasasi a stediare. Piènes edunque une err comptare al tempe che-Silla duratio le repubblica, ma si la diveune alquanto dappoi. A ciù non pose : meste Velleio. — Popesa.

Quom ipro. Con questa parole Velleio al atodie in qualche guina di scenago cidicalià alla meroria di Silia; quantonque disdagondo egti le pertituccia del giu aine Cesare, il campasse da morte solo in mercò dallo caldo preghiere si dalle Vectali, che di intali la scelli di

Car. XLII. Sepanietter tendite functions. Udandespio, distree Ploteros, large 1 e expecistua everitá introllem. « Realestio però gir llentesis, rappre tando qual loogo di Sansa, elida Trans, elettreniens » L'insersis (ements il livore) e chi non paù ascemento di vantaggiari, acrechio vedere luiti si i stri concistiati.

Sufferie renet. Tutti gl'interpreti courengono in quato perare di moste, transa il addo Feneriaria. Coi sitetat di grammatico Biomede, il quale idefrice quate tradefanta pesale di sano Fenerialia, Corpy, n. e. Cosare fo caltisato dei arradi, na seppetiume, e fatti poecia chicha i sia needamin, li decoliò, ossas il mostrò del capo con la scene. — Cas XLIII. Opurrascus quar. Cessas fo fatto

ponteños (a leogo di Cotta gia morte, corolledos pas locanta, sessido amosa genzocallo, era pisto crezto Estraire, ma Sillo le serra intendialdifilmone di acrettacas gli tillici. I a relesposocredolo solo di nome, il abe si soccode conquanto sa scritt Tatiolo: a Pra salteristica essi, depo l'escissa di Cervalia Hernia, nemus copre per solo scritto, il la tensa correcto di quampiale solo di la la considera di quaquesta il riggina a locusio poto puero, alto a de riggilare.

Middizimegus Diskstilles mauszais. Cosist mode coussi in compaști ai M. Tellio Decela Pasco 655 pauto mili Metolonie, sei visible dal Tori positi licensis ere di seranativello dal Tori positi licensis ere di seranacial popola, tas il forengajemo. Depo quante cessus di Diobellio, homo dabibo tri migieri pationi inconsartie. Si Setolai si. s. SiCranogationi inconsartie. Si Setolai si. s. SiCranote del Politica del Politica del Politica del ren Delinkis; cui ventamorprimo altras, kalcio Politica sestro. Colorni i sesigha del quali senho opigicamo si legeno con mauszigla. s. una partica del politica del politica del politica sestro. Colorni i sesigha del politica senho opigicamo si legeno con mauszigla. s.

Montini postificatus petitione. Ciò pore è attestato de Sallottio, Catil. 451: a Catolo pea lo niago che ottenne dal postificaso, arte di ficcissimo adagno, aeda edosi ro atà sanota, e dopo l'essa-

sizio delle ceriaba più elevate, posposio a Cemes allo a giostustio. »

Barocati ad juz dienitutie Vellain merch le sue troppa defeature nos Cesser, compastie game errore, scrinendo che costei in qualità di adile riternò ella propeie deguità i figli dei proscrillis complet at as avera col falta mella ciù tardi, quando cioè ara dittotore, Vaggasi Coerona in Piron. - Porme Pue derai she Velleio arrasse, me io non ceel credo; poiché è acrissante che Cassan, mentas ara exile, abbia stubilito da farquelle che écos poi dittatora i e mò io especien dell'aringe di Cleeroos pei fieli dei proscritti. Sembra adoption the si posse convettoriore and Vellajo tocchi solumente l'internione di Centre adde, non l'opess perspiute pei de lui dittaless. Al oppile min supers you angle for spale on Puro ri di questo, che di altri autori, di enoncière mecome compiuta una cosa soltante consipriata. .... Rosses and

Can XLIV. Has ligitur cor. Non console in effaito, rea solo console designato. E tale appunto assendo quando seelo d'in adans la regulabilitz, us inanze la farmesa coggirazione (re : Ira capi della città, lui, Porspee s M. Crasso. Hos annatium assenandi Pormaius str. Fa-

tale observbis delle remene recobblice. In cur (noten è qui estarite da una bellinaima onervazices del Nosiso, some coloi she anche altrove si mostas professio conscitora del carattaso politico. Nei disersi pereri dei triumviri ei scuaze presso she up solo e proprile roppo, per cai ciascape di cui non sesse in miss che la propria poleura. Portuge per il nid fidorioso: Cesaco il più selolo ; Crosso il prè ostentatore. Casare, pea luprare il suo tesmine, assa stratto emiciala per coo Pompeo e Grasso: cosa che da Plutarco i del ta preciera azione e degna di un pandente cittadino, ma de Ceura condotta con esturia a con malvagia intenzione. Reti infatti attandana a riduere e tale i competituri, de poterne concincere uno uni soccorso dell'elten, facendo cadera in essi la colpa dell'aggidia che ciascun portago alla loro comene petanta. Leggi Bione a xxair, dose a indirate auche le mise deeli abai duc. Floso, 1v. 2. 41. dice apertamente: " Coal beamundo Cesara di acquistarsi possenza, Crasso di somentarsela, Porapeo di rilauarsela; agevolmente hauno poluto cospisara all'iuvacione della repubblica, « Onesta más lefatti era le apoglie e la mercedo ch'essi ambianco del loro epipirare: cospirare, de soi Catore la perdata della labastà sipeteno: e se attri disen causa della pobblica socios la discordie suscala poscie tes Pompao a Cesare; egli di

riccontro dices cagione d'ogni simistro la essioro

omisis a. — Becter.

Cueser Irgent talit. Questa legge d'inistale.

Giulio o Campano. Avere due partir nelly ari-

Graft is Company, Areas due part) and program of collection in the company published at onliverance a beatfaile delite data relate secche, at the campa publication of the Company, former derivat res plants. Di quests tegrapany, former derivat res plants. Di quests tegrapany, former derivat res plants. Di quests tegrastratate, and primarily, discoverable a lessage of ordatis legar, we extest in chilate Pratagis of Comstants, and primary and company of the congram of the collection of the collection of the primary of the collection of the collection of the per conductes taked in terms in game, at 'our son's examen in the Contraligation. The least re-

Car. XLV. Religiosissimes populs romani sucru. Cioù della Boons din. Se ce vaei un deiaglio, leggi Pioterco, in Cenn.; Dioce, xxxvii; v Svetonio, Cenn. 6. Gened inter va cirat. Poisbò Cenav. affice

di occulture i suor disegui, fices acolto dei più anbili parsunggi, a publiticò coi mezzo loro la legge concernote a la visiono a ditto caragone i lo guima però, che ai recelsase esser qualla provenosta non delle son, me il dalla colore vulorità. Clesrone di ciè addatois, non vella che il decorto e il digititi can fotre di puntello all'alreal autorità. — Reclas.

Intra biennaças Pieterco, nelle vita di Cimrone serive cha neutoi fu le bando sedici meni; ne la cheglia, poichà e co ne fe che questrettei. È lofatti, chendrio le cateoir di Apaile dell'enno accera, fe vichiameto il mese di Giogno dell'anno

Forum at corpit intenta, Graude è il dierause degl'interpreti intorno questa legione. Il Benete leves a capito interrito, n Potesco a at coopit, internta, a Einsio u el engita reterrata, o Burmanco a el cospil roterrità; a ciuè a Pompell w. Il fetto si i, che quantungov Pompeo even shbandonate Courons, prime ch'egli venues chaudito, e beniate che on neme si benerarito dela la vennbblica fosse oppresso de Clodio ; però mon guari dopo, pentitosi del fatto suo, tolse y favoreggiara il reietto; tauto che Clodio, sospicacio non farer il mo avvvnario, sostenzio del favoro. di norso al petcete, venisse riporte nella primiera deguită; mando e Pompeo se simrio che lo cosidense. Me concecicione il trensile, e non eliriments mutatosi di parere. Posspore in pien sonto recité ou eravione, che e belle peute evere scritta, e dimostrò como dal solo Cicercos la repubblica ripetere dorerse le sua conserraggent; per

gain able, der miss in coren st propole messen und in febiumen om lege gudellich is sheadlies, est abtieben gil sforsi det lesere Glodio per opport. Mic Gui Bleater odle nit se di circosa. — Sesse si qui da passera pana sontraziono l'Infah ambiento di territorio del misso di circosa. — Sesse si del pessera pana sontraziono l'Infah ambiento del misso de periodi del pessera pana sontraziono de questo o quelle torra se lore sucception e del sontale festeramente, de per for gualegio della beservedanza d'ideaso, lo avvisit contro del periodi della contro del periodi della controla festeramente del pesse della periodi della periodi della periodi della controla festeramente della controla della

rado, ch'ei resti lora tequio. - Beclas Omeridas morem einas Flore, III, o. ne parte coo più verità, a SI grande cortes la lama di quelle recheze e, e gek non mentire, che il nonolo remano rincitore del mondo, e quato di torlicre e denare I regoi, nomandé al Intano Civilio ebe dispositiasse d'esmi cose il re di quell'isolo, vivo e loro allimte, " E Ammiene Havcelluce, xiv, 42. a K' ann ani teroh del dire che il nopolo remano revase Crees, usu presio esadolle de evidita, vhe da gourtigue. Pretoché sendo il 10 Tolomeo socio e cualidarrio nostro, si valle proscritto i non estante che di versona rescola nel si nelezza incagionare: solo perché il postro estrio sosteneve inopie: leonde Inscientelo vgli il relepo, di res rolontà se ne mort. Il inda gonali disenti trabatrris se Romani, e impesta in onvocre la cooelte de quel tradito, come si fe d'en tricofato pagers. fo sia Catone traslettie v &core.

Coins integratorem. Ouesto, due il Macu-210, 000 conviene essere intere di Catros, la cui perfette interrita di vita è de tetti i bassi commandela. Quanto però e me, ne mi etime che del solo Catone si dvbha riò intendere. Questa lasgunggio è totto dei dettris de filosofi, e massimemente de Aristotele, vie cort regione: u Alle ottime cose e prestualissimo ana el conviena loda slenger metch the la lede susce dal paragone. Me le ottime cose sen sono e paragone soliepuita: e di ani arriene, che sti dei si anorrene, e son se ledano. e Epperò Velleio enol significare essera coal fassosa e prestente l'integrità di Catono, de doversi ripotar debito, chi la volesse ledyre, assende thy le con ottirse non sone seggette o lode, parché coe emmelieno paragece. Così dove pave she Vellein biastrai, loda enzi oltre ogni mjegra. - Schook, Robavto Tizio, hh. 12, 25, del leoghi contraversi, scome Aldo perrhy, eggiants una reguzione, leggy? a non Innuivri w Me Tixio elesso è sgli seusa nelpa ? Giuene la volgeta, e sede oscure nel senso : de che coil spiege; a essere al prestante l'integratà di Catone, cha vhi on lo voltant tudare, degraderabbe se clean, n E is entore di guyrte intevaretexture Ameletels, il quale scrirendo y Nicomaco, dice: a Delle optima cose nee v ba lode. Qu'eda

diciamo felici u besti, gli del, ausabè quegli tra f gil womine che peù agit des s'avvicinnt mon però gli lodisme, n Ma io, o Tizio, dimento da to con quella etessa fanochessa, con cui ta dissenti le più volte dal vero. Vellein niente menn non volle-E che des que l'Alueco sarà de credere che Vellein anglia negutamente significare, che disches Indar in Cateon l'integrità u il dispteress, cosendoci sitre di jul virtà più rure e più distinte di queste. L'integrità è una sieté che può estere comme con altri del anigo: nè la Catene si vani ledere quello, abo non è proprio di lai salo. Quiadi così Claudiano la lede di Mellin:

131

o Farem laude al dispensio in che la tieni Ricchenze ed ore; a perchè mevre il patte Hay d'evarizie? shi ciò medesmo laude Fore ad alteni; ma lands more across Nau peò giammai, che il tuo delitto purghi. »

Simile n'à quel detto di Tacito nella vita di Agricoli, cap. q: a Dir com interno l'integrità a disinteresse da cotanto nomo, merbbe fare ingieria alle stetù. • Le quali parule sole servono a illustrure l'oscurità del rellesson linguaggio. -Lipsio.

Effuen einitate. Contune perticate tettodi ca sittà come nelle prunincie. Onde Ciocome: a Chr merevielia el ha, che antent'aoma regine jocuntrato de si gran gente: mentre mrebbe piu da stupire se ció non fosse usacouto; tanto più che non ei è fatte m una quetto, che la reconstudine stessa dumandaya, n -- Scherk.

Car. XLVI Diris cum umnibus, Micesie in Ottov. a Flaminio pose in non cale eli angerii. pecchè il Trasimeno per lo mnene romana che as fis sparso, disanisse più gondo, a s'inversaigliasse : e Crusso si meritò quelle muledizioni, di che già si ridesa. » Delle quali tra perchè uni n'è il caso, e perchè sono siti antichisumi, gines repportarne quel nonnelle, che dice Appisco, della guerra partica: a Ateio solo vi secorse, e peima tantando di fer estape Cruso con le grida, intimendogli di far alto; comandò proteix al ministro di nocele la meni addossi ner rattenerio: ras cià non parmettendo i collegia del tribuno, il ministro Isseiò che Camio se n'audasse. Atein pul affecciandosi alla perta, vi accese un foconcino, e fettori saffamigio mentra Capita passava, e spruamtivi liquori al di anpra, le coecrave con first muledicioni, joyocando presedi norm de dei, e di nun sa fatta. In cotale antico cito di realestire teuta efficacia credona essere i Romani, che coloi che n'à maledette non possa niù compare, e d'altronde uon possa ever bene nenpur colul che maledice : il perché di questi riti nesso con grande discrezione, n ... Sebrek.

Hex Orodes, Page che Serviu, Eneid, 22, 40. il chiami Muredes. Dico che pare, perocchi quel Inogo è assi guasto. Giorn però che si rappoeti, sì per darlo pen purgato, al perchi accee a d dinsteare questa storia di Crano, a Le muene romane, così egli, si pinotasmo fra gli nlloggiamenti, e qualeulta si duem ire a battaglia, dopoproson gis sugurii, si saullers un di terra: da cha altrore non era perzusso di affiggetie. E fra gli anguril che si pistisanno si specesso annoce se le insegue si spisutassero agerelmenta a senra fatica : taichi Cassio fu nociso con ano figliacia nalla sucera di Orode (chè cod des lessursi, non Murude), poisibit nel nondural ella guerra paciaca. potè a mala pena divellere de terra le inmene. -

Car. XLVII. Amplios coca. Velleio sasilirabhe di trappo il merito di Cesare, m solamento il salesse lodare delle etragi abo fece. Tutti gli antesi contago un numero di uccisi molto rassginre. Plium referènce che, sonse toccare le sittocie civili, forcem morti de Conre in diverse buttaglie un millione connovantadomeila nemies. El Appoi no, encer, celtic, a Quettro cuillioni di ferecission nemiri (m ni competion la somme persiall) remore alle mani con Cesare in ques direci anni, ch'ei nonezintem alla Gallia: un miliuna ne fo caltivals, and we fo occiso no combattimentl, il resto pare campa, e Così ad no bel circa guche Pluiurco nella sita di l'empeo. Ora chi erra debetere che qui non si debbe scrirece neer, eine attennetomale, Anni, m eleuno volesse segnator na maggior numero, io ras gli aderires li bunu grado. — Lipsio. Pee poco io ron leggo ne: da che Phoio e Solino eccisanti: a Ottre ele unciai nelle guerre ciaili, farono raneti da Costee in dicerse battaglie un millione cannoceatadosmile nenticl., » Presitre non contradico a Lipso che seriae nece dietro Appiano, il quele mine itona il maero de Piinis aulate, ne conta on milione. - Vassib.

Circu Alesiam. Fluro, lib. us, cap. 11 dice che intii : fatti di questa guerra assennero me distoral di Gergeva, non di Algan, come vegliogn e Velleio e altri scrittori. Mu codesta di loi falla fu già conosciuto dall'auscime conistere di Cesare n di G. Celso. Nè m ne moò raettee dobbio: perchi appunto per le rotte date sotto Alcela i Romani disenzero odmeinimi si Galli, Viene qui opportuna quel lango di Tacita, Annal. lah. xx, up, che é un breuo dell'orazione sauta contro i maggiorenti della Gallia chimesta, i qualiuttamete de fresco il diretto di cettaden ora, pre-

tendeceno anche il didita di ottenere in Rome esciebe e opuci, n Nno bustaro l'essero in sensto belseti al'Insulati e i Veneti, se att scismi de' forattieri non ei corrono, cosse a presa citta? A pochi nobili, che onori polse dissenere? A povern gentilisono fation che no corrà dans l'Inghisttirglisi soul totti que'ejechi eredi de'loro evols e bimroli, tlati capitani de'nemici necaditori degli eserciti romani, essediatori del dieino Giolio ad Alexie. Queste essee cose freselie : e perché non riconfersi che questi son quelli che gittacoco il Campidagico e il romeno siture pee toeco con le foe meni? Godessonsi ij noese di cittadinis soe gis eplendori des padri, gli onnei de' congistrati non il nosommascere, n'Per sitare comago Tecalo intendo l'ura mussime, le quale non essere stata etteresta, come nè moche il Campuloglio, testimonisco Plinio, Solisco ed ellei. Di codesta butteglie cor) Cemre etesso, Guerra gell. en. a Questo ra roballissento presso Alena gumento d'ussas la glersa di Cesare per molte ragioni; poiche dimortio in esso quel valore e quel senno, the our sempre even nelle buttaglie dan ou rato, w

Suprime forme soure. Qui de norme 1 pais, come course Cours, à de legrene quiere anne. Vietre Man poi e Sonne, mond. è Polis, de le company de chief de l'indicate en la general de chief chief et il le commandate de l'indicate en la general de chief chief et il le commandate de l'indicate en la faction de l'indicate en la faction de l'indicate en la faction de la faction de l'indicate en la f

Julin urer Magni decesses. Cost Lucano di questa Ginlia, 1. 1 01.

u Dall'onque seen del medri lecentac.

Econ le recultur dell'impedies et de Missien Rome in a revella usedre

Missien Rome in a revella usedre

Missien Rome in a revella usedre

Semplement esteren, and el les en toto,

1-blers intere risenza, such el les en toto,

1-blers interes en toto, such el les en toto,

1-blers interes en toto, such el les en toto,

1-blers interes en toto, such el les parte el les

Freuer presió el merito, e y un till parte e ponte el right de trepte el letter e l'elle detter

I and harndhi ferri, e in muto nodo Stringeda michari como an di fer Ferni Le interposto Sahine In dolci ganglessi Granase podri n martii. Ma La Im Morte ha discissifi della fe'giurate Tattii legami più dindetta si doci Non è la guerra; e no emalo celora No feri putti all'in aluque à aprose, m

Filiar quoque parvas. Secionio, Pintarco e Dione diccoo cho quala creativa di Pompeo est mos figlia: Loncoo incontro die che un figlio. Che colses di ciò chiarinti, concelli gliotarpasi. Parcette ambien. Porchè i tribuni mettamo opi cons un sobagio, socienchi in cambo des comoli fastere detti i tribuni sottiamo con ciò, che s molti fasse sperto l'adito a coltata magietta.

Territor consultant sell Co. Pomyrio. Se sides croilers e l'istance. Catone e l'ideo Se simuniet un evedern in cuelte Dinne, ex, is sussimuniet du servai nutrivero des et also l'oupers si
muniet du servai nutrivero des et also l'oupers si
litations, e per duirectar l'apprent de ferença gue la prière collegation cogni deitinuit; finalsunté enche per le l'apprent font de l'apprent font et nécessor popul d'apprent de l'apprent font d'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent de descriptations en la finite de la principation de d'apprent de l'apprent de l'apprent de l'apprent de descriptations en la finite de la principation de l'apprent de l'apprent

Cay, XLVIII. Perfectie munerikus theatri. Quelle voce munerikus qui vale il medesimo che operikus. In questo senso si ritrore io Oudio, Arte sua. a. 6q.

u Auf ahi maneribus gati sus macors meter Addicht, externo carmore dives opum. v

Operan pass si intermedalit. Non si sabata quali fineme passa spessa passa questa questa passa de l'action quali fineme passa spessa son estrate quali fineme de lateta; quadre des no feneza le qualtotte de lateta; quadre des notesses le qualtotte de la face passa son feneza le qualtotte con mo aigual personaggi, mo al annivol action de l'action de l'ac

tacol. « Pumpan, grandr per le sac imprese, ses nos tale per le teatro che costeol, qii sentimd'ogni impresa, sospetiando che i consoci « s emedesimo, o ella memoria suc un farcibiero conta di mille incibecti, qu'abbricò al dissopre un tempio sacro » Venere, perchis in qualche guias, merch di quello, mo fosse succeo l'atti il

fabbricato. n -- Popma.

Fore pre saletr rius, Giovennic, sat. 10.

u Prer ida allera e fabbricceo merbe La Camparia decante ebbe Panapos; E morto pue el fissa i ma le preca Comnos, e le città, cha all'ospitale Cempania everna invelsa, il alteraretto Na consperie; corl fortuna e monta

Tords soi, see seen deans Il risarbers, w Primi o fee voti per la outrigique di Purspeo furono i Napolitani. Interno r che, con Dioni lth, rut. a Nessuna el certa può negrre, resere querto per Pumpeo, ercodo e magnifico conresur le a prasuo altro fe mu conceduto, da enloro in faori, i gurli done quel tramo brano uruto lo alato in piece rigeoria. e luterno e questr fatte di soti mi rirue coloutà di toccere clessue cose, the service r diciferant. Veti re leaverum r per l'(mperadure, e pel popolo, Peoreir, di Plinio. a Ersteng esati di fac roti per ir perpetenta drill'impero, e per la saluja dei cittadani; u r meelin dare, votevann per le salute dei pelociol. r a riguarda loro, per la perprinta dell' impero, a Per l'imperatore ri froerrup il di terso prima delle none di ernusto, come asserti Long, r Tacity, Ann. Jub. ers. Ecconsil testamonio da Caro. Srgo, delle parel, a li di terso dope ir calcudr di grunnyo ri fammo i roti par le salate del priocine a n e onesto di ren solvene. Cesì uncora Vopisc. e Trrit. a urdino rhr ri couducesse un tenspro agli Dri, duar fossero carbe peste le statue dei buoni priecipi, per freur lore ir debite libazioni ori gioree natabrio di ciascone, nelle fratr di Pela, nel di delle salende di rennaro, e nel di dr i ruti : » ore è de osservare chr il latino voto. qui usrle ersolutamente, rignifice per appunte il giorno, in cai il vutam per l'imperadore. I roli poi per la salute del nonclo si freerena il eiurna sterno delle calende di grannero. Sporniano to Elio-Vero : a compose cas bellimina praritos, pun che rendre grazie nelle calende di geosare ad Adeisto, speraude chr le priirient e lui presenteta secubic essodita; me peri epposto pelle stease calende, a Adrano julturi, che occerrendo Le feste dei volt, noo gli festero fatti lancher corori, e Les courts uns contomora, che arbea tion as teremi Ari seconda e della maner containsione della rembblica e a il tampio di Giore cra a catrl fumiour destierlo. Ourrte anoquio rea il tempo, in col i Rameni ri desideravano o ricenda parai maniero di prospenita r si sandavato is streams; contains the dura taltaria, nonche presso i Romeni, ma presso altre centi moltissime. Alle stresse ha respecto usel di Paolo. Ammioute. . Manderà solenni presenti ai rongiocu e femilirri. » Auchr ell'imperatore si menderane le stroce : come tetimoreia, olter Systenio, Disor lib, arn. a Viebbe altra creione dell'esser reli fasci di città le calende di secorros e la per poe duitarre con la sua recoma il popole occupate pella selemente dei voli, o barangoramente dell'anno, e per nee ricerere le riceoon come Augerto, ch'esti in ció riproseva, o la seculta noi al'imperadori reservana ir strauga

come no debito, ro che a reur ro diritto ...... Reeler. Gratier B. c. In corts owner chr in cambio di centire debbasi scrivere tercentire, e sos vi induce Appiauo, il gorle nel fib. 1. della Gnere. cimb, dien che il consolo Paolo Emilio fo conven de Cesare per 500 telepti, e Corione per niù altro prarro, como colus che rila causa di Cesara potere lorerre più etile, che nen l'aolo ; di chr nr lu testimonia l'effetta y in posota che Perlo teroor solrments, our nep at appost at collers Marcello she putiva perche Ceure non montane se carica. Curione in quelle rece ottenne, come tribuno, no richneito, che incaricare Cesa e delle surcessinor al correno della Golha. - dianunio, Altri però, come e dire Schegk, Lungo, Eserio, ecc. rhro pue rentmo.

Bircustic er rapic, in que la seuso rache Lusseo ith. i. appella i tribani forar helli; e stiribanes speculosette a Corione Tratogo fatta per eccitar Castre all'ardunrate e alla batteflue. Chiquatto a Grarze. Quanto poi a Pempas, raco de bianimore Leotalo cel altri, i que l'a postru agoi tudio per distribe Pompas dalla pace. Botta

Unice concentr Coursons, Anche Phiatreo rentamendo di smil gulen quell' attitico unic. a Nosa spepar Giornus era ternata della Chicia; con Phiatreo in Gearge; che percor per le parr, mitgerada Phiaspon, e codoritandado o prierr Cerare della lipidani calamenta, escuederga il resto. Totoli del pari da persuadora gla unica de Cesare a terri essentia delle gradia postocase, odi rei calle noldada, e così rasportuname con l'arrerramoparida »— Becker.

Car. XI.IX. Quiveo, over crice non prescipitore. Parecchi interpreti, ha squali bidendoppus, ministenno queste parole a merit momenta pun unto; un pare pos convensole che ri atfrissano e recubilico nome aumante. Reokeso senta che

es si debba auttintendere civitate, a solere che sia chiazilu il contesto. Comunque sia, qui anolu rapportasa quel di Corrane circa Ostensio, Brot. tap. 96. a O fortudala invala di lui (Orteosio), il quala con vida avecate quello che occepteva futuro perocchi di sovente abbiama pianta fra noi quai crudeli asenti che mpustasano, al vedere che la cagituri della ciril guarra riporta nella cunidiria dei prisati. Inelicanon al nabblico neni sporange di puen a transmillate. Me in soi atimo fone raerce della falicità, ch'ei godatte mai sempre, che la morie il teglierse dall'aspetto di quella miserie, cha dopo loi segnitarone » Così presso a poco anche Tacato ai ponmia con l'amico Agricola della appostunità della una marte, a dice, u chi la morte sopravvenntagli questo grandistimo conforto con sè recons, ch'ei non si trove givere e gnagli ultimi tempi, in sui Dominiano fece speagero della repubblica; ni già per spiessalli e tratto di tempo, ma substamente, a enma u dire, d'nu rolop, v Agris, 46 a 45, 5, - Breker. the amnia speciora, illia colentia. God:

Pampeo confidete nelle molte gleria delle que iroprese, mill'amicizsa di non poehl ze, n nel soccirso de popoli, a us ca per difensora della repubblica e delle libertà; ma agramente nel partito di Cesare avenue pin verbu, sia che si guardane al capatano, sia che si soldati, o si bellici assomenti. Casare plesso in un discorso tenuto ai soldato es bella dei sani titoli a dell'apparente di l'ocapes, appo-

Larretto i, i hi con dior i

u Ed on abs all'upre sale rada fertupa, L al soramo della elorsa il cut) sti chuma s Si tepta il salus postro i ne suo activati. Venga quel magno moitos, cui gli orio Di lunga pace infrantairo; a annga Co'soci testani memadier, col ligin Tocalo gregge, onl cinclier Marcallo. E col van name di Catone, Merme Fia daugne il regno di Pompeo per opsa Di questo homen d'anima venduta? Onde il cocchio es trem sul Compedoglio In sota di ma state I code esperbo Dei tulti onor non la depose mai ? Deali uman dritte in tutto l'unia saco

O rolti o spenti il lamentus che vale?... » Anche Grastino, lib. 240, 6: « Le genti di Pompeo erano una greggia meno utile, che appari-

scente. » - Bueler. Pempeium senetos oucturites. Curi altri serittori. Lucann nel principio del lib. e, parle pes voce di Leniula queste perole:

.... per mutue di steam Onest ordin renerateda unqua de suoi Briti non enide. Cenre ne ba amti; Me la eve balla non all rous tien, che na carchin Di secullide mucasiic, in che deserte Le case son, mute le leggi, e chiusi Dall'aten forie della murta i templi El recinti d'Astrea. Posto ban lor mido Le colpe in Campiderlio, a e la corela Si traggoo quel ribaldi che da Roma Shanditi iua, quand'esta era frequenta Di cettadini ....

... or laite Toytan le membra a ricomporti, e questo Corpo se rem o puove sita ....

(Trad. del Caui)

Courses non Pompeio. Il remu i.: A Pompea fu conferito il comundo, non perché il sensta partie riage per lui, fon preché la carge de lui sembras noit giuste. Cost jutese Grutant : cost Gronocks, il quale, distrato inturpo Stee, life, itt. дежев: Соозив помиле Ромраю : и слод, сони a eli dece, perchi il se unto antendere di penteverre la buona mana ; non mà di dare som a Pompes thi dominare, w Cost pure Lecuno lib. a. sul principioi

.... ivi Pomnan Terrensi e campo, Ma non più s'addres-Nome di campo al lono, an eni fra totte Le legittima senri, e tutti i fasci Il coucilo latin mostra alla ernti. Che gik non Ruma di Pompeo le parti. Me ten Pempso quelle di Sonz. Ce quendo In un masto silansio iai comporta Fu l'edom no ....

Nihil religium o Corcers, Penitro in apparenta; da che in affetto, como dece Plutareo, Cemre ara press de inveriebile branz di signoreggiaze, a coprire le quale e oncataria cel titolo di diritto i pomprisor stassi gli diedero più volta occasions. - Beslet.

Lentulus. Pes cagione cios de grandi moi dabiti. Costul è un di coloro abe hance mestreri di qualche enerse civile, o, come ne dice Sellustor, abbisoguano della resma della repubbleca-Course, guarr. cia. lib. 1, cort di cortar. a Loninto, per la gran fascio di debiti, onde è gravato. n per la energona di attenere eserciti a progincia a' induce ad assoldarai, smillantendos Ira i soni abe gir berteau l'animo di diamutare un altan Silla, n fass signore della repubblica. n .- Beckes .

Relieza arbe. Questa pertita di l'ompeo de Rome è descritte da Dione, lib. xxx. Del resto cerie opinioni correcane interno il pertito che sem pesso Pompeu. a Alcuei, dice Plutaren, a cenen queste osetes za dell'Italia, siccome se l'estimonio della accorte succe di Pompeo ; ma altri in quella core facevano le mareviglio, che el caperto capitant non si savrausa dello scencio ch'ei commelless con quel son abbandonara l'Italia. Cesare rtean si acomurava ch'egh si zateacase, mantre la eittà era ben moette, e il suo esercito forte di assat nava, a in al tem di genti dalla Spagna. Dicesi exiandio che Cicerone la ripigliasse foste, perchà cales arguitare il consiglia di Temistorie, auxi che quello di l'ericle : quando la circostanza richiedoesno che questo, son quello, ai abbrachasse. + Sa puù unilamenzo opporre alla osatero opiasone, como che sia di eran reliavo, che Pompeo shhin nii fatto pee trarre Cesare in Juoghi, cen serebbe trovate agut maniera di disagu per la soca pratica che di laro eveca, e wenti disposte di not la volere iu e micieia ; mentre egli e di queste se potera ensapromeltere, e di quelli sea da kunga pezza inspratichito; e inoltre dovas sperare ogni soctorso dai re, e tetra echi e dinasti, de'quali alcuni a cera egli stasso riposti sul trono. Al che costal aggion gree, non las lo avec Pompeo, quanto a sooi appoggiati fatta ogni sollectudios per cotale parteura. Comma que fossa, eseio à che Pozzpro dosco bene addaysi, che le soe i ruppe raffetsanata di genti imbelli, a condutteri dall'odio del controrio putitto, evenno a lottare con soldati recessi al terraglio e valoroni e chi incitre chi è peison a ditrarai, da sospetto di faylo per isgomento, o perche si risone sce inferiore. Nà Dice e

245

Can. L. Quem nontilis prudentier. Visglia en di este pa l'insigliani, en in losser tenuti proposition de l'accessor de l'accesso

soprassedelle pouto dal fae questa osseerazione, lib. xxa, p. 178. a Casi Pomper lasciò la pateia a

l'Italia, adaperandoù in effette molto a rovescio

de quello che per iunanzi seca bacieto anerere,

quendo citocnò dall'Asia. Di qui e che ne ottacne

meto ed estimazione diverm dalle primiera. w

Vedi Circo en, ed Attic, bb. vs. 8; vn. 5, 8;

a. 26, 25 ; em, z. - Beclee,

sia. E con tatto che niù entichi eraco i spenti di Pompeo, più recenti quelli di Cessre; da egnal esgione pecò i Marsiglies erano obblagati a fedelta ed ossegaio. Il perché più pradesta consiglio non poleces s em abbraccare, che di rimapersi impercuals, come giá da pelocasio secesa o feemato di fare. Ecco quanto ne dice Cesare, Guerr. cie. leb. 1. a Un tal discorso fo a Marsiglical dagli ambasculori referito, e questi a ciò autorisnoti ripodarone a Ceure tale risposte; che il Marsiglieri avecas o inteso, siccome il popole remane era dieim in doe; ne il giudino loco, ne la loro especità ses da tanto, da atabilire de quale delle due parti alesse regione : che però è cape di questa fazioni erano Gu. Fompeo, e C. Cesaro protettori cutrambi della città i l'ano de'quali nembe contrede la pubblicamente la passesse dei Volci Asecomici e degli Eleji, e l'elire secale aggiunte quelle parte della Gallia ch'egli sora debellata, acmentación per acco la sua acustos : per la qual com beneficata da fore egualmente, egualmenta deces pue ella a loro carr erata : nè noleca a verun di toro recur sinto, la pregindicio

dell'ultro, sè acceptierte nella città, o no porti, ne Correcer parant. Esperò situo mani ad actini gl'inferiori. Litei, lib. va, opt. si parkació di Papirio : a lotino che si lavasero di la le incepta, e o crista l'accepto, dipigiando faste qualla dissonata gente, che inetta a reggere si atessa soi proprii libigii e discorde, si unilinatura achitra da pace e di guerza per altrai. a

Remixis of Perspetium. Non piccola gleria, decores asserse Disco, ja procesció Castre con la moderationa, e fusicione sou pros agrecionas del mei impreso. Predestissiona in questro ano consiglio. E infinit, como diare di genis eba sia fuelo conso did mais coglis. I strampo politica naglitical qualrolia ne impost a biodilesca, o como piona versi lore di destro, a terrigolaramo, bertanto del primi primero de del giordina del proposito del proposito

Car. Lt. Bulhus Cornelius. Den Cornelii Belhi ci fa roou ; ambedae gudunti; ambedoe celebra tiusiusi. It maggiore fu doesto della cittadinama da Pompoa, si aerito nella famiglia Conelius el qui si fa metto di questo. Il mitore posi, che qui è il mano, prima el composto mo esercitò che qui è il mano, prima el composto mo esercitò

ecrona pubblica magistratura.

Contraloriz. Contral, sebbene amministei il consolulo per soli pochi giaroi, rilenna nullomano il trona della disgosti; a fa della consolura aggi, ebe appena si può dir che fe consolu.

Car. Lil. Saludrius fin s. Così muche Fluterco: ma mon fa già l'ardore di Pompeo, also si trasse alla romas, some avole Villaro, bensì la tenteti tà e se dacis del suoi. Gonetti in attenta mertat. Lincio, che hen in-

tan la come qui Velleis segona della cincarata di Cesare, non sa selere che applichimo qualle vocia si somme partez; e a roch the ai legga sui concerperte, e diendo a la la receptura di noncerperte, vicindo a la la receptura di ne de Cesare nazata in cambio di a hostes. Pieciero per altro niferisco a revinata militarda, e e conserpa a in munes portes e al Aliri decono altro.

Can Lill. Altir at Parshes. Cost ne dice soche Appians; ms Dione ost prims dal lib. xxu dice altro, a incagona Pempeo di dissensato, a radotto a dispersamen.

Decease and supulturum. Cost Valerin Massimer s. s. ss. « Parche anello cho sacra riccuerta con la corona resulte il caso di Tierrane, aedendosi del suo lavare tre corone trionfali, nell'allirus regions del mando, in lasciato seusa sepultora, a la cua testa senza nones e sanza estquit. fu controleta del tradicor de Egitto e feron un dono al vacitors, the fe ancors costrette ad sverue sumpeanione, perchè subito che Cesare la aide, dementicatori della inconeizia avuta con Poraneo. come aucorro pianas, a un solo per sè, usa aucora pes is sue figlisole, el arudete e scellerete morte, a con infiniti a prezionissesse adori fece arduro qualle anotate tests. Che sa Passima di suesto primupe uen fuse state tento benigno e ranoeneto i muello ebe poco impenzi pre teorito il coalagon del anssasso impero, (come fortuna su canasando elila!) mria quiei restato senza senoltors. w (Tred. del Dati)

Car. LIV. Adhue ubique Jubae noveine. Lo Scaluraro rigatta la soce Judes, a con loi a in detta Eiorio, Molti nerò atanno con Lipsio, che legge: u edhos obique si rebat nomine, w Non neus, dire Grotero, non auentre a Villiamaro. il casta sia dice abe la soca Julius sia redondante ed ustrusa. Peroschè autol significare Velleio, alm spento il capo dei partità, non ebbe parò fina la enerra : cosa assai rara ad na capire. Alessandro imeces, preiso Cursio lib. in. 13; « Datio non molte lentano di quinci, abbandanata dai suoi, è sinte, o per la recue è oppresso i della torina di lui solo usce la nostre sitteria e il premie di cotanta republia. a E qui per fermo bunno lungo anche le parele di Cicerone, a fasor di Mui, 16. ore porte de Pompeo a Mitridate, a Della qual pugna essaudo egli faggito, a sicoversiosi nel Bosforo, ave l'atte senson non la notre mersegaire, anche nella fage e fee le strette delle forturariteme il ragio nerce apprerò Praspera doposervita compato il regno, a persegnitato dei diserita terra; tanto ancora di lai selo facera canto, che, paresdogli posa cona la siltoris, cuda a anies in pesdegno di quanto colio proclerar, gudicano che non arrebbe fino la gosera, se non quando

Some agenta il uno nombo resoluzion. a
sa arantiori parare malair. Il penso è : volte
sottottare ad on usem che pea le cariche sostinata lo amargiana. Chiaro ed due anche Appiano. u Cabor cincol il comando perche s'erano
dai legati convolari, metatre egli era saltanta pretariano, e volte concrena l'inhibigo della leggain folta di pressumenza.

Gay, L.V. How pognanie ann. Questa emenda ai den ad Aridaho. Mengalo laggera: « primo antia fortana, mex pogna sicit. » Altri prima di loi: « primo actia fortanaro expugnanti via. »

Fiftes also Pharmace, Paths & Gazze, come artive Env. analytics a large of finding la specific de un maintain a maintain a maintain a superior de un particular a maintain a mai

Car. LVI. Ignorie. Cesare atasso in una apiticla a Caccona così a giarta dilla propria cieresana. a les sia a giudicare di esa (sia che la rei cossoci interavanta) a les les instesso dall'essere ercolde più tha di qualitari sibre cosa: cidaba in nai rallegro reno stanne, a mano trinofo che il fatto reto sia da un ten peri appressio. » Espirore term. Lo rei giudico che Risolatio

replevit ear. So is grained as nacesso 'ingenouse, atimundo she Vellein abhia mate replevit in senso di referit: poichè se si pigli replevit nel suo proprin significato, ha molto maggior forza.

maggior forza.

Gallión sparratus az citro. I dotti exvireno

cedro, i quelli però atimano cha i citricia lasvoi

cedro, i quelli però atimano cha i citricia lasvoi

di Cestro, cha al dire di Sastonio cup. 29, fi si

di Cestro, cha al dire di Sastonio cup. 29, fi si

princo che di quelle gratu la riporte hi supiliriano.

Ha à lance abbatanza noto le spasado pregio à

messero lasvi di sini fitti si a Freza posta, o

messe, o tetti, o altre oppolisităti di ceder cu

cua di gracde escore, di fireguelo finestranălia.

Goe

Coal on attenty Close, malle Corrido, a Mutabile. lib. zm. Calone prelando di Tolomeo, dice: o Poteri nuesure corre le villo, n à colori girna abbelliti e controllà con gran la serio di ordro e di chano, e parimentati di Instini metaginesi, a Don però sono le specie di questo cedro, enrae dice Fursellini, excesse the el'Italiani diano ad ambedne lo stesso nome. L'one è un sebore che totto l'anno frottifica possi, di colore felvo, di odore ges finimo. He le feonde pari a quette del Isoro, Nuce nelle Media, gella Siria, nella Persia. gell'Relig, and'è che le me fentta si appellano pomi pemici, o medi, a amiti esc. L'altra è un arbore che nasce in gran copia nei centiul dei Mauri, ed è lodatissima. Se na facus notoficami deschi e mense, e va accidata a cacimizan mercato. La ma fortis è almillo a muello del rimposo. femion, e simile pe ha l'odaré. La radice è motto conto ela e increspata, a i luanti che se ne fagno sono teculi il graca pregio. Tatta l'achore poi è possente contro qualrissi infezione, a dare presto che scoza fine. Di cocato creiro ne fa mensione Lucano, lab. x. a43; th medesimo, ove descrive il consite di Cesare e Cleopetra:

a Sorra piedi di aporio è il ccal desco Che eli altri deschi signoreggia. Questi Di unhil sedre gui segato si baschi Del raonte Atlante, ed ordenati in tando, S'erron, del nec che quello, sonra charni Teipods, e fan di se orcell al centro the cran trielinin. Taxole at belle-Non offit not be trionfate Libin Al sincitor di Ginha, Ne men ricca. E pellegema fan di sè mostransa I link onde in meum son dietere. E à muchidi tapeti che dipintà Ad apere di fiori e d'acabeschi ... onstramma olles ib lece if O sermes bissimerole e fencala Botis if efoggin femreinil! Biechezan Tagte schierze dicanai al copidiocchio Di chi gnerreggia cittadaoa goerra: 8. La ruento infinromas d'omite armato Nel deski di eran predal... w

Amplius series milliès n. s. Alconi hanon pigliato a correggera questo sito, penundosi che Velleio non vi regni ma sonma sibbastona granda: ma siorio, pei questo lo stimo; dochi Cicernos in parecchi longbi series u septies millies. »

Imputando enpiti ajus. Codetto faito, aeramente ladegno, è asersio si tre che da molti, da Cicerone, Fiirpp. u, il quale a qui, e altrove ua dice ogni male. — Acidalio.

Car. LVIII. Brutus et Carsier. Einsie penn che si debba scrivete, M. Bentus per non confossielle con Decemb Broto, de cui se fa menzione

Quen solizientera zibi Gaezar. Coare prima di conducii alla guerra paetica, avea anti-tuito a se stenso mel monolato Delabelia, a designali altel, I quali net secondo sum dalla amparienta, nel lerro, e ais ais, amministrassero no soa sece gli sificii di linnas. Coal Ciercone, al Antic, così Donne de Applesso. — Pupura.

Lillers aum shrifat. Nen interordans gan ditto all matter Veldio Livio a Blune, and in Tallie pare, il quals, Filipp, s, dice u le proc finalmentage em luvrair d'Autonia de figlionia di lui, fia conclainsa coi più nobili distalini; so popo poj, divolgenia li patter da havoia, sopgienter: al ma partestito fellia pro della repubblici fia meschi nel Longhiqui di appopior fa ingragiato oltre al figliosito di Antonio, ante quals di Legdio.

Direct Athonications. Income acide on Generous and policy olds Eritge, principal, with a neuron tampo in que and algorithm, editorical temporary and a singuistic and observation and a singuistic and a singuisti

Fair C. Octavina. Popma riferiace and testine git ritrorate and just aliat Cotonisal, la quale serve a pasidino ad illustrare questo rito. Excesso la quarche. C. Octavera C. P. O. P. N. Parta Acturet. Tan. Mic. and Q. Antoniso. e. Coto C. Tonaco. retust. qualastrorate. artenared arretaravit arretaravitaria arretaravitaria arretaravitaria arretaravita arretaravitaria arretaravita arretara

Hispanicanie militias. Lipalo Itage hispaminari militas. Di quasto fatto così Sertonio, Angust, 5. = C. Ottavio, assando Casare, fra chi della bisacche di lei, partito ella colta della Spagua constra i figlicoli di Pompeo, per intrale o spatta a magione dei nemeri il negentia, e fa prodire dell'occera ma in tatta coella surarra.

Apallenium. Strabose dice siteste questa cattà nella Meccalonie presso il mere ionico, ne minate per ottime discipline ed intutali. In studio miescrat. Onali fosero gli studii

in cui l'logegon d'Angusto s'esercità, on obbisme sontexza da Dione Cassio, lib. xxe, p. 307, il quale primemente ricorde in generale che Giulio si edopes à perchè Ottavio apprendesse i principis del gocaroo repubblicano, e s'istrause di qualit cose totte, che bisognavano a un seo peri pre regrere demargante un costiguino impero. Di quinei peua a diene in particolare, a Si erescita es pure culla eloquenza per ocquistaral pronlesse a curiona a non esta latina, ma ereco exispdio. Si evenzace ed effronter de forte i trecceli dello mibaia; finelmente oppereva o perfezione tolto che pertiena at guecerno della repebbles, a ed amministrare cariche e magistreti ». Craore fece eradire Ottocio la totti questi stadii perchè et evvisage the la cola indete; la quele in Ottaero ers, per cere dis, singulare; non paò hattere a rendere ne nomo perfetto, agona il escrerso degli sindii libereli, onie senza na'esatta e sgomtono dei mean più calerol: e bene ndoperarei. ---

Beclet. Solie orbie super suput. Elegante, a dis vero, è questa descrisione del cape isradusto d'Angotto, occia del reggio che è proprie degli dei. Udieenone oltei ontoel, Seneca, quest, pat. 1, 2. a Vediemo ore unile e enga quello estendore she attorneggie i pieceti. Si canta come il giorno ie eni Angusto reduce de Apollouia entrò in Roma, Co cedato per etterno del sole un circolo niochesto di verii solori, quali si zogliono cadera mell'arco haleso. I Greci diceno ala cadesto circelo, è soi la possiego dire propriamente caronn. n Phnio, n. of. n Si ceggono anche inturno el sole come carone spigete, e careoli di cerii colori, coslo se ne cide peo ellore che Cesare Augusto, perenshe giocine, entrè la Roma dono le morte del paden; e fo presigio dell'immertalità del ruo nome. » Sectonio, August. 95. » Ritorneto Ottecio di Apollonia, ed antrato in Roma dopo l'occisione di Centre, d'Improceiso, sendo il coelo seceno, si cide intorno al disco del sole un ciconto e maniera di erco celeste, a Così encore Floro, 17, o. Lucano in Alcamed, Silin italica. lib. 10, e eltri . - Beder,

Car. LX. Adiri nomen invidiosae fortunos. Polehé in forza del testemento do seva essuavere il nome di Cesare.

Superio excipit. Di codeste conferenze ne dà conterza Appiano, Guerra cicil art, 14. I giurdini pompeiani, di che qui si parla, orano estosti

font di Rema sul monte Pincio.

Indishi e jun perlino. Sectonio mera che
queste inimilio foroco tramate ad Autonio da Oltaccio. E cosi la pennecco i più honosi prandavoi
ti cittadini d'allora, fra i quali Cicro me, Due, xu,

23 Il populo invece pennava che Autonio metata
mucchiamulo di mi tecchi per presolare la conditata
mucchiamulo di mi tecchi per presolare la conditata

del giocine Ottavio.

Omnie pretie stempterate. Unios, Potano e Vasito Leggooo a tempisie w famio legga wevuna pretio tomerata. » Borinason inveca corregge a impereta. » Pec oiso modo peretiro son peca che sia de maiere la leunos vaigate, sosiennie da Renhenlo: de seb la voce u temperata ne qui i defiti par a moderata, experata ne qui i defiti par a moderata, experata ne.

Maturaliter dissimilianos. Qui è fatte mentions con di Antonio e Dolabella, me di Ottavio e di Antonio; il che è chiarito dalle perole che segoltano: m ed il giorano Cesser era fatto segno si giornaleri locci di Autonio. »

Car IXI. Caster zent onnam ingerestat. Atteni interpreti ei sontituiscon a cepenata vi, an equanto uno contenda con l'adminiscon il Vedicio I lesto permittori ei d, cho Dittato esces ompito appear l'essa dedenvaretana di sils, come contenda con l'administratori del di medidiciona de sontito in escretivo e del di medidicionace ho ellettilo in escretivo e mie spras pratata, et di preted bialestamo ho ollettilo in escretivo e mie prasa pratata, et di preted bialestamo ho ollettilo estati, en ona compioti, ausegno in quatto tempo d'Otterio.

Eum cenema. Ciò perrano e altri scrittori. Ursino poi orendo vedato in sicose monete coderta statum concette con sottoci le lettere S. C., e io nos medecho d'orgento la statua medesima coo altores le perele popula justa ; porta opielose che des status fossaro le quel tempo e Cesare inpulsate. l'una nec decreto del sanato. l'attra per decreto del popolo. Me pere che quil dette como abbit male acceptorata le que conghictiore, non evendo fetta distinzione di tempe, l'ofatti Il eero ei è che sotto i capsoli Ireio e Pensa fu Cesare ono reto di staton ego estre, essendo peopretore; e l'onor medecimo ne ottenne del popolo, essendo già teinmoico : a questo ai pere da nos medeglia d'ergento presso Occoue, le quele de non parte cifro codesta figura aquestre non le parale populi juscu ; dell'altra il capo di Cossee son retores le parele C Corrar III, eir. R. P. C.

Contai sustant after in anis. Intoten tumorte des contell il popolo disseminò varil romori. Vedi Tectio, Ann. 1, 2, 20; Stalenio, Ang. 0, 2 Dicon et es

Car. LXII. Ab quanatoribus deportabontur, Elen da i qualtori Apoleio, Anliatio Valere, e P. Lentelo, i quali sasvano somministanto desarro pubblico a Basto e Cassio, senza asseros costretti de forza vecona.

Allies è leafric o'errat. Mello stone ceoiro Broto; past che le oaiost truppe di costel con fectro dire che osserse delle more la battaglia, maotre Ottario mallesa in fuge i soldati di Actonio. Cod, sei so di credere e Valisio, in grasia della siltoria di Casare, sodò Brate Isicofenta.

Pantes atque Hiriti carpore. Di realore cui Valeria, leb. e, c. 1 a Verinde Britor Cersale preior per action del sente consente preior per action del sente consente del brechie che consumente e l'asget d'Iriti a 
l'accident de l'accident del sente consente del sente del sen

Cunsarem laudandum at tollandum sama-Apr. Sestonio in cemblo di a landendom e hea prezedum, wabe fossa marlio si affi, a questo longo di Velleio, de che significa che si nancesa d'infole Cesere, come si solese le vittime, per conducto pei e moste. Con anche Floro lib re. 21 . Totto questo al apprentava per la vittima a morte destinata, v Broto però, scriesodo e Cicaege e interno e questo, gli dice : a Mi parrii poco fa Labacone che Cesaro o co si querelesa di la, se non in tento she to bei dette qualle pesole: a lecdec de an adolescentem, escandum, tollandum. « Cico, come interpreta Becles, aha Cesare si dosea lodare palammente, ma trealo io occulto a perire ; Jodanio, penabè atatrilon incastamente nicuro, an eli notesse ad a rio macchiore translit el iosidie. Con quest'aute madesima Actonio fo peadeto da Muciano, como dece Tacito va, 39. a Muciaco adapopa, cett sell, noo potendo sealpare Antonio pulesamente, lo calebro lo senato; gle fosa segreta promessa del goserno della Spagos di que, Insaiste da Closio Refo: Imbossti e prefattere gli offert per suci estici; a quando l'abbe pieno di aperante e di rauto, eli fevò le forze, mendendo in guaroigione la legiue settima, criaccepta de loi e acc.

Car. LXIII. Per colloquia repulsus, Per

astioporo si auste intendere quei messeggi frequenti, con aha Antonio trorva trettatiae con Lepido.

Farre arcotar. De che era state antilistica e Centre un pontificato massimo, con pei suffregi del popole a dopo tanoti i contici, como esa nauraz condinasione legale nel conferire i magatual; i ma pel fescore di Antonica a del collago del ascerdoti, Quelle soce furreum si dec interpretara per Prode. Così modos pareso Sallustio,

st force helli, "

Gis die na l'ora teompliarit. Essando codesto
un asgamento di soimo sabdo e cortente, il senatu
oadind che sa gli facessaro pubblici famarali, e

oadied the se gli facessero pubblici facestali, e une orazione, e una statue. Planeus duinda. Questi i quall'asso, aba fo

diagonal de Clarence, resquisé alon el forcedo discusa. Series sons della spitalis, pla venne for qualit di Tullio dal libra. Contra Fisco-vendo Amir Pelilion, artico la man sontia, de la Genta de la Tullio da libra. Contra Fisco-vendo Amir Pelilion artico la man sontia, de la Fisicio o la sus prologo gli seglitura quel notario « nosa un deputa la manuale, al des a Fisicio o la son prologo gli seglitura quel notario « nosa ince littarge gano de la libra. " Fisicio fin mode pasiette tora per la rera sulta i fa designato comode em Danies i finalisación sigil del lamangole de al Ottato 3 l'apposanci il segunos d'Augusto.— Schept.

Can. LXIV. Namine Cantell L'aditon di Batdea legge « Capell. » Altro altri Interputi. Appiano, pea esampio, legge « Camelli. » Schagk legge « Capeol. » Beato Recono legge « Cattelli. »

— Quote elle soca « Canalia, » que solta si comulition le iertirale che sono sego Geolare vi si ritresarà P. Canadia Essela, son che C. Canadia Essela, son che Capadia Canadia Si trosi stritto priso Liviolib, caza. Deprès non d'espisienes che la modeiane si debba garastra a Canadia, van che sitro, « Vessio. Forcusa, « es que frautom telerare. Non

Forence, as que frustom tables. Can dismite è qui logo d'Iris, deces, alcander. 50. « L'évillo di costone sussionasso olioni famiglieri d'Guello, [quil, lanché estrusero in qualla sociatà di regum, ciò con partento edis-asso colò; ade cia come peccatono, pe se à rinco colò; ade cia come peccatono, pe su con l'escasso ciò che repissono; a quel danaso che seo ai re postor riscoutere, o del quale si diferiesi il pagamento, o Cassio assegnassono » — Bunhanie.

Astonii susmerius invasit uotes. Cosl anche lo atesso Tellio, Phipp xm, 19: a Cni is larcerò noto fin she il moodo desi, pes gl'improperii che gli scaglisi e gl'impaessi, n tale che tion se ne leverà il marchio giammai. n ... Cicerouis. Vi si des sottintandera sanguina ; a vanno terati coloro che vogliono unire Cicaronia con puena.

Can LXV. Priogras Antanii. Cied Ciedi figlicola di Falsia e di P. Ciadio, la quale esscodo oppetos da manto, fis spomta ed Ottasio, abe posteia la ripediti sacore vas gues, per inimicizia insorta fra lei a la succersa.

Prilis, quam vigină annea. Ancha Sretania irea sh Ottale si vena quat tai, quando fe fatto consele; decedă aftea a tem a sa enne airea, sias, e da a sele appento ignificare como Ottasia, e da a sele appento ignificare como Ottasia e vena tocasto appene l'amuni ire appende di Ottolea, setta di acestate di Cectera, nia fatto
constitu ad discina genero prima altre alecedapon di Ottobre in negato d'Irain a Panas stati
constituta di acestate di Cectera, pia fatto
constituta di acestate di Cectera, nia fatto
constituta di centrale della constituta di periodi, il correita
constituta di centrale di constituta di tempo, si trorest
centre spii satto acessolo dapo venta anni, meno
ma pierro, della sun assotita.

on process, one can sentile. We did he may be provided by the process of the proc

Car. LAVI. Quom ambs mallera, sia. Nonman quiat a ries que despositi creser cella sons aumarsí, sobbes con se di coursense auma. Carsin difinal la solpria, intertames auma. Carsin difinal la solpria, intertames auma. Carsin difinal la solpria, interlare cinnadrat i à sujerira, che da sensis tenses o razveta, per avez se più piccolibi. moli se di praesciare; sha chi che avezna rezalito, che la guaria ci nel curno stati riessa. Illa chtre she su resona socializza con ausanossiere si colorire germa i questi cono ausamaniere si colorire germa questi cono ausa-

Reparants Conserva Conserva den itemvisto case il più che poi le processicale, a cui volusso meller muni colleght me conse si fo meras, aght motó parera, a le escretió più condamme che non gli treni colleghe n. Coda Setconia u Augant, a p. Bonos predire senta ditimanti, a remo bitavie; un mosa ag lip poò stare a delta, perché gli fanco nostro le unia moto prode di Meccania; e surge, caralita, n.

Invitation nicem. Cod l'innhesio distro Lipsio, abbase la leziante a invitatión e che sella cólision penas si sitrose sibis multo più nesbo, a pris mposa latino. Disse gió Quintilisso: a seritere infantiana ad discendum: « E Seneca, Sanaati: alaritiese infantenta in mortant insu capies. »

Cas. LXVII. Filterum nullum. Vasamante à de quercieri di Vallici, che per erazionare i son discorpo el aguzzato, rempe i ni suera calennia contre i figli del pressitti. Dione per altro ad Appliana ne dissona babbattana le conterio, e renno non pede esempii il figlianti che pei padel toro bacco deta la sita.

De Germanie Veolu sircare astigliatus di operacione del Venhagisto della noti in ache in sundanta di nominare in nazione garmano, inima de giù di nominare i dio estatia, i prodo festali ni inimario, coma dimotre Paus onto, e Pioni, del tidinario, coma dimotre Paus onto, e Pioni, del tidinario, coma dimotre Paus onto, e Pioni, del tidinario, del consolo Pauso. di pour del consolo Pauso, di con consendente in in consendigio, l'odore de gli angunali, code olire tatto, lo patest.

Cas. LXVIII. Pursons undrans extin ser sprij. Villion joi sous le van seigleout on net illiatte manfert all dire, she flessano con jegars. Celo è dis peason, she om en se poisson peason in aliento i mon late. Lorde present in aliento i mon late. Lorde present in aliento i mon late. Con late propieta de la consenta peason de la consenta peason con la consenta peason con capit ambiem o per a not degos di andrea non capit ambiem o per a not degos di andrea con manifestale de se se teografication. Manulamo corregge sintil y m un son de problito.

Dum in acia phatasticu sircupar Alexan interpat il agent o de un la cela phanteca Africaque. La sistemi dos di oppose un embedia cela interpat il agento cela face sono della guerra fee Casare e Pumpos della sell'Africa. Bis familiario Lipio prasa cuesa vero da la tediniona di Calsa consella el umpo della popos fatalites, consella el umpo della popos fatalites, con monte più accidenta del morto della popos fatalites con monte più accidenta del morto della popos fatalites con monte più accidenta della con monte della poposita della con monte della contra della contra della con monte della contra de

M. Caeliu. Cink Befo. A gre di contai Talliosaine artivatione, gli dibe idiatite passachia spiatoli, comprise mi lib. ati Manulo corditato regiono interno in vita di ini, a la gremiachia spiatole di Gierceo, Sato questona di C. Coriona nell'Africa, da coi passia shalib, a latto pri pattena cotta i Consulto di G. Cessa pra la seanda colta, a di P. Seruibo Inarcino, destrà addilicio, mattacoli in coretta la persona dill'a cossatavelr. Molto er ar può leggere in Cesara, Gorge. cet, ju; in Dione e in Applano.

In agrit occulty. Coal Lipno, mentre per

time sembra sodirir correspont, ir quair oppose ir sederiose orbem si rustici rabegla. Oltra vertem temerarius. Lapsio spinga:

u più che ad esule non si coornive, a Altri leggono u ultir fortun temerariate a spiegran; upin temeraria, che non forte, a Quateous outem aliquid en omitsis peto.

Velleio e dir rero scrisse quatiens, rbr pretso els scentros i min antichi annivate a cuntegra. Così ne inseens Freto. Anche in Flore si ritrore malamante scambirta ri fatta turcia, ove dire, lab. m. cap, r5. a Opinge per runtinger decem ri septem dues via to that inconding entirent, good dombhas no temple rule rannie houses reconstructed, at analenar erla erioi rumanis uon polical triumphir, orderet, a le quindi scrire, destre la guida di un antico especiare Sorcalino, a al quatre ce urbs cripi non putred Romanis, triamphus ardrrrt. v. Cod na riros apr rroresslopa ricrantissinor. Gue à manifesto che prill'erporto des trofes e delle preie el traduceroso è simulacci delle ritta, dei finnai, del mare, a d'ogni altra cose rhe forur goudaguate per rilloria, e re ne faceur pobbles marirs. I Certamora pel perché e rerair les cose pon locurse la riregio d'ener mustre e dito. recome predata,a tatte le rebe applicarone fe scou el fine che se le città non si coleve ten leves di mano al vincitori, alcu po mancessa loro la maleria de corredorpe il trienfo. Gio medesimo è dirhiscato rie più delle riesso Floro dove parts de Numberer bis. er, cop. e8. n Ultreasmente oppressa la cuttà o rinte da quel romano capatano, non lasció godere diVorir se nor roba pure. Non ri fe par en uerso di Nemerais de trarre in catene: la prede, come se d'una famiglia de pessenti. fo cults: la armi stesse eraco state que s represate dal fecco: insemme il trienfo dei Romanif mon for se mon re di nome, a Così resora nel 17h. m. can. S. dirtro l'autorità del prafato redice ferrotion il dar stringre: a Quatiant Metelh Macedonni domur belliess aomicibus assnereret, eltero ex liberi rine Cretico farto, mora ness fuit, nain elter gnoone Baleurus vocarator, v Amportai rodesti brani di Flore pei per tornera il natire relandors ell'elecerione de lei, che per processim niedr e sor riemo d'irrerii rirtorati. ---Arldallo.

Car. LXIX. Interferent. Cieè sura appresso, da che non Pecarr pià egli; ma on revo a camo di baiabella. L'edrione bipostina legge a confecerdi a l'recon essai maitore.

Failinem digitate observat. Civir ex on and the angless control. Flow solds of the review is still head had not been also green, Rank-Rank and the still demonstrated have green. Rank-Rank and the still demonstrated and the still reconstrated as the still reconstrated as the still reconstrated and the still general reads a sensor state of the still guiden noise transpraced speak still produce and the still a verber transprace of still sensor position of the still verber still read from the still read of the stil

Dannetis. Esitane molti in codreta roce, percechè nè per l'egge, na per tribunale giolettic farono costoro rotredritti del focco e dall'aqua; bonde dir non si possone condannali. Pertito, nevergonchi nan en fa egistat ir cases, Velleri qualche goise il post conderare riccome condannati, estendo già mirabili e il di bando di marinali e il di bando già mirabili e il di bando di per si controlo di marinali e il di bando di marinali e il di bando di marinali e il di bando.

derippee subservițuit. En outomo presso ir remus, înd quand ricour vi se commit, und if alfaceus ai sourirescuo, iscouer regarus de noi-lineație de lineație del verine, de Pedinos indiliteate săs peus infilitea qualche ros err outota de fame de lineație del verine, de le relative subservițui de lineație del verine de lineație de

Crv. LXX, In Macedomam, 11 and urless

Philippos. Coderti campi o distorni, ove fa comrocesa hattaghr rono da Tolomro situati osija Macedonia retrama, du altri pell'entrata della Tena cia. Prò rero è she rirno presso d'finar Strimone. ovr sperir una pienura essei recombru, e etta ef combaltimenti. Ocivi farneo rinti Rtoto e Cassin. Diversi affallo da anerte sono questi altri delle Tessaglir, pensso il fincor Peneu, ove fu Perapeo sugrento: Eppero fa certo merariglia che ad struni poeti, come dirr e Virgelio, Gerg. ra 400 ; r Maerico, leb. 1, oo6, selli il eralle di voler ronfoodere questi siti, come se l'una e l'altre guerra cirdr sia ristr rendotte in as medesimo luogo. Na solo de'posti è preprio mento escora, ma extradio la riorsca Floro, rr. 2, cort dece: . Bruta e Cargio, expreriate immense troppe, si postropo ra gerilo etesse puscure, che forono gui fatali a Go, Pozoneo, a Ma fatto è shi la nueve de Cassin r Brole si fecero più che un cento miella lontran

da dorr quelle di Pompeo.

Ab Artario surdice. Singuires è questo sogao, per l'orosto ris presonciò, r rise racesse.
Non r'hr quindi scrittora che sopressegge di

notario eccuratamente. Gi sono di gnelli che non dubitano esser questia rgocarati dalla provvidenza derine, che alle volte soche agli ttersi gertili ne is sentire il bes effee influsso. Allei els becen pee prestieil, e fattare disboliche (come di queste di Astorio, e d'altri regui ne scale Luttuprie, n. 8.) Altei ne riconoscopo nella natura una certa forza a capsa produttrice, a al aderiscom ad Omero. che pre ordenatie non in degni di questi veridici sogni so non gli eroi. Però di questo sugan di Autorio, quiele el ha qui, non se può il di feneteri affermare che derivi da cause catarali i sebbena nt anake ai des alle spessierate eltenere che discenda dalle altra cause ricordata, E infatti, uno si può veramente negure, anzi nos si dec, che I delle abbia alle volte scamenti das pericoli exiandio all eroi dei rentifi, e eti abbis o erandi com destinati e condotti. Il perchè non ripagne alla filesofie divice che si dica, che Dio obbe cura della salvezza di comini el Giti, o che el cone volta fe' manifeste tuesta pas cura pas per via di sogni, che aprirone versormente il fature. Me codesti meni, quie gaeste remusici del rero appoeite in seems non some d'one sole en its, ne si regliono tolle rises ardere ad un made, Gli eserapit che se ne traggono della ssem Sorottara malla hacco di appariscence (dolatriche) nè sicoedane simelacri q altra mere com gentils. Ma nel segon di Aelpeio Minerre eli munifesta Il futuro, e Giave pei tel sen stesso delabro, di sua vaca propria gli eipete quei detti. Ed ecco che seste a fadagare se idde nel mandar quel argon ed un pagaco, abbia volate valersi di quelle immedici ad un colto professo additte. Para adanque che sta da for distinzione tre le profette apparente che si affrono alla fentenza per naturali caginal, e par fa quotidisca abstadue di applicarri il pemiero; e tre le dispensacione divena, la quale per via d'immegini balaralmente prestesi, può disigen l'occapacione della catara a segui ed indicii di core fate ee. - Beeler.

Diminimer construe. Cai Valeria Manima dice centerione: nè si dec meravighem, dacchè nec la min' i conturiani sunto procali.

Leasure appar, Quando talana cas la sala precis da enset vicinos, is elegaris il impo on fa veric; come fece qui Casta, il quale cusedo in mill'affert a literata per sense sincep (ant., a) in mill'affert a literata per sense sincep (ant., a) da customera mell'ente qu' este principal del customera mell'ente qu' este principal del customera mell'ente, principal del customera mell'ente, principal del customera mell'ente qu' este principal del customera mell'ente, perighamence and profesde del man, es Sessionia, forcile 1 : « Gene prima Cesare abbe reletto del mai la custi vessiona per sende customera del customera

Questi da lai mirabili percetti
Docile allore e isi, che confortandomi,
Backa filmidi pascer mi impae,
E dali fabritiri poote cani sereno
Femni tarnese, montre quandi lo ridotta
Mi vidi al laminita, e imbocanata
Gil sonto coresea file midi mon e o tondo;
La pento ei giuna, a, genzichi, mi diase,
Del commettere di te into tono degroe, o
ple commettere di te into tono degroe, o

Liberto praebuit. Non è chiaco se costai facaste l'incumbersa, perché sé più comparre alle reclats d'alcuno, ei e ce su suppe della cas succe pasto cè poco. Acetia Vittora il nemias Pandero; Valerie Masaimo, Pintarco, Appiana u Disca si applica Ficchar.

Car LXXI. Lucullum Hertentiamque, Quetto L Luculta figlia di Luculto è quell'esso ebe peri nella pugne filippense, datto da Ciceratur che a'ere intere. Lucallo Il gioricatta, Queoto ad Ortenzio, figlicolo di Ortenzio eratore, giorine else d'oar i sus avere facera spreco, e che fo ammacasto dopo la pugna filippica da Antonio presm Il monomento del fretello, ne regione Tollia . epist. ad Attoro lab. ex.; Platayeo in Antonio; a Valerio Majaimo III), v. cap, g. che così ne dice. a Maravielios, fe ancora inverso del figliado la pesienza di O. Octonolo, che ne'epoi tempi fa ercomento dalla ramana eloquenza. Eragli ven uto lanto in odio, e al sospello l'empietà e nequitezza del figlianto, che nel difendere sa gia dicio Mesmis figlicula della sorella secusato d'ambitione. direc si giudici forme quelle che pecarre gamto suo nipote avec ad esser il ano erede) che se e la condes e a vago, ne o restava al tre conforto mi sollazzo che i nipoti, drametrando por queste pare le, le quell agmesté aell'arazinae, che sepra di cià fece, che ei non traeva alcun ddetto aé conforto del non figlioule, ma più presto gli era ne tursiculo continuo all'animo; cindimeno pee emp guatiace ne confundere l'ordine delle nain es, alle exorte lascid erede il figliante, ann I nipoli ; una si lastiando però vinmes della pessione, perchè s'dimostrò in vita speciamente, amenia cali aresse in pare i caltiri costami de gorife, a en morte nos messos del debita, né dell'onore che si ricer-

Nam Purro. Molti commentatori hacato a lungo differenciale nel arquare chi su codesto Purro. Verisimilo peraltra è che sia qual M. Toranzia Varrone Lucallo, figlicolo di M. Lucallo, aduttato da M. Vecrone, e datto pecció da alcosi

cave verso il proprio magne, o

M. Terenzio Vermos Lucullo.

Quam se insignihas Acnorum selastes. Nos
pochs aresuo messo mano e codeste escemous,

e grà fino ab natico, di corredutti delle vesti più presisse che avessero, quando redasano di durere appendent la mos te. Un exempço nu furuno quegli annosi padri romani, che, renuta Rome in forza di Branno dans da Galli, sedati nei vestiboli della lure casa, casau fregiati di splendidissima veetimente. Quatilio Varo, difensore del partite di Brato, fu struszato di mano d'un liberto dopo casersi guarnito dalle peù ricche insegne militari. Ció si ricorda exispdia di tre segine. Olimpia um dre d'Alcus ndro, regina di Macedoniu; Cleopetra regina d'Egitta; a Mammia milesia moglia di Mitridata, regine del Ponto, che ornate maguificamente, a streppò di capo il diadecta, o offerm al collit al aicari au como pe dice Sallantia. leter, IV. a Platerco in Lacallo. - Popusa.

Cer. LXXII. Learrespto anima njus in diem. Manosio leggi invesa a corrupto salino ojna ma din. "Qui parò d'i agulta la corresiono di Bunkanio, il tenno d'i Pasimo di Itulia fa incerretto e puro finu a qual giorno, in cui tobe u Cerare la atta. Quanto vir Braton. Nella prima parte è da,

sottiutenderu tante. Un simila facilire à ritrore presso fasio 21, 53 : « Gellorum ingentem multitudirem scieba seguira socularam, quento longius ab domo trahereniar. « Rollitationem atmosficientis. Questo modo

of featilities crosses reventé au Buster autorcol tames d'au-spainté qu'il veue suprissarmobatice presude intégrité du cetturil, a equimaisment d'viche, l'occident sempitich, a equisisaiment de viche, l'occident sempitich, avec des l'estances à posser-con le toute prous à eperanti, pou toute de plus becon avit, quant deliter un visione malingare, tout le la collection on penedasano più per naturale molinarisone, che per esdanament de leggi più per besti di autore s'intespeniera sel misi chi per personi con-demulti un'etti, per pristatti di dirochia. Activilei,

Cas. LXXIII. Antonii in Mation Jipcon, Questo longue fapinne, che altre, revisive cost de Buerco, segnite posce signi lutic commentation; a post abstoni a Motion fagure. I del retio qui Vellaria ma osserra l'outien del trappo, poiche è rectu che Prupos en architenta in pairia prina. Ile Attonio faggrasse di Medenat cost il immo nei la manchia del trappo, poiche è mandra del manchia del trappo, poiche è la limita de la companio del manchia del mation faggrasse di Medenat cost il immo nei la manchia faggrasse di Medenat cost il immo nei la limita del mationi fagi la Astronio fa l'acupeo parietta del marc. Con Valles attendada socha Appliquo, un firera crossossente.

More inflature. Einsin in loogo d'inflature cough-atteau donaris scriaere incestere; giacchè que ato verbe si adopera alegantemente in cambio l'arraccoto.

di pollurre, Ma la volgata non pasa pea verun moda da matarsi. Quantu poi si fare di quasda figliatelo di Posapeo il Ganade, soniti si quaretisuco ana tanto fisse dagenere dalle virtà del padre, a s'institute phi cha qualussi rotto picheo. Luciano, Fatsal, vi, 420.

.... Era tan questi
II minus untu di Pompeo; coloi
Chi mdi fuggiano ramlogi per Ponda
Del mua di Scilla, a Sicolo pietta
Diucchiò i patenti equocci lanzi ....

Similmente Fforo 17, 81 a Già con la finita ere entrato mili elto. Oh quanto disermi dal pedre anti Qurtti mea muso in hiracello la petolanza dei piculi quegli in mee se ne fai pastignam, anzi pirata egli atesso. v

Gr. LXXIV. L. Anteniar. Intervo questa guerra, cha sasacas l'auno di Bosso 173, sendo consoli L. Astonio a P. Saraibo Vatas kan gico pea la scooda solta, è de vedara Lisio, cxxiv, y Stopiano, Guerr. cxiv, y Gilg; a livi contil.

Firstonio, quae interation. Avaicce di rado

the pi touchi, per situal a scalerati, on a ditato quishe mando di conoundaria suda é shi l'itaqio prano Tarita, Ana, a fi, in ana dinotana, in cui touchio in engionamento di Sila, Camera ni fono bella predime a suo Cama da pratica ni di regiona suo cama di superito i na di regiona i fino di la situal di la Quanto pi a questo. La Asteno, non c'ha satencia del fatto sea si dot, da Agilone in faodi, il quala peratuo ne aline bore, suo piere, appinente cha destini forcase qui suo potera, partico del di la sea di la sono piere, partico del di la sea di la sono piere, partico del di la sea di la sono piere, partico più di la sea di la sono piere di la sono di la sea di la sea di la sono piere, partico del di la sea di la sono piere.

Cestife y poscia, come massa Appia no, pas is guerra di Mirodonio, in coli milità, sa appane questo orguame di Mecchonio. Del resto si intriba in rageome di delottana ralla nicinezza di Cassas, percoché narra Sastanio, sha prena da Les Peregas, sobili introbo dal sus-aligno secrificati ya neolore che gil chelatano perdopo dalla viva, o tetavaza oli sensara, sengiari saldonso questa roci; « ha da nocite.»

Car. LXXV. Quit non d'intrus prossentiber. Cost suche Sessen, supisitissimo des Rosseniu. Nos s'affeli sunos alla prosperità, to mancha d'aziesa nelle tenersie: le cose busno altamatira di beus a il masse, a sie gudi ? se sou sai ore compresi in tua scuspere cità stasse che om l'alBitr. r. ti mrite la rite grede. Orrero e che r'affiggi l'aci ricolo le baim forteau l'abban, conti il tempo di cinavatre. » Platon calcello con bella simbindim dice altrettante : « Trito che ciata, ora l'adimi, con l'abergi, e gaim che facon le roque dell'ancipo. n

Transpressi of Beer, Qui outs Vilio Puns e l'altra fostour d'i Eiris, în quata recambon à ason il par gelrile, pate de due soni, cos ou sole compagos she la reorge va, per for risto e rimoto cantinio in figire si il dudegos di Crasses ter gil foi meguito mogher, e depoi che egit si mort, figlir dattister. In morthélesser.

Car. LXXVI. In ro non francisco. Ronkenio dice agai mole di quella (n. L'editore di Bajilra la rigrita, Noodinero ce ur sono reempii. Planto, Asio, it. 5. odi:

# a Neque deceptur in ro. >

Chi poi non sa, come Velleio andarer in Ireccia di arcairmi con forse Irenna reghesta?

men, judices. Noo r at facile prortrere la mente dell'actore io questa Inago, Vedeudo ebe i critici gos ri raportrpo nessos tame, r che la terdariour letterale rook richiedren ; io orea prime considerate la quelità di gindire e quella di prinefectus fabrum urlle persona di Vettele, comr une reir r rirres cosa ; giudici apparete reare do rtati i prefetti, e con detti quia praeficiebustur juri dirumia bis io tal modo tradnoendo, marcon vozzi per congresorman peli recreiti di Urato r di Pompeo trecento reprata giudici, cotirno presidi degli rilleri, namero per re mrerorictile, ed al quele s'oppone le tratimonienza delle storia, i he un colo ci fa sancre reservette rielo in ogni ormeta. Stimri dunger miglior consiglio represer la qualità di giudice de gorife di prefatto, r repperce con rigarato di condirecadenza, che l'antore ani ellade e anuletre sterordinaria gwediclo, the rerà escionere la rionione del collegio dei 36a. Ecco e garato proposito le conghiettura di en mio dotto ed rgregio amiro. En ri In Rome, dir'esti, un imbagale di to de'eente melei. il quele cume otre cori o seconde del bisogno, nicor-Jando Plinio on gindizio, io cui intrrennero 180 gandiel, I cent marin poi, al dire di Grachio, arque congirtratus arant, sed delecta prertorum facti rernm pricet aram judirer. Può danque supporti che i contocoviri, i quell non respo propriemente megaricati former sero talara un solo vollegio col prefetto, rhe crano a con dere giudici urts, come dere eredami accadato nel reso unatro. in res Vellers informuer come proeffectur fehram. Paria firm nos provirs abbutturas quatarimance del cestivanti col perfetti, e Gres seririmance del cestivanti col perfetti, e Gres seripià ferile latendre a bai i lettlegia canonato diserimanti con la propulso rhe i Romani riabilitimos, terranza. Ma o fina o l'illim a fel l'illimos, centre voglia. del para cederico del presenta coltre voglia di quate complettiere, che conetati sobrande senguso offerri, esta prognoma un verisante programo di queste passa di Vellois, con indepen, come molti sitti dello riessoratore, di rericiera Persidiense del civili. — Mota del di rericiera Persidiense del civili. — Mota del di rericiera Persidiense del civili. — Mota del

Tradulore. Propriet rlamin. Dopo la morte di Brulor Casso, Domitia, che gii prime dell'anno nec di Rome restrito periore, lobe a signoreggirer già colo la Botta, parchi nesso espo di partito più riscoere. Vite one stoccia rhe paria il titole, Domitii impressario.

Buß Sahrhileni, Cottul in grunde approgram of Ottrainos per mostre in ida Instear, ribesito de prisos drile digoiti, consolere, direnté 
pol usono da mettre limore de de Care, de 
l'exes innanta courate, e che un dere a terra ta 
rasi meiri, supra soure d'apparitet, e fils de 
il tendi, e accountele in senate s'ouwer urgires de 
rè e del proposi, fo dato a riconare. Veril Diseas 
r cerus, p. 43e. 4 Agentos v<sub>1</sub> p. 21e. 3 Setonio 66; 
a Secon, della Cerus, 1,5.

- Secon, della Cerus, 1,5.

Cr. LXXVII. Grants urebs., Notisi Priegona di gonto verbo archei, il quello coprime suni più, rès non un godat, provedut. Molti serviton or brano essee, in il quali Picco: a. Urebsi nobleto populam ubblatom more. » È Lirie x. 47; « Pentili atia urera orben annul sique agrec. » In Garinti suis se ronnum days, Questo gration orbero i riferito robat da Andilo Vil.

lore. Uom. illuitr. 10. 85/1 a Conchosa pace, ri banchritate anpar ir navi in rompgaise sit. Antonio r Centre, duse triberando i a liber mul mest carior; a perché r lloma reces Antonio un pairgio nelle Corent. a. Sicilium Achniamque. Pri Acuir ri vanir

Sir lium Arkminmeur. Pri Acuir el vuole intradre i otta la Grecha, siccome appare de Diooe, e de akti abieri. Ez dioerri causar, L'Acidelio atrive ior co. Ez dioerri causar, L'Acidelio atrive ior co.

Ex diverrir canara: L'Addrils artivelores z aratis, et ar ariq va regge prosoch à vace a causir a ha rano motlo poù esteo. E induit mous l'empe verror sipanto e pacestit, e mobblial, e mollismai rhe favorivano il partio di bu, qui in losgo qualta di Aggiano, bio. v, delle gavera civili: a Pumpos arra soquistato a timo e rra, costo riferentio per questo i rana simulta al Lania, r pei proscriiti e coloni ministri de reve persono di re reurerali. Car. LXXVIII. Magain conventit. Our risk open ensemble in court in it media. Carl in the press Senece, pile. 5: . . Examples (clari) a pillula technical per ensemble in the pillula technical pillula technical pillula contentua per ensemble vilocitates assa Boston. — Acidalio, Monenta ved air giolitato quegli vivrensa vela, e dalla interce codi ini data, per coi Calsina erra solutio superiore. La mateiora è vicina. e della contentua della cont

Er Bintánia castila. Costa fa prima compagos del Buelo, a defenses della repubblica; me dappoi da vide oppresso una locació i partide de Pompos, per con cadare la forza del vincitori, idea pio, i riolgene la surio costro i Roman, e militare cell'escreto del Parti: ricchè di amatore delle patrio e della libertà, discona nomico e del-Pense e dall'inter-

Qui airtule. Questo luogo è con poco impaccialo. La soce qui si siferace a Labiczo nominato

poss septes. Fastes precussif. Alonal interpreti leggoos Fastes precussif. Alonal interpreti leggoos faste. La vesa precussif spa squishes a successif, datech that supplies for early sample in mosts, ill modes, one the ill in fastes solidire see queste, was not testim if contentate. Allows solidire see when testim is allowed to the seed of was not testim if contentate. Allows solidire see previous justices, presenti dance is modelli see gli review justices. Bit of contentate is alleggiamanti speuse il Fabrico. Bit of create alleggiamanti speuse il Fabrico. Bit of create politici testimo le captere i leggia dell'amecite, il describes degli strilici, il ribbandousmante delli inaggia.

Cay LXXIX. Directedents of Nicons. Cick. the costal fidauzava sua mortie, coma se fosse stats una figlia. Ma pia vero si è che Oltavio se la fece moglie, nondinasso che fosse pregnante, serae dice opesternuts Svetcoio ie August fia. Coal accors Tecite, Aun. lib. s, so. a Stedscavanlo encore de'futti di casa i o l'igrene mend via la reoglie, a domando parascharno a postefici, se illi 10l hambmo in mupo a'iudrabba a morito con els ordini : le morbolesse de Tesho e Vadro Politous and qualit era lauca d'Auguste, agricchito da lai eltre el consucerole, onde il popolo si lama otawa ; o al bestude, tha quando mpo seltiavo ser fancse qualche surpre, lo cittata in un vivale the traces di murent e attri pesci, i quali coal nutries di caruc ament. Augusto mangiando seco, a evendo neo schiavo collo en hiochier di cristalio de gran presso, e racegnanda odosegli, to lascio, a fecen portuge a ruspe quanta crutalli Polisone 19191. Merendo lescid 1d Augusto la tilla de Positippo tra Napoli e Peavuolo con la moggios parte della sua gran sicchenta, con cuico di fire elcuna opera mondide lu sua memoria. Augusto to servi i spannogli le vasa, e feceri la longi di Lisia.

Dabio et interdum antipiti. Si des pei intratare luggeri a dura il initiadum molepti, ni ticaba non il di sudo chi. Cesara ibba svirusi fortues. Inoltre darraza dabiau di libra i se spener solte corfase. In Ciceroni, par i sempio il legge adabior essus veriosqua » montre presso Quiniluse, ibe na resporta il longo netre, ni luggi a deven viriosqua. No dala Lucana ra neta

> .... pullo dubii discrimine Martis Anzipites rteterent essur ....

doss del codess ambarges: destross das l. E. asl manuscritti si sinvicas sociale coeficiaes tin dubra billa, dubia procilia, e sura prositia, dura bella. — Burmanos. Ducem et supplisses tumultuatur. Mentre

da forseunato non sa se obbar a far la parti di duce n di supplicha sola. Temulto in questo senso al misova appo gravimima autori. Orazzo, ed. u 16.

> .... Despe contolaria Summoval lictus miseros lumultus Mentu ....

Cost anche Senece, Edipp. 326. «Quid fari questa inter tampi los mentis el louisse VACOS. »

A Titie jugulatus, Fo costei meries i Mileto, coma siferiscono quasi tutti gli scrittorit e spenalmente Stabous, Geogr. 118.

Cap, LXXX. Destabande in contilità Costoria. Il gilo sorebbe Castori. Distribre unito al ditino i più bispote, i significa lo tesso che colto ill'abbatto con la prepossone. Così si den dira di molte altre parele, come aliment, allienar, tiun; e simili. — Acidalm, lo couvengo con Acidilis. Cad Orazio, n. ed.

> Reddstum Cyri 1980 Phrasten, Dundens plebi numero batorom Esimit vistos.

Gost aoche dissentis a costruisce del pari de Oscio stesso, lile sat, ed. 5.

> Hoe cayeret men provida Reguli Descentientes conditionibus Foedis ....

> > .

Hun vå Svipioničas, állade per feran al peviglieso maggio dell'Africaco, il quale non avea aco, che dua quisquerrosi. Vedi Livio zavu, 17. Durina garas incremis. Onnes moreanistis

Quipe quan insertia. Quanto encervable that é outré à Divon, curs, ch. A pisso, r. have. Bite et qu'est de l'abris, curs, d'a A pisso, r. have. Bite et qu'est de l'abris, curs qu'est de l'abris, qu'est period et l'abris, qu'est period, period, e operat qu'est period et l'abris, qu'est peri

Car LXXXI. Agri vine relied went makblin. le versmante he seguita la lexiona che tinne Lipuo, a agri njes relique scent publicis w cusia, comy diolegli, Capus avera altri campi pubblici, che non annora erano assegnati a veruno. Ciò ricere lumy da Diena lib. 40 a Cemre, così rgii, compose nua sedizione di soldati, parte col dare ad casi subito del danaro, a perte con asseguar loro delle terret e poichi quelle vhe v'erano di pubblica regione non bestavano, altre ne comperò del Cumpani, a ad visi sum pettam Juliam. tum terram Gnotin m. gunetion nunc fruuntur. sorum loco dedil, n L'editore di Baules ed i seni seguaci gü edileri ud uşum İvespoo redditut. me del cesso di Dione si veda vhe qui si trette delle ivere, a non delle rendite. - Note del Tradatter Hemo ... Romonarum, Se Velleio vuol signi-

fictur vito acessaro girina. Si Agrigos ripordo di vervo, con carriolo, crivos custria, a vito solo di vervo, con differensia de Pilitolo, il eguida disso, lib. sur, di «Ocepasa sone lo econor ventario, con testo des celebri per des passoneggi, che Sintels da Domano eltimate la Virrovaci cela, de Diero de Partono el transpiratione de Partono el Regione, de la Consa, dopo le guerra printriore a Michaglipea, des de Carra, dopo le guerra printriore a Michaglipea, des de Carra, dopo le guerra printriore a Michaglipea, des de Carra, dopo le guerra in Michaglipea, de de Carra, dopo le guerra in Michaglipea, de de Carra, dopo le guerra de Michaglipea, de de Carra, dopo le guerra de l'acestica de l'ac

Can LXXXII. Pictarium occabut. Prasse che simula il il maissonio che an di Finne, lib.re, cap. to. « Qualifergeise opisiona inggi alla prefica in Siria, eva pet una colais discensatenza, via appena il poò credera, dirento isiquanto pri ferece di prima, cuma ma avinea vanto perchi vea campeta.» A questa prepasita Annee dare da campeta. « A questa prepasita Annee dare da filuscio analche da gramatico, vha cuel angliono adaperena calaro cha vivano, mentre gui della vata arceano disperato, Così discorre anche Anphale presso Orazio lib, 4, ed. 5.

a Di cervi (Asulbai perficia a div prere) Greggia nos aism, che sucia De lupe offiviai a la vorsus rabbia, Coi vitto assei chi fugge v lavai cela. Gente, che dall'arse libe infra i perigli E l'eolia tempette Recè parriera a le lirrema apombe

l ascri fazi, à vecchi pedri a à figli .... ×

Cost Sire presso Terenzie, Eastontim. atte tv., so. r. a trionfe, m mi lice ritrarmi senta scoprire il fianco. »

Cotonia ... auraia vinait. Con Curalo di Dario, lib. v. va. v ... Acciò perattre che Dario non andane del tutto privo d'anore, lo stringuno di tenni d'oro; chè le res forte se di quel re gli proceedays a quando a quando de meli scorne a dileggiamenti in cento fogge, o Era entica usanea rbe i captivi si lagasciavace, secondo else le loro dirnità comportave, era di ratena d'ore, e ve d'avcento, ora di ferro. Omnto alla catene d'oro, com Clemente, Pedagog, lib, m. a Queste vany a dimennate donce manocodono le vera beltà velandole con l'ore; nè reggene di quento delitto si mucoleno, attorogeriandesi di largesi innumerevoli, a guina che si dice, presso i berbavi, audare avvioti di catena d'am i pid malragi a scetterati pomini. E con codesti indonsti malcun nara che al fatte dunne excepcion, w E Properties simulmente, bb. sr, a, 33.

Che trusto a la città l'acque captive Lento spendes disenta hocche faora; Né dei re carrière la certite e gli outri D'acquai ferrò per lo secra va Condovre o carreggiar gli assissi restri; Senta am norto introciora mi le tue chiome Che fre quell'ural e riverte, e seinte Spieudo oppura del però il tuo gran anne. »

a No l'Esitto cantav, nà il Nule, allora

Quanto alle settem d'argunto, Dione Eh. LEZ.

a Dappei she i mittodi del teorre aufressere si
constadamento archa, codore she savuto istàtatrà mil'armi desteren a re in hospe di artakone
Artesse, il maggior delegale, gifatto, fa evriagiliate sone Arteshan el catero d'Arquetto: del ma
plato del come del delegale del constante del conplato de lestem del derena. E. Armenno conta di
Armen entireri del despesa, le la responsa del condi labbaco altestata el se colo. la responsa del colo
di delegale delegale del condi delegale delegale del condi delegale delegale del condi delegale delegale del condi delegale delegale delegale del condi delegale delegale del condi delegale delegale del condi delegale delegale del condi delegale delegale delegale del condi delegale del condelegale d

tete d'argento; d'ecchi questo vano conforto ri supplicit, si în pure fire lere lu gran conto; e lo macidi o incarcetare nel cartillo rie Agabano si supplir. » Quanto poi alle catene di ferra, neo è mesuleri di testimonii; e bartereibo quel solu che ne disse Dione surmérirlo. — Scheck.

Brillum patrice inferre constituit. Oridio lib. rr. Mstemorf. eni fino:

u Aerpice Ini, Muturr anias e rinte Proe rorri: fir rhe Feragiir il senta, Gli cmarii incodi ritte meet Pilippi: Nel ricat mar pera di Magno il necer : Chr rpon al rusana desse eguin celle, Mul fidate e rue tede, e inras minocal Chr el son Cacopo il mio Terpon sie erroro. »

Interno gii estori di Antonice Cleopetra Orazie, spod. sx. « E secor dorressi scorgere

A fessessoile impereo
(Nol crederete, o posteri).
Ligio remon guerniero.
A griori ratucchi decile
Roman generiero fir franche
Le spalir al grave incarica
E d'erroe o di palsocho;
E 2 sol risatire, obi fafarini il
Del tricultal Terpeo
Tra ir belliteri'recollo

Confess B Goscope. u

Crr. LXXXIII. Marks proditor. A cui stobi il
pre Claza. So. a La donta in Charavar, nea per
cegions di safore, un fella sua riesu estelletila. E
z il dier verisione che Fitnes ou formans di costo
penes di sarbilla, però che ree ridolta la precetti l'arte d'holare. dei de mani com ri directili l'arte d'holare. dei de mani com ri direc-

rane presse Seneca, Quest pri. 17.

Gles cum sufteurre. Questo vestire di Glauco
è descriste de Ovidio, Metamorf. 201, 304.

Cer. LNEXIV. Remiges fermitaini. Cost distent to correction of https://www.internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative.com/article/press/cost-internative

Delli'as exempli rel tenan. Prime delle mederins de'eritici, il codica dava questo grabuglio:

a com de illios rremplir vitas naxuta Dolabella ; a ed il Limbo er ricerò la imione de nei ricevata: la meetr de loi tremieradost es le parole, « et a Delabella ed Camium; a predetti per compiree il senso, daver exprintere italiamenente ciò che dal Liprio rien settintase in latino, « ltr sh Autonio transit ad Caracam, " Confrontrado pol e scomponegdo ir istiere dell'informe framsurate supra recato, ri vedr con quanto ingegno in Lipsio no ricavò ir lexione Chi sia però questo Drillio o Delle, comr il qualr si ricare dril' originale de illius, come e loi ronvenga il carrilres di voluhiir e di traditore, come sia lessamor prorrie la conrenicoza rtorica della lezione, sel vagga chi ruole la Linsio rtesso. Certo che poche sose di gogi la epecie posseno condurai e tanta reidenza; me la non debba concertire la note la disertagisco. - Note del Treduttore. Miri numine. Cost pure arile elecostema, in

Miri ramusi. Con pere melle eccosionia, in cui alute in 6 receber y Cloquita Arlansale no dell'Armenia preso e inertenato, nur con totti è sueti; custoro ni la rialmerono regior, ni le feerco verno ageno d'ambilirione, vibboar i fissenzi o de minacce a de promeses timolati, sur relocal come di Cicopatra il ppellareno. Così Dione (ib. r.e.s. — Beder.

Car. LXXXV. M. Lurio. Certal ell'occasione della gartra contro Sesto Posposo, fo prefetto dell's Sardgrav. Valleto qui discorde de Polareco, il quale riferican che l'ala simirter delle flotte fa comandate da Agrippa, e la deriter da Ottaviaco (1800. — Crostio.

Saniogue, Dae Soali ri rhbe negli rileggiamenti di Antonio. L'ano peri prime delle ritaria stataci in man Regiere terramaccia rendro L. Arraccio; ceme e conto Diona, lib. L. L'ultro depo quella rittoria sitame da Anguato perdona della vita, per raserniour dello ritruo retore, lib. 5.

Thurses. T. Statilo Tunco, the suggetté l'Airies d'Ostraines, person date in use a rette la casalteria di Antoole, il perche fo de Augusto in proporzione di inle egregir opera munchialo. Guardiaz. P. Gesello Cesso, per quanto lerimonir Dione, illo. eur., afa, fin già legrio di Aulosso cella gerras periche, e di la in subrissimi.

Car. LXXXVI Serion L. Aruntii. In antecedenti edialosi si Irege: u rd solum siarun, in grisca garrilata celeberrini fides; n la quis motituose lettura fa sarri collumente porgosi da Potento, chr. nr la rendritr quale ri è impresan. Aronito pol r'quiffreso riu tette Vellese risordò erges percialo et rioritro como dell'arunti e giuliane, fatto poi cuereto in compagnia sla M. Marcello.

Clementin Institut aug. De che la elemente to at implant dall'e a runto a concedea vente a Sosio ; dall'altra l'Ira lo sittava e porlo te rovint.

Can, LXXXVII. Morte resimeret. Non eltramente si legge presso Seneça di P. Scipiona : a generosa mosta ripose nel nomero de Scipioni stud P. Scipione che in vita era state da fora degenera. . Cost : Roogs Turito di Sempronio Gracco, Ano. Ills. 1, 53: a sesteonto rdunque in Corcita, isola del mar d'Africa, quattordici sumi, fu ellers darli eramezzatori teorato ad una cedetta di mara, che fiere novelle gipettava, Ottennio spezio di serivere alla moglie Altiaria son ultimo volocti, nosm la testa : poe jaderno nel custante morre del nome Semprosio, che agli vivere aven rzerchisto n Alsoni sospettano obs Velleis um seriverse a turnalentse desidas crimica cos morte redemit, « E infatti si è vesissimo che Antonio era molto delito all'ebaietă, aiccome appare da Cicesone, ebe ne diec ogo: male del mondo, da Platarco e dalle alesso Velleio poco sepes. Plinio pure. Stor. Nat. Ith say, a massis mali you appostà seli al manda con quelle sue abbrirehezze? v E Floro, lib. 1 v, cap. g, portando de Cleopates: a questa docua egiria, dice, del heisco generale tichiedere pre peemo delle une libidone l'universo voctano la pace, a A tale dementa gionse emandio Antonio, da companien vestito de Bocco, e veleso essere con disini onori colobrato,

pee intima che ne fece al pubblico con un editto. Qui anche apputtione quel di Properzio, lib. 111. u Vid'to te braceis avviticchiate e morse Bal tvero frieid'anene. E'l feral compo che le vio del sancue

elev. 10.

Batto gelando cosse. No, ne costei, ce de l'emate drodo

La lineme alta dal vino Era, o Rome, e terner: tel cittaduro Di sè ficcati scudo. 10

Car. LXXXVIII Parmentes Coatius. Votelingro, Ostery, s. 26. sitieos els l'altimo a poslass il fin dell'occisione di Course forse P. Turnilio, con già Cassio Paresenso; e ne rende ragioni, che a vera dise non quadesso, nè possono indorre a dobbier di quello che qui dise Velleio. Intoeso le geste di queste Cassio è de vedere Appiano, Gueru, civil. v. p. 1072. Si sa unolter enme fa poeta di con poco valore, siccome appare da Ora-No. Secu. t, 10, 60.

.q. che io rei piedi an Ioma Reggroppunito qual sia, di mò, sol pago, Durento em infiltarcio eventi cens. Dopo cens altrettants, emulo a quello Di Casso Etrusco rerequieto iogogno, Viscitor d'ogni rapido terrente, A cui le casse e i proprii libri è fame Giè soli esser besteti af rogo nv'erse. »

## E lib. t. epist. 4. 3-

.... Forse scripmdo Più che non sersase libriscini en giorno Cassio parenense, e mate per selubri Selse structuade ....

Economic and salandido. Dan specie di espelieri y'e year dei quall i niù prestanti di espellavaco aplandidi, illustri, ipurm, e altre simgliente. Angusti clasi puene contentus. Einsie congelloss che s'abbis a leggere « angusti clavi fine

contentus, a lexicus che va a verso; decchi così esiandia Senem: « Mic nullo fine beston » L'edisione bicontine ha a engosh clari pessons, a Cessilo voltado pure ritesere la sarola goi ommessa, inserisce a boonge, was a decore was a unagoi. » Chadio leggo: a angueto clava bene conientor » Le queli terioni, benchè pormeo vantan ira inco preferenza, intig però la debbona cadero alle sorrezione di Einsio. Del resio molte eleguone ci he in quelle parole; a angusti clavi paene coetentus (Marcenss) » perchi costoi, come che facesso viata di atarri da semplim cavelanre, amministrava però la prefettare della tittà, officio ossai cospirus per ne suo pasi, e valeva di molto presso Anguelo pre ententà e grazie. Tecito e Mecapate rassomiglia Crispo Sallostio, Aca. lib. m., esp. 30. Peters ever tutti gli opori, ma miti Mecenate : e cenza esser senetore, fu più potente obe molti sociali e trisofatori. » Intorno a si fatto poteso di Mesecute, o isalomo alla sue modestia, molti scrillosi ne dicoco gran bene; fre gli sitri Pronerain, lib. 111, to 1 e sore-

- · Mecenato signor, d'otruschi eroi Sangue regal, sceso in minos fortanz
- Sol pue le sterso e gestodeggier fra nos ... Mentre il brando di Tenti in mottro o' toti, O fra loutani le soercee scuri
- Ashitro dalle sosti alzar le pe ci : Mentre de Medi votro le avverse schiera Cercas vittora, e l'ampis lue pereti
- Conrie di conquistate sens e bandiere : E feelune e fever t'offrono il crane,
  - E Cosas leo largo te n'apre il campo,

- Fermo con cangia il tuo desir coofina; E all'ombre usate delle amiche piante Tu li zaccolgi, e di lea man richiodi
- Le vala innutti a te da l'aura apante. In non t'adulo: aì gran Camilli a paro I tanà consigli locherà la fame,
- E endaŭ tuo nomo agli anni tardi chiaro. E dope mosta ancosa sodrai secondo A Cesar tuo : e i tuoi trofei sarutno
  - A Cesar tuo : e i tuoi trofei saratne Quel cea sì fido al reggito: del caondo. =

Practitates jum Antietti Servitia. Depo duttisti i de autolitate la voca seneri. Cit jui che di ciodata Servitia centa il nostro cotore, di particolori spel titto a Procia maglio di sensa a troppo di vento, fintone della il tatti gli sinrità attabili su quel titto a Procia maglio di sensa ri si sulla proposita di procia maglio di sensa constituita o dispotence, che si sica stinudio di que'trappi, di "Servilia men na fa motto. Non busti massano del necondi essere attinafio di busti massano del necondi essere attinafio di internativa di Legida, ma si datonia, fighnaba dal intoniare i cincomo Dioce xxv.

Car. LXXXIX. Antiqua rejoublicae forest renovata. Ocula si è codeste formal cesto uni son at paris della libestà. Valleio, secondo che spesso à muto di fore, vian piaggiando, Si oda france cruel alsa ne dice Tacito, pea fermo più sariticro. Ann. lib. a, a. « Non rimaro a perte Globa, spoglute Lepido a occise Antonio, altro rapo che Coure, egli shimmedoni non più triamriso, ma consolo, e del tribuosto contento, pes la plaba difacdara, goodegnatesi so'donativi i soblati, ant pane il popole, a orana cel delce i riporo, intominció pero puro o mitro, o gli nificia Se del scento, e de magierrati e della leggi, mono contrastante; essando I più faroci mugli gelle battaglie, come cikelli, o gli eltri mobili quieto piu promit at seasire, più atalecheti a accenti, a per lo muovo alute arescuti, meglio acuasano R presente sicuro, she il passeto pesicoloso, w Avverrà spesso per insu o al termino dell'opera, che si faccia paraggio tra Velhio a Tauto.

Co-XX. Excensus alices. In parto opinions of a bible of largers as a room of lone, a vir id solitate de manches. — Borero. Le convenions di questo longo to des perprans d'intennia all'elistes di bissilas, a ud altri, il quels perciò inacen di latanto con ampagen calerte, lo moscensoro, a gittermo als le citate seci. In pol, achiece mar entrevo uno desgra corresione, in fondadotto perci nel testa la voca già dannias, efficie che altri assistabili partico del della condicionali, data a recordinali il cuiso. Vegeno testario gli lappano. La arresporta della possi a la redella della Paulo.

che in ison'emde il suo Panegirico lo este sotto occhio. En dice, 30: « Jongantes socia agonio», et anh uno capite divim adpublicae mambra contessanti » ove divima maponda al adliciano fenerosati. « Bankrajo».

real?. — Ruthreio.

XX annorum bello, Lipsie legge a x annorum, o sioè che il comundo di Viriato si tampiaò
nell'anno decimo, cha fi l'altimo della sua murte,
siè la guerre depo di lua abba fine.

Car. XCIL. Taos Sentins forta as solus. Solo, perché l'abro posto si reterbase e Cesare, siccome si ana latto l'anno noteccicale. Persenerarant, Soluta teod il ulterre, » — In

company decreadings of Ountin 111, ed. s.

4 Di pinnie savien sha questi

Ordin più inogo assault; Spiandos di saogue, di cisoti novero Offre quegla, o pus fame a pas vertode Chirditos scande io campo e gli altri esclude, n

Ces. XCIII. Et famm Inputtur. Vallini con quarte farmola i leas d'impactio, per non des a disedare d'avec corleamants prestato i sessati di coste. Stendmente disse, lib. 11, 10, 11 fams volgard. a Ba ciò si poò giudiarro come sotto Tilore gli seritto non accano labesta d'asporta i propeti sestimenti.

Filinm Castnrit Julians, Pesosche fu costretto e ripudiase la prima moglia, quanta que figlia della sorella d'Augusto. Due insono le cagios/ di queste matrimonio: l'apa somministrata dei tempi e delle erecutauxe (poiebè Augusto nelle sua necessaria assecua de Rome, solu a sieggese a praictin della sittà Agrippo, sociò còs, infrenance i anhagli e i monimenti abe si soppettana icacegement; come solui che pes la sua prudenta il più atto sembrasa e tal ministero; a dagno cosume di airanotere maggiore ossequio dal pabblico cull'incontras perentels permiperes): l'ellas ara neo ragiona di statu, costa la chiameno, o pintitosto uos ragione prodotte de sespetto, non force Agricus non volte o l'elles fosse nesse da desidesio di dominare: decchi Meccesta anfolava continuo all'orecchie di Augusto: u hai tanto eleauto Agrippa, che ora, n il dei fesa tuo gassan. e il dei keare di vita, e - Beslea.

Cos. XCI V. Maximamopas difficultation annanas. Occorrery, di cosando siffatto narratis in Sona; costi che gia sumicitatosi dell'anoson, arcano occasione n d'intendesar l'amore del pospos n di vengagli is colis, accordo che barro male le amoistrayano. Possente a sasto, com'erquell'imprero, vadeva però coggetto a disagio a farme: mac of somme perioritory. Di Juntani sand si durre i rechettare a Rome Pameone, e secondo the 1% sit to recome delle state, eaters sterilità. o era delle armi sufutato: l'Italia na riscotiva il difetto. Il cerché non ellima tra le cure de princici solura essere la prorrisione del grado i aitcome il ilonette nue conference Tiberio, person Treito, Ann. 10, 55, a Le vittorie di faori ci kanno inscensto eripero la zobe desti altri, e le civis early le nostre. Che cosellina verso Paltre mi retordana eli edili i riona ricorda che l'Italia ruel soccere di foori i che la rita del sopolu remand the discretion del mass a delle temporie: e sema le rettovaglie di faori chi cuterrrhbe noi, i serri, i cooladi? I bei hoschetti forse e ir rille? Onesti sone, padri coscritti, i pesi del principe: uneste laprati, metterebbone la repubblics in foods; drll'eller cose ciascuno ha nell'animo la medicina Biformi cos la modestia, i por rui ša nicista, i ricchi le mtellanza, w Ne Tibereo nerèl, che qui se loda di queste sua solletalodine, colè tanta, de allontamere la carrotta, che pece pei menità, e prevenire la imortana miliridge

Gar. XCV. Utarque, divisis partifica. Queste imprem dei Neroni sono descritta da Orazio in Itolie d'Augusto: lib. 11, 114.

a De la latina leggi annor iguara La vindelica grota, il ino potore Quanto ari l'arnal ila, per or inspera. Granoni immoni, alpino rocche altare, Vrioti Brenni abbattà Dravo inritto Nota no ralta, e lo cignosa los cchiere. De Noroni il Museira a ran confitto.

Poi renue, o I readel Rato a l'ermi, sensie Da facell soupicil inni, fingal sonobito. Bello il vederlo nal poguar da forte Fremer quel petti indomiti, 31 cal voto Era sel sano; o libertade o mortel E quasi come unoli nobcal Nato, Our ndo all' mobil il sen souraisse alcresie

Le Firiadi, torbar de l'eude il moto, laurquir l'inte ioditenbliannie, Oro più riddram, e ira mianilla e langi Spinger pagoundo il corridor, framente. Ne al facro moggendo Aufide gli ampi Regni di Domno inconde, e orrenda micos

Ramous missecia e'estili cimpi,
Come già Clasdio d'instante lei lena
Che cons strage impetenza strinee,
Rappe i harbori iovetto, e sall'armos
Le concrte d'arrier sename consinue

Roppe i hattori tovillo, e sall'armo Le coperie d'accier speame scopinse Metrodo i sommi e gl'imis il seggio ardre Gli armati, i Nomi tu gli destir ei riques v Car. XCVI. Hervair setat rocer. Polchi Tiberio aven sponie u moglic Vinania Agrigojna figlicola di Agrippa e di Pomponis Eglin di Altico; me poscia la ripubliò per maritarai a Gislia figlianta di Augusto, che prime era atata moglis di Agruppa.

Orang triumphavit, Bal trianio magente il generale vittorioso netrava in Bume corcusto d'allero, in curro tiruto de queltro cavelli, e secrificava tori. Nel secondo, ch'è quello di cui uni si serie, il generale sotrara con corona di mortine, più reneves che mergiele, e siede, col popole dietro endante ser letina Q o o o. Però u duera cursto impolo Oveninne a nocen, a per arevole presquals, swere opeur evere per a constantabeache Pinterco dies of ove. cioè delle recorn. che in questo triunfo si sacrificava, como nel sueggiore il toro. O vero esprimerato la parole erroa sources, che significa grido, Onde le Beccante, che gridavano Everè si diserson Evann. Il terno tronfo evano le masena tricofali. Vedi frata No. feri Panymi, Dell'ose a ordine destricofi. E m Agellio le cagioni loru, lib. 5, cap. 6. - Davansatu a Tesito

Car. XCVII. d'ecquie in Germania clodes. Ser percebic lallie, dapci che fa vanto, abreciandos sel percebic lallie, dapci che fa vanto, abreciandos sel repeatare truppe e bagaçõe e arces de guerra, per riteranse addosso as nomici; ellro nos fete che secordar loro la pate, son percilo reference susi richiesta, sua percile egli atesso la offere, Vedi Dimes str. p. 152.

Feterum iniquitar. Percoché cadato di cavallo, afracalió nea gamba, o ne socia. Informo la soa commendendissime vita è da redere Ceasin od. 12 albimovano, eleg. alla modre Leria; o Valerio Massimo h). 14, cap. 3.

Alter triumphoet. Coè l'anno di Rome Decaura, erendo attenuto il messedo consolato io ossopegnia de Goan Piecos. Del resto Velicio è mrrrchiamente profuso in lodar Tiberio, quando sorme la stema Taberia presso Tacita strave a Germenico: a ar er fatto e arruschiele essel battaelin grosse e febri : neredapeni enco de'da eni senza colps, ma riroci, patiti dal mare. Nove rolto, che Augusto mandò un Gormania Ini, arer min fullo con comirbo che con la forsa : cesì riter eto a patti I Sicambri, ab Svevi : bagato il za Marobodoo can la pare. Patere i Romrai ora, she banno sasticati i Cheroschi a eli altri mbelti, fazciarli: accepiglierai tra loro, » L qui à de notare, come osserva Davanesti a Tacato, cha Tiberio richumera Germanico per torgli la gioria della guerra rints; per gelous della troppa grandezza: così zichirtuato fu da Napole al gran capitano Antailudig cod melhi situi. — Agriego i e Dinni Aghuscore de la filese e gir rorei d'ibbi i espirino i duscore de la filese e gir rorei d'ibbi i espirino rittibaler e el (parchi il principe nos rello erre mal sercio, e a lo i interio principe nos rello erre no, vice in nospirio di l'espe grandeza, a di postare e il ustrati della firsa che nono in un mono. Anche gli regretio probbi i dietti fanon e men i curvilli, fir avmitticoco a ubi il gorrena, ri tico d'in cial si parlerer.

Car. XCVIII. Lucii Pizenie. Questi è quell'erso, coatro cus Geocoar seriuse uns Errisama erioge, riste vestoir l'anno di Rome eccavaza. À lui e ri figlicoli ruoi Orevio dedecò l'epistoir dell'arte postica.

Vigore or leminer. Male ritre ivagono a cigyre. a il reuso n'à bello a sperio lo vià tha segar, a uè poterai ricuno viorenire rhe più di loi ran al ripone, e uno perirolo con meggiore facilità gli efferi emministri.

Cry. XCIX. Inverdibili atque invogerabili suarare. Putide edulatione: desché chi notrebbe lodare pietà in Tibrrio? il qualr si servive dei ministri, come dicono gli scrittori, per ese epogoe a cavay il mogur, col vruder le grazie, la giustivia e eon le luiquità, de popoll, e poi gaetigrodols li premero. Notevole è che svendo in Roma la loggia grende pargeto de ena parte, no erchitetto le druzò. Tibezio remerò l'erte e douogli lecerparate: ser per jevider poe valla var el libro de'earti ei scrivesse il nome, a canciallo via faori de Rome. Tornogli luorevi per racquirter la grasex con riter prove, a gittò in terra non taves di vetro, risolte i pezzi a quiri li rappiceò come prime mirabilmente; perció Tiberio lo fere morire. Sretonio, quanto elle ritirrie di Tiberio, oureres ehe ir rere carioni ne fureno, e le nola che evre delle maglir Giulie, e l'uso rertigianeseo, r garll'infruscuto adoperarri, con cui vales domierre, faceudo la viste dell'opposito. Si rggroupe rhe Tiberio eras per esanre de fuggire le moltitudine, perchè volendo se glorro ribare une serpe rhe tenera per delizir, la trorò maneseta dalle formirles del che el indovini ell dissero che delle contitudine sa dorra guardare. Che poi il mostrersi di vere convenga ruri che no alla spaestà d'un principe, molti opierno che il Intorno e gerrie non r de spregues quell'entica leggirdese de frete Cavelos uegli Amessestermenti. « Ciò vh'é in alto podo, coi) egli, erriò rie in prò siverrage, det raire leveto delle comoue manza. Cin che dispreto è, quello pelle moltifedier muerebily y Lo puleggio enpo gurlla dell'Indir è mà euro the il pepe Ogni vosa rpear directr tilr, Praveccio

per molto neo. Sono dupreguair existatio la cose ottime, quandu non rede vengono. E le molto famigliare, perrhè con seropre preste, peridona la rivercota. Per queria regione l'ottime profete non è accetta le reus petris. E pince più il viso dell'ustr, beurbè falmio a caro, s'ar il poro di cam. a Peraliro l'arrevinco di Villena à repoggiata o Dioce y, p. 7-50.

Cap C. Adjects Anomaior monum. Franta parto si acquistò con la comi l'Armania. Vedi Dione av, p. 782. Bornessuo leggo a réjecti Armeniar soliment; n'econe re oro si peteur div dri pen adjirvae manom a inferre oppure offarre monum.

Juffa. Di cercii coal Tacito, Ann. 53. x Nel della ruson auril Girla, condirera per ur discercii de Augurto url'i l'ute? Pardeterir, poi r Reggio ne al circtito dei neue di Soldir. Pe moglie di Tiberfa, virenti Colo a Loudo Cenari, ro dei terco una da auceto capole e più intricesa del rimerei a Rudir comi el fa imperatorto dei rimerei a Rudir comi el fa imperatorto dei per della comi della comi di soldire. L'accono di permissione for canciri del conportante della conposizione della con-

Jubar datasius. Corto fufiqueo de l'irimvire e di Fedrir; marite di Mrecila, la quele figlia di Ottaria e di C. Marcello pumo di tri merite, fe da Agrepa, a como di Auguste, ripudistr. Disco canta vir certo i non i tolta già la vitr da ei, ma vie fe condamato e me te una con ritri melti. A questo è indiritto il megnifice carrar di Orazio, ola, e, rice comincia:

Sr ceres d'élalés pisons et leur
 Chi trote, o Giulo, Pindaro vanulare,
E allio nome da loi fir che ricere
Il vitreo torre.

\*\*Transpire de loi fir che ricere

\*\*Transpire de loi fir

Di qui anzi repare esser cortai auminato Julo Antonio, a cost duversi pure seriverr.

Somprenius Grocchus, Con Teilo, Matt.). Sa supelus e prilo mir il rapportra di Giuslla e Confelisi ombre per rimit aggiore r Suspentio Gessou di usa presenti, ingrue afretto, elicia Gessou di usa presenti, ingrue afretto, eliera querido era mogir di Agripa; e r pubich a tilberio fa, la pertine relabero Dimerse a l'insentiva del primer del proportione de la giunta la direttre l'attern rivillar arines de Aggiora. Conserva del presenta del presenta de la giunta relampa in Oriese, tiolal del sur Allina, quel riu un conserva del presenta su conrdianya in Oriese, tiolal del sur el Allina, quel riu un revetta di arre, the fires sordia superdu un verbita di arre, the fires sordia superdu un verbita di arre, the fires sordia super-

a introcutes o

ria sue ultime rolocti, porse la terta : non indegno und containte murire del nome Semprouso, che nel si sore nera matchista, n

Car. Cl. Ad cisendum. In un netico manoscrifto el Jegge u ndridendum; » code Benano corresse a ad sedandom, n Lipsin invece n rd siscudum, a appogairto e Sestonia, il quale dice che il sincine Cesare fu de Augusto mendato a girere per la prosincie n fer gli eserciti, e solo fine de vintarie, senza che zirolta alcuna ci fosse, r arquistarsi benerulener.

Juvenia excelsissimus, Così leges Runkeaio con Linein. Gui tempo, nelle primarie edicione si leggeer, weum rege Prethorum juraur encelsismane insular, a L'editore di Basiles incese: C. s. P. iurone excelsimino in lucula, o

Sab patre tun, M. Piniti, Burero legge: w sub patre tuo M. Viulsio. a Male, decebe, come altrera r'à diminstrate, il padre di Vinicio ri nomineur P. Vinicio.

Car. CH. M. Lulii. Cortai fu courola l'onvo di Roma necarana con O. Lepido. Della culte riferria in Germania veggrii il cap. 97 cen Vetteso, di comenzo cogli ritzi scrittori di que'tempi, tancia d'Inecciabile l'averstia di tul. Para che di sottecchi aresse menuggio coi Prati per dare r terra Cestre, il quele conoccintolo per indicio che gli stemi nemiri gliene diedero, fu danarto a berre il r elrao. Così Pinnio 12, 35. - Lemaire.

Deme rundis huminibus ge nitum. Simile frase ri ritrora appo Sallustlo, Framm. p. 403. u M. Antonies perdunder prounier graitus, »

Car. CIV. Hoc, inquit, reipublican enurra facin. Cost Tecito, Aus. 1, 10. u Nr sceles mics Tiberio a successore, per bene che gil solesse, o per rore delle repubblicaj ser roise, scortolo d'anima acroccute a grudele, o petto a lui sembreze un oro, L già gli urre Angusto nel chiedergii r pieds la rafferana della belir di tribuno, aur fogge, rits e costumi, per cen rispetto, quasi scusandolo, rinfaccistorli, » Da lul pol imparò Tiberio, che si luscio succedere Crio, figlipoto di Germanico, anni che Tiberio di Druso, suo saugue, perché la excitettà di lui le sue oscuraesero; per uccider con la mano di lui, e non con la sua, tutti gla ottimi senatora, e rpegnero ogni bonta; avendo asseo dire : Mosta io, arde d tnoudo.

Crr. CV. Canineferes. Plinin re, r5; w Capenufeten; m e l'ediriour primuris, «Cannimuris, »

populi Karrenne/ec Et greefe, Burmanno fa il primo a derci questa lexicore, r'hu poj tutti hauno ubbenaziata, Vossiu però la rigetta, a repportato il luogo, che nel secchio manuscritto rost si legge, a et inum trious men nestra cladr etc., " vi aggiunge sole due lettere, che forse il tempo asea suarrite, e così corregge; e et utipam minus mon postre clada mobiles I = Questa paismo al certo più coerenti al manoscritto, e per peco non sono da antiporre rila valgeta. Bureso suche leggera

distro Strebone, il quale lib. su domanda questi

Cap. CVI. Nedum opera tentatum. Deusa l'anno 246, fatientusi invanu per valicare il fiume Albi, ulfine si ritirà. Ma L. Dominia, come muicura Tacito, Ann. 14, 64 tracered con l'escreite codesto flume, r penetrò più rddrutre della Gerrouse, che non uses fatto ruran altro per incanal : perchè maraiò ir insegne del trionfo. Si crede

che exumdio Tiberio tentane di passerra, certo è rhe la cur Botta e' internò par incino al mar set-Quadringentesimum milliarium, Iperbale si è coderte de Velleio, ossererte da Becler, che el riteres non prù she ajo miglia, Crassio pol referiace un luogo di Strabone, che conta in linea retta 3000 stadii, ortis 355 migles comme di sparin fra l'Albe ed il Reuo.

Cap. CVII, Nostra furit juventus. & regions el'intersecti sospettano appenis podesta dicerse di unel germano, siccoma ministeria, incita o non consonante alla ferocia permanica. Cui non r note le freole del leuer dipinte? O pre la mena ti des riputare grao museria da Velleso, che accalappieto, e rust dire, dal suo unite rassillargio. per amos di piaggiare, tenta pessino di mananefor a unemultire ir urtier tiberte delle germana

Car. CVIII. Marobodupa, Di costai così Tr. cito, Ann. n. 63. a Marobodos, abbas deprio da tuttà, non ribbe altra sifugio, che alle miserienedie di Cesere, In Basines passò il Denubio, e seriere a Tiberio que de fourqueito o montionnte. mu de che s'solera resere. Molte nazione chiemario, come ciato gran re; ma non volcre nitra amentia, che la romana. Cesere gli rispose, offerendogli in Italia riunas ricura e osoreir, e pertanza sempre labera, con le senuta sotto la me derima fede, ma lu senato disse : « Nun Felippo elle Atenira, non Perro, ne Antioco el populo remano cosere ctati de temer tento. Hacca quella dicerca. Attuncia. Brato Rengoo series a Challuntii o ou reli magnifica le grandezza di cortai, la fierezza de' saul populi, la cicinauxa d'un tasto nimico ull'Italia, pl'atte sua nella apegnerio. 2

Car. CIX. Locatecers. L'edisinos primacis casi bar a ni negun ballo nos lacesteretos supertese sibil etia su voluntatem resistendi .... legi il. v. Il Retusto riempi la lacuna con inserieri a demodiaturita, v. che meglio Burmanno mulò iu si ostenderes. v.

Tetumene ex mole dissimulate aschot oemulum. Piace la corregiono d' Einsio, a totosnor et male dissimulato a Ceurs Guers autivs. So a Totus et mente et enimo in bellum Teacicerrum at Ambiorials insitht, a Linio xxe. 15: "Tut a patiendo exapertandount e reuto in lumpttum signs lum ceral, a pre è de cedere Gronovio. Ginglino eviendio xes. 13: a Telesone le luctitism efficers o Bermanno sol plells such dittimule to per participle depopente, detta in cambio di qui ditefmaleverat. Al contra lo Wonkens. Misc. Oas. witt, p. 90 pigtis per maolera acceebisin quel ex mute dissimutate. In cambio di una satis dissimplanter. A fat are di creets cas opiplone v'ha un luogo ill Seneca, Pref. IV. Quest. naine, a Planent cetifer unta Vitellium maximus. nighal non euse occulte, per ex dissimulato blandiendum, n A me parè nè una, nè attra origione cimbe a grado. Vellejo seous dubbio ha scritto: a Totasque ex regle dissimulante agebal nemulum: w cick che coloi. Il quale per assulancera dissimulato non abbastenza captamente, eta cea Ini lo in agire speciamente de nemico. Quel mate enone come mun zazie, quele si ritrove lo Oeldio, En. uer. v. a Sod male digimate : n nonebe in Seelouin, Tiber 40. a Coosta simul vitie, male Aire dissimplate, trodem probabit, a E il mo con-Irario el rinelene in Terenzio, Andr. s. 1, 105.

u Bene dissimulatum smorem at calstum Indicat, o Runkenio,

Norici ragni. Regione della Germania, vicios sè Carcuti. Quiri à Romani riterarenco un grace (accetto, riterito de Velleto state il un suo framtento, cha qui si rapposta per intiero. Chi ne volesse la cersione, ritorni alla pagios 609 688. Il frammento è quato:

... Due hace dres liberum agustes, in Neificerum finibus grave voluus pepalus remanus e cepil. Quippe Gemuoream gentes, quod libartite cocopareresi, non longs ab Algibus, tracto pari paterillas campia, abi don replisitationaren inter se continent, oi lipsi ioritai finibus ciritatem, non quidee more, net vallo fessaque ciriaremi; quara appellabasi Cliara, auntiste deze Giasa, cama elitimization colobula cirita terrintern consum ex liena harbarica ritu construclum; qued, postquam es colubia remeterum deducta est, incipiatum permanus, as setuatate collapsum, nomen colli seconcit. Banc ucham T. Annies prestor, ed arcendas bacharorum excuesiones, bulend, sextll, exercite eigenmyralt, Admeridum m oppidi perlem, que sola a continenta erat, peratos ipse cum legione Martla operosisime communicit : ad peridentam esco, our barharmon adventus eral, Avec, Borndia regis filing. cam equitale occol at soxillaribus Mecedenero condis. later flumes of velloss, loco capiris parom umple. Infeliei tempritain entra flumen nonsetti: polishra Indules, neo minus romanis musu grassis litteris instrusta faitue zen die gesen en ventura rat, quom It dies dese Cissa celeberrimos, ludum at backing manis ocean formidisem astentavely Immania harharogum multitudo, es prostota silcitzenente erumnena, na lengrocian castro ierupito equitatum empare, et, quod miserrimum erat. soullis sociorum delevit. Acer, quam in bostium polesiatem reglo habito viena venicari, peendia more macistor. Oppidani sere, ticu minori fur-Inna, sed majori ciritte, prestorem la suzilium social properantem adorinatur. Romani band arcultre resistant. Dan priorines oppidantrum. Habber at Caccus, to pelmis pugnantes carlent, Es inclinate jase res oppodanorem arat, ni meteratecul auxilious ferre esoli, la altera rice fam victoria petiti. Denigua coadanutia viribua castra. ferempoul; practurem, qui peollo sitierem enmalam frustes osperat, commu el resistantem, obtenesses a landonesse distance. Di pe pancina annergest, facilities delent, Verres solus, tribu--illujes ein leess of continuent same, mostly egg has se netal time. honestim mostem rabierdeelt s per mulin nost Secifice proconsul (menani sensitia turnem mortem promerals, n

Cap. CX. Rumpit, interdum marstur. Moltà lareono a remoli luterdum, interdom moratur, n Sauporti de Tergestis. La prima era mittà della Pannonia, baugo il flume dello atesso noma, all'oriente del monte Occa, ocvere dalla Alpa Gluke, she disiderano Pitalia dall' Dicico a della Paomonia. A carelina di sonnie Alpi correcu una e la ben presidiata, per saportare la caerci alse reniesno di Aquifes. L'eltra città che oggi si nomina Teleste è posta sul capfine dell'illirica, dove più s'addentes Il golfo dell'Adria. Plinio, latar. pat, iii. aff. a La colonie termentine piace ventiere miglie de Aquiles, di là della quale a sel miglie è il finme Formio, antico confine dell'Italia. v Di quindi pure ei uten ane # rudu per sorreno le medeauss Alpi, che mattera nell'Illinico. --

Armerum erot americaia. Modo simile sabpora Routro nel lib 1, 13, pastendo di Scipiose. Sempe sul belli ani poto sensiti settinary semper inter sama esi stofin cersatos, aut segun pericalia, aut consum dissipiimi sacrecuit. A fache in Ciercono, Offic. a, 34, a ritrovar a aphoni sacretatione.

Can. Chi. Madiecriem norera. Sanoti questa losma, che In pei comincista e asmestere e travolgere e fastiden per le hocche di tutti. Anche Valerio Massimo, parlando di se, scrisse: a mespessitus » Molti peraltro co sidouo, e mottergiono sì abracciata untiltà. Ma che i si voci notare obe costo so servaceano vivente Tiberio, il quale avrebbe postato asmi mule, she elcono, il quele per se fosse area com, e se sesse mostreto disistème e spacejo del ann salore, Per tenere so equilibaio quell'animo sospettoso era hastesole le fincipee: me la serità non andass sisora. Ecco a tal proposito pe'opressazinos del Demozati, a Tacito lib. s. a Tiberin volcas apegnere ogni sepere, odiana gli sescoziati o ralenti, temendone. E e' augamnasa, secondo Aristotele, abe dice ; à dotti e i mail concinerare contro a' principi mago degle altri, perchè reggoco maggiosmente, i projcoti, e che la sittà si rovies : sono poshi, e pochi li seguitano e sintana e dova el ignorenti son molti e sconsiderati; gossdaco e poche com t hanno più impete aba sonsiglio. Ne pericoli il penascappo loro è siltà: il dar entro, atto reale; come de Pasti si dice. Ozel namo gli Uscocchi, quando vanno e sombattere, imbriscarsi peszameets coe l'asquasite, per andarvi, mel siscaldati, con temesità o fuenre, e non pensase a pericole. l'agnoracea veramente è madas dell'acgiontiale; questa è tuttu il mele della città. Ma perchè nell'acque abiara i pessi loggono la rete, persià la versooo, le torbide fe pre chi li vool nicliare a doungiare.

Inopsque espiarum. Qui per copias seno da ietaudere actionaglie, aslmente, etrumenti, e altro, di che l'ascrezio non può las scone.

Ors. CXII. Id plans but \$axbaris. Eleaio legge a jacobat, w mas foue di secto. Bottmanno vi sanega merasmo e iroelco dilaggio; mos so se bese. Del esato quell'an al anole sotsadere aomo sa fasse revitto: » co conditaces tamen et ate. »

Honte Cinadio. Di codesta monte coi Plinio Im. al. « Il monte Claudio da facote la si Bolacsi, de tego i Tauristel. » Dicos levese acmina il monte Alma; ni il dice e spaspasito, come penmaco altenia; percecchi di mocta Alma giace appento perceso il Sammo fina i Bolotzi.

Findianvit glorine. Paims d'eas totte l'edi-

ziroi areano e viodecatum, « il che per veren modo non può legare coo ciò che seguita.

more non per require colo del Espirit.

al applicate, sollar del Cartesta per esta sector di applicate, sollar dell'auterta per esta sector di applicate, sollar dell'auterta per esta sector di applicate, sollar dell'auterta del recultiva del considera dell'auterta 
u Testis est Siscis, testis pulcherennes amos Conflosios. »

Car CXIV. In her subur importanem. De corrected da lapari battels più viette in guerra e from serra, sescola senon segomento da sollara mis in centra e guerra in fi importato a solo sas dei malati. E cons ambe questo correcta vusio ette extre trespa tuto e piuto sche si del fermento, della sottospiù, s simir, con Veliaro visiopret. Prapararri, che comunuenta si dio sufo di qualle rese.

Donne ... ne domarcial. Per questa vese

non si vogliono intendere paggi, sergeoti, valletti o altao simile; sibbena smici o familiasi. Caraorii esdane. Percochè o menua poco di intertimenta: force per imilare la passimona

dagli esticht costomate.

Emelumentum patroti belli. Non già guern fossila, poiche restamna amme e soggiogne.
Delmati, è quali però le state segonnte laren siuti de Genmecleo, some che Vellein ne trimit

il metrio io arin Tibasio.

Ammini ac fortunne assum prazionat. Ren
fa l'aditor bipositan, che in mebio di a corum sessiva u Cesarum: se per fermo II senso minere più apento. Colero poi che ritrugone u ceram, e eccelono riferina na Lepeli n agli Essellimi danno in assesse manafatte.

Tostorumque saminum. Da che fu figlinola di Quinto, nipota del leiumriro, a prenipeta di Silla e Pampeo.

Ger. CXVI. Experimente virtuit. Notifpento airetto rula Vallaio in lodara Garanaiso, jer non detre pasta sili imperadora. Germa nice, noblitume: georine, figitunio minore di Drazo fratella in Therine, ed Antonia, in et di teatimoi, n si cinquanani prima che in legge conocciese, manueltara di a quaestra, (o mandato de Augusta a codosta guerra, già da Tiberio ciata in longo. Più com et di Dime etr., 31.

Io multos ac difficiles locos. Están, Ceruño y Cludin amanu megho a in lacultos se difficiles lecus. y

Celebria pero diligratique. Qui à de sompcersi errora, paidà a celebri » non accessom son a diligrati.» Lipsin accessa in dee quesso membra, e leggo: e celebri apera, diligentusque. n

e leggo: e eschari aprera in nec quemo membro, e leggo: e celebri aprera, diligentisque m
Vihine Posturaux. Compl nell'unno di Roma
porta. fa fatto consolo, a dupo i memb prefetti
della Dalmania, ora fernì talle nel Garmanico a

Tiberio erarum impress.

Jettet sine mendario exador. Trappa perale. Alte rosi jettus candor busia caser sole: qual cine mendacio ridonda, o non fa verano effetto.

Car. CXVII. Tentum quad. Lacusione asseis familiara a Cicaccoe, e rain il undesima che vix. Così egli ad Altico xr., 18. a Haco cam seriberam, tantum quad existimahum ed te oralicuem esse perisana »

Epistolae roesi Pari. Pere chummochi qualche produ, u ilmono hierpolaia a corrette o'ila Icricoc. Elimin correggia, e de cam Viri. « Barrosamo ci solliottade u escare, ne sen ammette mataniamo. Cledio promate chiarcasa di senso, se m sericesse » quom ax intra quinqua etc. »

Medium ingressue Gromenium. Gune tra i) Reno n il Veser nel confini dei Cheruschi.

Cen CKVIII. Arminiar. Tucito, Ann. 12. Arminiar. Tucito, Ann. 12. Arminiar. Tucito Marminiar. Arminiar. Ar

nelle querra non rinte: trentanti unai rine-dodoi annaziò i barbari sucar co mattaro; a Greci non lo centaen nel uro anesti, perchè solo mitlantani le cose lora. Nè dai Romani catalvano à quanto merità, perchè noi megnifichiamo le cele auticha, no cala poco delle granenti.

Cap. CXIX. Atrociccimus culumitotic. Tuolin, di ciò no di nun bell'assum descrizione. In quale merita essera qui rapportate, perche raradi lei assal rilr a da meno taparrabbe canicaltra. Ei due pertanto, Ann. s, 61. a L'esercite n'ee dà el fice de Brutteri, e quanto poese à tra l'Aminia n la Luppie gui na, non lungi del bosso du Trebergo, dore si dicera essera allo scopesto l'ossa ! di Vera e delle Inginai. Onda a Cesaro venno desio di seppularie: tutto l'esercito lei compinoso i parenti, gli urnici, i casi della guerra, la curto timace. Man-16 Cecine a electroscree il bisco e destro, e for punti e chicitta e' puntani e s' fonshi. Vannu per and luozhi dolenti, di sorre rina e ricerduopa. Ricemoscevasi il primo ulluggiomeoto di Vero dai circuita lurgo, a dalle discgonta principia par tra legioni. Io altre nel guanto nieccalu a piccolo fosso si ergomenterano rianerrete le ratte raliquir. Elambuggierenn per le escreages l'assa amenanticellate e sparse, scruodo fugglis si erano o errestati: per terra traco per sa d'arms, membra di cavalli : o s'ironconi d'elberi tenn infiliale; e per le selle armodi elleri, ove furon sacrificati i tribral al centerioni de primi ordiol. Gli mempati dalla entre, o di prigionie, contactore: and caddleso i Jeastl, one faron l'equila felte, là Vera abbe la prima facite, colà si fini coo la non infelice danca; La quel neggio Arminio orò: quanta eroci, quali fusse per la pregiona, cha schured elle squile e ell'insegna fe l'orgagliosol E cost, l'annu sesto della sconfilla, il romma emreito seppellita l'assa dalle tre lagioni, aluge reconosecula la maio tatta coma di perenti, coma di consignti la ricoprirono. Cesara sultà le prima eulis per lo sepolero, gratissima piatà s' dafent,

e é vici affincialema noi dealem. Desse ceste immestre. Partie che tribere il capa s'emmentation, Venica vue con Grusse con regionale apparatione del previolement de la comparation consultà intelle surali consultation del produccion consultatione del consultation del consultation consultatione del consultation consultation consultation consultation consultation con consultation con la consultation consultation consultation con l'accession consultation consultation del consultation del consultation del consultation del consultation con la consultation consultation con la consultation consultation consultation consultation con la consultation consultation con la consultation c

tests al nemico te bing muse. Me tale canada non as trappo di benna. Chalo actro: u quanta ne pagenda quidra rgerdiender occasio in tu quantum rolucred data sasti intransita u la talta perè codetto correlato i r'ha ne certo rie, per cui oro parctiano p ab al talto bases si r puer la irritam qui impessa, ur con r'a rende uu senso pid lesitio della altres questa sala re proce la li preferenza del lesition qui talta della preferenza del lesition qui talta della preferenza della 
Potreni relitigar rarmpliracerane. Interno al control pates è du reletar pub opos il loggo 71. Quintilità Varo, desendo il bundato il rape con ti guernolico el impirano, fii morte per meno d'un labetto. Interno ell'aro pai nalla no Vellcio. Liste poi congettare noi frosse qualifra odi cui Castello per congettare noi frosse qualifra odi cui Castello con el control del control

Cas. CXX. Arms infere grant, fauths quit ritiel issues dis negli pure per dere le rein ferient. Peditie de Builles cont moths is Arminio terroto, quim regione « nue de, a regione, non ve a atemo di deschessit. Dipidie a Arminio trata la tenzo. Contres, a "Follow Esposition mongre obs congriture del Vanira » cress identical la tenzo. Contres, a "Follow Esposition mongre obs congriture del Vanira » cress identical bette del Reschessio, de la direct, force più a deltie del Reschesio, de la direct, refere più a deltie del Reschesio, de la direct, per del Reschesio, de la direct del Reschesio, de la direct del Reschesio, de la direct per del Reschesio del R

esselle, the fa condotto is Draws, ricept to a Sicurbit, come dimented if hisris, versus Frrdonande, il qualt pote sucrisor for it from the faller days tottamic con curr afran pecomotto, darrhi il cutello si dontanda Elsen, r ll four Alma.

Cay, CXXI. Ingresse onimum. Ranksolo e

Airi cominnatalori aurimos ésser alquanto dara solesta fram. Qui però si è lascista quale la si sipera, non arendo rais outro mirodaret matamento, riconscettidala notografa, some tibo assalrance di lating supore.

Non nocionat fume supores. Cieb tha li no-

no occios Junio norrans. Cioè che li popilo rennan andò più heto e glocondo di redire iono il occidio del trionfatore incedere innatquil re formidabili o infirstissimi; che sudato non arpho di adire che Sousero atati matti.

Car. CXXII. Fraitur ad tempur. Taile che is questo capo à l'arcreto, è poso l'aterre, d' pice coordinate alte vera dirici el die à descrater Dicor, tra. Setonia, August 98, e Tiler. 12, inos de Tello, Amal. 15, 5 dore coordino questr parole. a Tiberie entrio supera chia Schizonia, fir richianate per lettre del males in diagram, a irarà Augusto in Rolatinate de la diagram, a irarà Augusto in Rolatina de lino omitto non si specie.

deblotrous cartessini fasilizzo. Svetonio, Autorio, Santonio, Autorio, Santonio, Autorio Santonio, Santonio San

Animum anelestem cor le rui di dit. Si sossica da molti que forse Livia la notidesse di veleno, came al vede appo Dione, 1r | appo Systoniu, August 98. Teolio così ne dimorre, Aonal. 1, 5. a în al fatti regionari Augusta aggrer à : bucas cesi per parivagità della mogile, a (alcae) parrano ch'y san anneleoù, r rontreurgué certi fichl in no l'arbore; on l'elle e il marsto per deletto insieme na colsere n meograpono; son sependa rgli dri contrasegnati) per voce uscita che Augusto di que'men r'rre ireghettato nella Placom a vedera Agrippa, cuntegitolo o certi, r de Fabio Musica o solo accompegnato Teneressa viste grandi da nguhanda, e meni d'amore, nercià aspettarai tosto il glorene e cam l'avalo, Manimo la rivelò alla moglir; ella a Linin; Cesare il riseppe: Messimo teste marl forse di sun meno, pesché url morterio adise fo Marcia, sè scinguesta incolpere della morte del suo marito. \*

Cr. CXXIV. Ordinato continuum. Tech, Annat, vi. S. oli signitisi a idensive aliara dal Componencia ol menio. Si des initima idensive aliara appitula per la censalore di plessione di pressione di plessione appitula per la censalore di plessione di Prisso del Travisti, cera consoli ori coler a gill. Se edi mu aferes ancho della corder infectori, era per nen trore al popolo qualle motocul apprincate, per corma e reaso già veste di estanta, une che per al apposi censo gene cons. Discr. Luria, a, en ed una belliniare della redicata di persistenti del presi del positione di pressione di pr

Condidatie Crearis, Sempre che Roma fu libere de oppressione, nel confecire i magistrati avec riguardo alla qualità e numero del concerrentini, dr'unali chi era preferito a lotti, potes rapterel di gyandiasimo annes; il aba incontrave eximilio al secondo, ma l'altimo al erera rite a spregryole. De qui è che Cicerone al teurra di essere stato detto pretora II primo, o Servio Sulpinio, come appore dall'orazione a pro di Morena, di essere stato il primo detto questare. Di riacontro Grecoo ere rasuto in iscapito di fame, perchè, a rovescio rh'rgil si promritera, fa drito d coarto tribuen della pirhe; e Valino, perché to a stale pena l'altimo sell'ottenere l'edilità. Similarate poses rha la repubblica ando oppress, r soggetta sile dominariour d'un solo, orresolissimo era chi tra i candidell, che Courre accomendare al popelo negli septitisi, prime a secondo ottement al chia is maggiritzata e come chre Vellicio a sia e a sua fratello eserca e canto. Setonio per altro mote che Vesposizano ettemani l'edihiti sone tardi, e fa l'abbiano ed suorre sommotto. — Posma.

Car. CXXV. Moduss stipantili. Le legioni volvrene che lo sipenche di circem ndelate montane e quindici sai per ogol giorno, mentre per ismani non montesce che a diccii volcene inolice che il tempo che egunos dovece e pendere noteli minisi, non carcane il termen di sedul sani. Di ciò yech Frich, Aon. 1, e Dione, priu.

Egt næv Germanien. Alexià in cambio de ha aver school gjener, de non i poù creber, e l'ablio pe adolaten efective bet elective Valleis pe adolaten efective bet al liberio, non an anisared di oboret in meni bra-gà Germanion, el quale serumente non mediocre di oboret de l'abendio per so coletta coro, emas sopra al mp. coli n mur multiplicare in siretullan, socreus, agénon, procidem n e en el madaine libro, mp. 120j mars viralique oppera n en el madaine libro, mp. 120j mass viralique oppera n

Presidentes, Loogo de questa de molti tentito, e coresto alla fina el chi-ten-Le Lemeire presso a poso como el 4 qui impresso. Vende egol che questa vora i sercii di parentesi, e il vistenda como sa finese cristo a si puedialment e a dopo la voto midita e groupes e geresionima, « che pace e guitte egginosposo a sa. n. Urdatione hi positiva i esperita esprinosposo a sa. n. Urdatione hi con positiva i esperita esprinosposo a sa. n. Urdatione hi ten va participio del esrbo exercers, che siferiare a bileco.

Car. CXXVI. Resecuta in forum fider. Petasor Tullio, odd prine sperits: whete dietals is testix del foru, is dignità della repubblica. » Nella secundas a Del foro era state baschis le fode. » Ei su quelle degli Ulidi: a Numa cosa tiene più asdiocente suite la repubblica, che la lealtà, la quel te one i poù essere, se di necesita non si foccia la restituzione delle case effidiet. »

Compressa theatrails solities. Becchi di que'tempa auchi no'testri coorrevum solitioni, a partiti capitenti ci cerrano, che secole erana motteo di cabagi e sumantaneoni. Di curo di questi capi di tamoor Tecio, Ann, i casi ne dicri a. Eca el compo un Perconcio, giu cipi direttore dispersi testrai, pos solidato geserie, procace, e tant'oro con i soci modi di intrione, a mottere in circles coni gente. »

Aut entaren. La roce incarre pure troppo

pennie e finokenio, il quale perció la meta un a infune a Ma certo è che incatere si ritrora epere nel senso che qui gli da Velluio. Lucrezio per esempio dice, 1, 201

« Omnibus incutious blandum per pectors emerges, »

E Oregio, epial, t. 141

... a Forcis tibi et uente popios Incutiunt urbis desiderium .... w

Par Augusta. Cost leggesi sosenie oneke neile montes conista notto gl'umperedori i e alle solte pure a pax Augustia. Retritutos arios deine. Dodici città dell'Acia

reano ateta etterrate de tau emplo, o Tobario fera cours perchi fessero rincistinate. V' ha one monele creiste in tale circostenza, che nosta per merizione: Restitutis arbibus deine S. C. 1aelto un dè niesa natinia. Ann. 11. fer a Rocharcon. muell'enno dodici città nubili dell'Asia, nee trèmunti senuti di notto, per più sprarreduto a graer stempic. Non giornes, come in tall caml'aggire ell'eperte, perché la terra e'epcice e inshiotties. Contano di montagne nalverate, nioni rimusi in ellera, lampi nel fenesasio asciti. Ne'Sardiesi fiz la mengiore scurità ; onde Cerere loro promise dagencasquantamila fiorizi, e di quanto programo al fisco e alla camera, eli cuesto pot ciurus anni. A' Martani di Suedo tocco il seconduristoro a danas, i Lemmi, Filedelfi, Eccuti, Apolloniesi, Mosceni, Macadoni, detti Ircani, Geroceayres, Mision, Cimera a Tmole, piacqua pae detto tempo praver de tributi, e mandare a cisitacula e procyclerali no scotlor protorio, nos complare, come il guermator dell'Aria era: seciò non competenceo come pari, e s'impediates : e fa eletto M. Aleto, v. L'indole interttabile, e crudelmente historia che ceca Tiberio, non escludo e però elcuna bosse apere, ch'igli esercità massimameote menter eiere Germenico, Breaso, par esempio, i templi, che ac ell'anless innalacre. Strome d'Anguato, di padre della natria, è il graermento nutuale. Non tenne stebilis non sute spleudida, e riceries i magnifesti. Volece uella cause gagatigia, e docece a nobili poveri. Multi edificii e tempii di priesti, intropress o cadati, formì e reparò, ritenendosi i nom lore. Secno però per lui, se noeste merogetive non fassero itato vinde e oscupato de difetti lo paragno antiourseres e de più tricle impressione,

Cac. CXXVII. Raro aminestes viri. Qui Velleio, deppoi che fece ogni can potere per pargsiaro Tiberio, da maco sel un'opera tie pui mulagreels, a si la casapo ad adulare Elin Seisso, preocorpeda quanto di mate se renre discorrada i sanate di lacoteta. Del sha Seisso ver già artito, a se ca edegarare; l'accianda fare r Velleso con suo piecer- fila ced sorvida a spericia l'unicia sana la queste raste di storir; che i buoni e serii sue le socomo sofferira.

Sejanum Arlium. Per dur u papere chi foma restoi coor inne riportere qual de Tacita Ann. ev. s. a Neman, dia'egli, ta Bolsena di Selo Strabona caralure romano; fa paggia di G. Cesare pipote d'Augusto: non sersa muses di raer renduto ad Apirio ricco s produgo, la noestà, guadagnossi pei non varie and Tiberio st, the ful a fulti altri case. rendà a sè ar in aperto a confidente; non tanta per son papers (percoe can questo in sinto) con per ira degl'iddin onds ose pari danos di Xome erribe e cadde. En faticante di corne, ardita d'animu: sè captive, eltri infenteva: adulature e mperbo losicam era : di farri contegnoso, autro aridizaison; e, per avere, doouve e spendara; e spesse l'odustrie umra, e rigitanze, rha troppo cortano avando sono a fio di regorre, » E duno quere montato in nommo ocore, a communi mille eccessi e credettà all'ombre di Tiberia, cadde in edio, e Tiberio stesso mecade muscletu perchè e' incurrerame: « inelato di colpo, smarrito coma in rasto abisso, Impellidi Seimu : da' preturi a triboni di plebe za rebiato, agghiadò : alla chiamata del consols: u na Seismo, » non da orgaglio, ad obbedir pun usa, e foos di sè unite intese. Al senundo a tereo chigamre del consolo r zasun aporta: a sa Seisno, a lavatori semiriro, accorse Lacono r lo sosteune, a Cost fa imprigionato, e ella fine felto stroszere.

Cur, CXXVIII. Senior or some. Tella question to exp aran in correction [collishes intercogif somis meri. Preun I Emma is demand in the preun intercontrate preun intercontrate preun intercontrate (in demands in demand 
Attentations rue. Qui con si voole intendera réclimano propriamente detta, ma si consense, histonemate arrandens; siccomas più sopta si capa (6 si trora manutari per outentari, lo annii guisa dinse rorba Appeleia rovezzsationi lo cambio di resovarimente.

Car CXXIX. Résecupation. Il faite è sonte per disteso du Tacito, Aop. II. 66 o serg. a Tanna tutto quel peem (le Tracia) Rematalce, alla cut morte Angusto divise la Trucia tra Ruscupori. fratella a Cota fiell pola di quella. Le città, il coltisato e il ricino alla Grecia toceò r Coti : lo sterile, arpro e confine si pemici, a Rescaperi : peconda loro estare, quegli benigno e listo, questi ntroce, svide, e con patita compegno. Dapprinta s'inflore contenta : a per trassere in coet di Coti. facevalei pert, o, se gil sea contrao, osave la forma destraggiando, rivrota Augusto, per pagre di lui, lo cui lodo apregiava; morto fel vi maodava mestadori e enhara: rocitava castella per enerra attizzare. Tiberto, la rei meggior cere ura che le cosa mocenca enu si guantassere, maedò un cretersons e dir loro che non disputamero con la nessi. Coti licenzia teslo sun genta. Rescuperi tatto medesto disse: Abbocchiamuci, che potrezareo scordarci, Del tempo, lungo e modu una fo dispote; enneedendo o accettando l'un dolor, l'altro fello, ogni core, Besonperi per solenniesare (dicara egl) l'accurdo, face un bel convito, ave a messa notte cell'allegrezza delle virunde a del nico, incetenò Coti, innoceste, cossule entres l'Ingenno, il sacro regno, i loro arrocati Idebi, te scense nicure. Avuta totto ir Tracia, across o Tiberio, amersi all'inaldiatore lerato innonzi: intacto de Sorsava di nunvi caralli e facti, e dicera per for guerra o' Bastarni s Scitt, Tiberin scrisso dolommute : sa frande non r'ura, itesas di buona roglin; ron non poter egli, nè il senato, discernrrs senze conoscer la causa di chi n'abbia torta « regionr. Desse il prigione s ruossa r scolporsi. Latlejo Predu, vicerergante della Maria mando cumta lettera con soldată per mesarun Coti. Rescopori stato signanto tra la puora r l'ira, volta essero reo di neccato anza fatto, che di comincinto : merim Ceti j n lai naversi du să uctivo falsarounts uffermo. Cesaro non Iroció sou sets; u saorto Pandu, cai Il necepori allarara per namico, remode r quel gornen reposts Prespenie Flacco, suldate recchie, amice streits dal ce; perció più stin a giangerlo. Plasco si tresferi in Trecis, a bellamante uno perola ampierima loi sè riconoscente e scentorcents, carrunolò cullu furm romano. Forta beoda la ziare, quasi per conrerio: tribuni, metariosi gli per dicesno venime, con dobitese; a con scendig quanta più undeva oftre, più manifesta, a con forza finalmense de lui iolma, in porturono e Roma. Le rengius di Cota lo necesò in sesato: En depunto a progionia fonce dol regon .... Soulesantr 11 mapelò in Alessandria,

dorn per finga isolata o apposingli, fa ucciso a

Quam critriter ingratum at nove malientem oppressit. Circunca il nome proprini cha

nan si za chi fosso oppresso. Vossie si sellisutende Libone, o Clemantet, Lemaire vi sottialistica Archelen ze della Cappadonia ma oblesta sono myra cougatiara. L'editore biponiino luvece trasporta, questio brano dopo quell'evocuorie che i soner, me rificiriro a Resconorii.

793

Sacrevire, Firreque Julie. Il primo nobile nduo, il secondo obble trevire occlaque o e ribelious non valo la fore provincia, no caisodio inita la Gellia, per li debiti di cui meno caricati; a ciù avrenne l'anno di Roma soccasar su che è da reclera Tacilo, Aun. III, 40.

CAP. CXXX. Quante sur measurages naming as cartarative opera. Taxin, Ann. 14, 6. s. Ni ribbirdhe pubbliche lice, chr il tempio el langua el se men a lestro di l'ampera y qualte finate, anon consanci; spratandos mikaiote, o per iropa parti. a Cud a code fisuchoi, Tiber, qu. Tiberion nos fore rerum magnifica opera; percechi quelle selve dua sua interprena, o del tiempio di Agquita, vi l'rittornamino del turtro pompala. O, transa da la lascrite imparfiera per parecchi no, transa da la lascrite imparfiera per parecchi

Si nut natura patitur. Errno è codetto le ito

inferentate i sienefecialité. Revitatio des mismos proprietation de l'entranderie, no regitatio del tetto. Lipra congulare de Arbité in ingerat de l'entranderie, ne visité origino et de doc com de des questi en Verchie serificate estatu a sur dos des comes de linquerie e voide Zerita pressent principal de l'entranderie de l'ent

Dratus Libo. Questo cobilisation giuvine, che eres per hirerado Pompeo, per zio Scribonia au irrepo moglie di Augusto, vi ir mua tipicur di ritretti ad imanagiu, ingravate dalla fatha tumanaze dei Caldel, rifetto Pinneru: di che

scensato due vitai dopo, e seniessiai e, prevenna son valonivia moria il supplicio. 

Silium Pisanimour. Silio è quell'esso che

calmò in rivolia coalivia in Gallia de Sagroviro; sto, por la iniuva malciria cha avvus con Gerservico, conto fo espetiti o accumi o filamenate, si concis da da, Firman poi de con Tiberro era complice data morte di Germeiro, poscia che per vecchiria sone fa più bosco a molio, vrena accumio; il percibi vgla pare si accise. Voli Tvolis, Atta. 3.3 vra 18.1 f.

Into alteriat, Qui anda suverita una rige. Commentaluni induceu di reppliret, ma fanoopera indattor, percochò se anubo dessere ma terinor prebablia, can essendi più dei ona congaltera, una indurrebbe verile di attorneia. Il petche intende oguuno come meglio gli torna in grado.

Qued ex aura. Agrippina ciné, maglie di feveramico, ir quala falsamente congionate d'impodinitis, fa condanente a perire di diguno. ... Natia voto repuir reola tsacre iniciao Nercofigiinolo di Gerarmico. Ticolo meno adiosamenta che ono fa qui Vellain, no discorte ot qua, or le nel lib, tra degli Assuali.

Amista matra. Dally costei moria Tiberio non dolvré, siccoma chi in vi fatti casi ostentava formesa di maina. Sena che, gia de grao petas gill tonava petania qurily donor cha dai uprama potece vireggium a èt insea mor perte. Veda Tacito, Ann. v. 57; e Svetonio, Tiber. Soc.

CAr. CXXXI. Pata finiendum calumen sit.
Causio a Lemviro basno osservito i primi che
questo modo di der dissuosa chila nigaraza laina. Dapo veluman si dee por punta, a forse in
cambio di mi luggere vic.
Aut pic. Remon suppli - nul pia, tul ada-

Auf plat, neuron tupput to mu pus, via sainturis in ficiona muolum provabilita: var un parad'assere cotreto io avila mente di Vellaio mergin rhamon Renero, pensando che soi resse: a val perforete, vei lupre opprimista y wher così, o in gunariumie l'opeta di courinace fottaire. — Vossio.



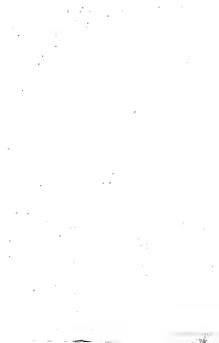

00:







